

# ITALIA-ESPAÑA

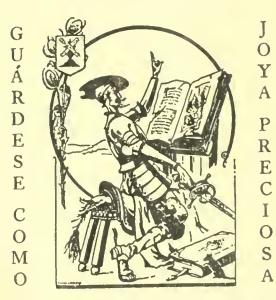

EX-LIBRIS M. A. BUCHANAN

All the same

BIBK WONDY SONE \* SONE



# OPERE

DI

# M. T. CICERONE

RECATE IN VOLGARE

CON NOTE PROLEGOMENI ED INDICI

E COL TESTO LATINO A RISCONTRO

TOMO VIII.

# MILANO

PRESSO A. F. STELLA E FIGLT
M. D. CCC. XXIX



# 

10

# 

W/ 0.00



# LETTERE

TELLIFIED AND

1 G

On the Park of the Park

# M. T. CICERONE

VOL. VII.

# M. TVLLII CICERONIS

# EPISTOLAE

QVAE EXSTANT OMNES

1 T E M

QVAE VVLGO CICERONIS ET M. BRYTI FERVNTVR MVTVAE EPISTOLAE

TEMPORYM ORDINE DISPOSITAE

CVRANTE

## FRANCISCO BENTIVOGLIO

AMBROSIANI COLLEGII DOCTORE

VOL. VII.



APVD A. F. STELLA ET FILIOS

M. D. CCC. XXIX

# LETTERE

DI

# M. T. CICERONE

DISPOSTE

SECONDO L'ORDINE DE' TEMPI

TRADUZIONE

DI

# ANTONIO CESARI

P. O.

CON NOTE

VOL. VII.



# MILANO

PRESSO A. F. STELLA E FIGLI
M. D. CCC. XXIX

Excudebat Societas typographica Classicorum Italiae Scriptorum.



# LETTERE

DI

# M. T. CICERONE

the state of the s

and the second of the second o

The second secon

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# M. TVLLII CICERONIS

# EPISTOLAE

#### CCCLXXXVI.

(Ad Att. XI, 1)

Argumentum. Res suas domesticas et pecuniarias Attici fidei commendat.

Scr. in Epiro, fortasse in castris Pompeii, A. V. C. DCCV,
M. Febr. init.
C. Iul. Caesare II. P. Servilio Vacia Isaurico coss.

# CICERO ATTICO S.

Accepi a te signatum libellum 1, quem Anteros attulerat; ex quo nihil scire potui de nostris domesticis rebus; de quibus acerbissime afflictor, quod, qui eas dispensavit 2, neque adest istic, neque, ubi terrarum sit, scio. Omnem autem spem habeo existimationis 3, privatarumque rerum in tua erga me mihi perspectissima benivolentia: quam si his temporibus miseris et extremis praestiteris, hacc pericula, quae mihi communia sunt cum ceteris, fortius feram 4; idque ut facias, te obtestor, atque obsecro. Ego in cistophoro in Asia habeo ad H-S bis et vicies 5. Huius pecuniae permutatione fidem nostram facile tuebere: quam quidem ego

# LETTERE

DI

# M. TULLIO CICERONE

# CCCLXXXVI.

(Ad Att. Xf, 1)

Argomento. Raccomanda alla fedeltà di Attico i suoi negozii domestici e pecuniarii.

Scritta nell' Epiro, forse nel campo di Pompeo, l'anno DCCV, sul principio di Febbraio, essendo consoli C. Giulio Cesare per la seconda volta, c P. Scrvilio Vazia Isaurico.

#### CICERONE AD ATTICO S.

Ebbi la tua scrittura sigillata 2, che Antero mi portò; donde nulla ho potuto ritrarre delle bisogne di casa mia; e ciò mi tiene in pena assai dolorosa, perchè quegli che le guidò non è costì, e in qual parte del mondo egli sia, non lo so. Io dunque ho riposta tutta la speranza del mio buon nome e de' fatti di casa nella tua benevolenza di tutta prova verso di me; la quale se tu adoperi in me in questo subisso di calamità, io potrò reggere con più fortezza que' travagli che ho con gli altri a comune; e che tu voglia farlo, te ne prego e scongiuro. Io ho nell'Asia due milioni e dugento mila sesterzii in cistofori 3. Con la voltura di questo danaro tu potresti leggermente salvare il mio onore; il quale

nisi expeditam relinquere putassem, credens ei 6, cui tu seis iam pridem minime credere, commoratus essem paullisper, nec domesticas res impeditas reliquissem: ob eamque causam scrius ad te scribo, quod sero intellexi, quid timendum esset. Te etiam atque etiam oro, ut me totum tuendum suscipias; ut, si ii salvi erunt, quibuscum sum, una cum iis possim incolumis esse, salutemque meam benivolentiae tuae acceptam referre.

# CCCLXXXVII. (Ad Att. XI, 2)

Argumentum. Rem familiarem Attici curae commendat. miseriamque status sui deplorat.

Scr. in Epiro A. V. C. DCCV, Non. Febr.

# CICERO ATTICO S.

Literas tuas accepi pridie Nonas Febr., eoque ipso die ex testamento crevi hereditatem <sup>1</sup>. Ex multis meis <sup>2</sup> miserrimis curis est una levata, si, ut scribis, ista hereditas fidem et famam meam tueri potest, quam quidem te intelligo, etiam sine hereditate, tuis opibus defensurum fuisse. De dote <sup>3</sup> quod scribis, per omnes deos te obtestor, ut totam rem suscipias, et illam, miseram mea culpa <sup>4</sup> et negligentia, tueare meis opibus, si quae sunt; tuis, quibus tibi molestum non erit, facultatibus <sup>5</sup>: eui quidem deesse omnia, quod scribis,

se io non avessi creduto di lasciar ben al sicuro, fidandomi di colui del quale tu sai (da un pezzo) non fidarti di nulla 4, io, soprastando alcun poeo, avrei lasciato ben avviate le cose di casa mia; di che se io ti scrivo un po' tardi, egli è stato perchè tardi ho conosciuto a che mani le avea commesse. Ti prego con tutta l'anima, prendi la mia salute sopra di te, acciocchè salvandosi quelli co' quali io mi truovo, possa altresì io con loro conservar me medesimo, ed alla tua benevolenza reputare la mia salvezza.

# CCCLXXXVII. (Ad Alt. XI, 2)

Argomento. Raccomanda alla diligenza di Attico le sue sostanze, e piange la misera sua situazione.

Scritta nell'Epiro l'anno DCCV, il 5 di Febbraio.

#### CICERONE AD ATTICO S.

Ricevetti a' 4 di febbraio la tua lettera; nel qual di medesimo accettai l'eredità a me lasciata per testamento i. Delle molte mie angustie amarissime mi son alleviato di una, se, come tu scrivi, questa eredità basta a salvar la mia fede e l'onore: quantunque veggo io bene che tu, anche senza questa eredità, cri presto di mantenerlo del tuo. Circa la dote, per quanti Dei sono ti scongiuro che tu pigli sopra di te la bisogna; e quella poveretta (colpa mia e della mia trascuratezza) sostenga col mio, se punto ve n'è, o (potendol fare senza tuo sconcio) col tuo; e non volere patire (ti prego) che ella, come tu scrivi, rimanga ignuda: im-

obsecro te, noli pati. In quos enim sumtus abeunt fructus praediorum? Iam illa H-S Lx, quae scribis, nemo mihi umquam dixit, ex dote esse detracta 6. Numquam enim essem passus. Sed haec minima est ex iis iniuriis, quas accepi; de quibus ad te dolore et lacrymis scribere prohibeor. Ex ea pecunia, quae fuit in Asia, partem dimidiam fere exegi. Tutius videbatur fore ibi, ubi est 7, quam apud publicanos. Quod me hortaris, ut firmo sim animo: vellem posses aliquid afferre, quamobrem id facere possem. Sed si ad ceteras miserias accessit etiam id, quod mihi Chrysippus dixit parari (tu nihil significasti) de domo 8; quis me miserior uno iam fuit? Oro, obsecro, ignosce: non possum plura scribere. Quanto moerore urgear, profecto vides: quod si mihi commune cum ceteris esset, qui videntur in eadem causa esse, minor mea culpa videretur, et eo tolerabilior esset. Nunc nihil est, quod consoletur; nisi quid 9 tu efficis, si modo etiam nunc effici potest, ut ne qua singulari 10 afficiar calamitate, et iniuria. Tardius ad te remisi tabellarium, quod potestas mittendi non fuit. A tuis 11 et nummorum accepi H-S Lxx, et vestimentorum quod opus fuit. Quibus tibi videbitur, velim des literas meo nomine. Nosti meos familiares. Signum requirent, ant manum: dices 12, me propter custodias ea vifasse.

perocchè in quali spese ne vanno i frutti de' miei poderi? E di que' sesterzii 2 sessanta mila che tu mi di', nessun mi disse mai essere stati sottratti dalla dote; il che io non avrei mai tollerato. Ma questa è la minima di quelle accrbità che ho patito; delle quali il dolore e le lagrime non mi ti lasciano serivere. Del danaro che fu nell'Asia, la metà ne ho io forse riscossa: e ben parea più sicuro colà, che in mano de' pubblicani. Quanto al confortarmi che fai che io pigli animo forte, io vorrei che tu potessi recarmi innanzi ragioni da poter farlo. Ma se alle altre mie miserie s'è aggiunto anche quello che Crisippo 3 mi disse essere in sullo scoceo (e tu mel tacesti), dico della mia casa, dillo: chi è stato mai più infelice di solo me? Ti prego, ti scongiuro, perdonami: non posso scriver più avanti. Tu vedi bene, dolore che mi fa spasimare. Or se la cosa avessi io comune con gli altri che mostrano nella medesima causa, la colpa mia parrebbe minore, e per questo più tollerabile. Il perchè da consolarmi non mi resta ora niente: salvo se tu sai veder modo (se però al presente alcun ne può essere) che non mi cada addosso una sciagura, ovvero ingiuria singolare dagli altri. Ti rimandai il corriere un po' tardi, per non averne avuto il destro. Ebbi da' tuoi in danaro settanta mila sesterzii, e di robe quanto mi bisognava 4. Ben faresti di serivere in persona mia, a cui meglio ti paia. Gli amici mici li conosci. Forse vorran vedere il sigillo, o la mano mia: di' loro che io non volli usarne per timor delle guardie.

# CCCLXXXVIII. (Ad Div. VIII, 17)

Argumentum. Queritur, se Curionis amore et Appii odio in eas pertractum partes esse, unde multa iam sibi incommoda. Caesar enim, in bellum Pharsalicum profefectus, Romae Caclium praetorem reliquerat: quod autem non huic, sed Trebonio, res urbanas mandaverat, hic aegre ferens, aemulatione turbas dedit, quibus ipse gravius incucurrit malum. Excusat itaque, quod cum Cicerone non profectus fuerit in Graeciam ad Pompeium.

Scr. Romac A. V. C. DCCV, M. Mart.

#### M. CAELIVS CICERONI S.

Ergo me potius in Hispania fuisse tum, quam Formiis, quum tu profectus es ad Pompeium? Quod utinam aut Appius Claudius in ista parte prohibuisset 2, aut C. Curio, cuius amicitia me paullatim in hanc partem causae impulit 3. Nam mihi sentio bonam mentem iracundia et amore 4 ablatam. Tu 5 porro, quum ad te proficiscens noctu Ariminum venissem, dum mihi pacis mandata das ad Caesarem, et mirificum civem agis, amici officium neglexisti, neque me 6 consuluisti. Neque haec dico, quod diffidam huic causae: sed, crede mihi, perire satius est, quam hos videre 7. Quod si timor vestrae 8 crudelitatis non esset, eiecti iam pridem hinc essemus. Nam hic nunc, praeter foeneratores paucos, nec homo, nec ordo

# CCCLXXXVIII. (A Div. VIII, 17)

Argomento. Si lagna che l'amore suo a Curione e l'odio di Appio lo abbiano là strascinato, dove gliene vennero grandi mali. Perocchè Cesare partito per la guerra Farsalica avea lasciato in Roma per pretore Celio. Lo avere poi affidato gli affari della città non a costui, ma a Trebonio, avea sì indispettito lo stesso Celio, che fece sommossa nel popolo, dalla quale egli ne fu gravemente danneggiato. Fa adunque le sue scuse del non essere egli partito per la Grecia per unirsi a Pompeo.

Scritta a Roma l'anno DCCV, nel mese di Marzo.

#### M. CELIO A CICERONE S.

Doh! essere io stato in Ispagna 1, e non anzi a Formio 2, quando tu ne se' partito alla volta di Pompeo! e deh! non fosse stato costi Appio Claudio, o non qui Curione! 3 la cui amicizia a poco a poco mi strascinò in questo maladetto partito: da che io mi sento quinci dall'amore e quindi dall'ira cavato di cervello. Ma tu, quando io, condottomi di notte ad Arimino, fui a trovarti, mi desti bene per Cesare commessioni di pace, facendo maravigliosa opera di buon cittadino: ma ti gettasti dietro le parti d'amico, nè punto di me ti se' dato pensiero. Or questo ti dico io, non pereliè io sia sfidato della causa che ho presa, ma perchè (credimi) troppo è meglio morire, che star a vedere siffatte persone 4. E credi pure che se non fosse stato il timore della crudeltà vostra 5, noi saremmo, da buona pezza. spiccati di qua: dove al presente, da qualche prestator 6 in fuori, non è uomo, non ordine che non istia

quisquam est, nisi Pompeianus 9. Equidem iam effeci, ut maxime plebs 10, et, qui antea noster fuit, populus, vester esset. Cur hoc, inquis? Immo reliqua exspecta 11. Vos invitos vincere coëgero. Irritavi 12 in me Catonem. Vos dormitis; nec 13 adhue mihi videmini intelligere quam nos pateamus, et quam simus imbecilli. Atque hoc nullius praemii spe faciam; sed, quod apud me plurimum solet valere, doloris atque indignitatis causa. Quid istic 14 facitis? praelium exspectatis, quod firmissimum 15 est? Vestras copias non novi. Nostri valde depugnare, et facile algere, et esurire consuerunt.

# CCCLXXXIX. (Ad Div. IX, 9)

Argumentum. Hortatur Dolabella Ciceronem, nt, inclinata Pompeii fortuna, ab eo discedat, seque vel Athenas, vel in aliam quietam civitatem conferat.

Scr. Romae A. V. C. DCCV, M. Maio.

## DOLABELLA CICERONI S. D.

Si vales, gaudeo. Et ipse valeo 1, et Tullia nostra recte valet. Terentia minus belle 2 habuit : sed certum scio, iam convaluisse cam. Praeterea rectissime sunt apud te omnia. Etsi nullo tempore in suspicionem tibi debui venire, partium causa 3 potius, quam tua, tibi suadere, ut te per Pompeo. Ben ti prometto che io ho recato alla parte vostra la plebe singolarmente e il popolo, che prima era nostro. — A che proposito questo? dirai tu. — E' c'è troppo altro. Io vi darò in man la vittoria, eziandio a vostro dispetto. Io attizzai Catone contro di me: e voi dormite, e mostra che ancor non veggiate la via da sorprenderci, nè qual sia il lato nostro meno difeso. Ora questo non farò io a speranza di nessun premio; ma perchè in me sopra ogn' altra cosa puote il dolore della villania ricevuta. E che fate voi costì? Aspettate voi di venir alle mani con un Ercole? Io non conosco le truppe vostre: questo so, che i nostri sono usati menar la spada di forza, ed hanno per una ciancia il far di fatti, a reggere al freddo e patire la fame.

# CCCLXXXIX. (A Div. IX, 9)

Argomento. Dolabella esorta Cicerone, che piegando già la fortuna di Pompeo, si separi da lui, e si ritiri ad Atene, o in un'altra città tranquilla.

Scritta a Roma l'anno DCCV, nel mese di Maggio.

## DOLABELLA I A CICERONE S.

Se tu sei sano, bene sta; io sono altresì, e la Tullia nostra. Terenzia <sup>2</sup> fu malatuzza; ma ora sono certificato che ella s'è riavuta. In somma in casa tua nulla meglio. Quantunque tu non abbi dovuto mai pigliar sospetto di me, che piuttosto per amor di parte che della persona tua io ti persuadessi di voler esser con

aut cum Caesare nobisque coniungeres, aut certe in otium referres; praecipue nunc, iam inclinata 4 victoria, ne possum quidem in ullam aliam incidere opinionem, nisi in cam. in qua scilicet tibi suadere videar 5, quod pie taccre non possum. Tu autem, mi Cicero, sic haec accipies, ut, sive probabuntur tibi, sive non probabuntur, ab optimo certe animo, ac deditissimo tibi, et cogitata et scripta esse indices. Animadvertis, Cn. Pompeium nec nominis sui, nec rerum gestarum gloria, neque 6 etiam regum ac nationum clientelis, quas ostentare crebro solebat, esse tutum: et hoc etiam, quod infimo cuique contigit 7, illi non posse contingere, ut honeste effugere possit, pulso Italia, amissis Hispaniis, capto exercitu veterano 8, circumvallato nunc denique: quod nescio, an ulli 9 umquam nostro acciderit imperatori. Quamobrem, quid aut ille sperare possit, aut tu, animum adverte pro tua prudentia 10. Sic enim facillime, quod tibi utilissimum erit, consilii capies. Illud autem te peto 11, ut, si iam ille evitaverit 12 hoc periculum, et se abdiderit in classem, tu tuis rebus consulas, et aliquando tibi potius, quam cuivis, sis amicus. Satisfactum est iam a te vel officio, vel familiaritati; satisfactum etiam partibus 13. et ei rei publicae, quam tu probabas. Reliquum est, ut 4 ubi nunc est res publica, ibi simus potius, quam. dum illam ve-

Gesare e con me, ovvero di recarti a stare fuor de? romori; tuttavia al presente (che già la fortuna ha preso la volta), io non posso far di me altro credere, se non che io ti conforti del tuo migliore; il che, volendo esser pio, non posso negare. Ora tu, il mio Cicerone, o approvi o no questo che ho detto, voglio che tu sii persuaso aver io certamente ciè pensato e scritto con animo schietto e tutto vólto al tuo bene 3. Tu puoi ben vedere che Pompeo ne dalla gloria del nome suo e delle imprese, e nè eziandio dalle clientele de' re e delle nazioni (delle quali solea spesso yantarsi) non fu messo al coperto; e vedi altresì lui non poter avere eziandio quello che non falli a nessun de più miseri, cioè di poter campar con onore. essendo lui cacciato d'Italia, perdute le Spagne, fatto schiavo l'esercito de' veterani 4, e da ultimo essendo egli medesimo asserragliato 5; il che non so a qual degl'imperadori nostri sia mai avvenuto. Per la qual cosa pon mente se la tua saggezza ti lasci vedere speranza per lui o per te: e secondo questo leggermente piglierai il più sieuro partito. Ma se egli campi da questo pericolo, e si riduca nelle sue navi, io ti priego, che tu provvegga a te stesso, e che oggimai tu voglia meglio a te, che a nessun altro. Tu hai già soddisfatto al dover tuo, od alla amieizia: hai soddisfatto eziandio alle parti, ed a quella Repubblica che tu avevi cara: resta ora che noi ci contentiamo d'essere piuttosto dove è al presente Repubblica, di quello che, correndo in cerca

terem sequamur 15, simus in nulla. Quare velim, mi iueundissime Cicero, si forte Pompeius, pulsus his quoque locis, rursus alias regiones petere cogatur, ut tu te vel Athenas, vel in quamvis quietam recipias civitatem. Quod si eris facturus, velim mihi scribas 16, ut ego, si ullo modo potero, ad te advolem. Quaecumque de tua dignitate ab imperatore erunt impetranda, qua est humanitate Caesar, facillimum erit ab eo tibi ipsi 17 impetrare: et meas tamen preces apud eum non minimum auctoritatis habituras puto. Erit tuae quoque fidei, et humanitatis, curare, ut is tabellarius, quem ad te misi, reverti possit ad me, et a te mihi literas referat 18.

# CCCXC.

(Ad Div. XIV, 8)

Argumentum. Hortatur, ut valitudinem curet, et si quid novi, pergat scribere.

Scr. in castris Pompei A. V. C. DCCV, IV Non. Iun.

## M. T. CICERO TERENTIAE 1 S. P. D.

Si vales, bene est: ego valeo. Valitudinem tuam velim cures diligentissime. Nam mihi et scriptum et nuntiatum est, te in febrim subito incidisse 2. Quod celeriter me fecisti de Caesaris literis certiorem, fecisti mihi gratum. Item posthac, si quid opus erit, si quid acciderit novi, facies ut sciani. Cura, ut valeas. Vale D. IIII Nonas 3 Inn.

di quella vecchia, non siamo in nessuna. Per la qual cosa io vorrei, o dolcissimo mio Cicerone, se avvenisse mai che Pompeo, cacciato anche di qua, si rimetta a cercare per altri paesi, che tu ti ricogliessi o in Atene, o in qualunque altra quieta città; e deliberandoti di questo, che tu me lo scriva, acciocchè, se via mi sia data, me ne voli a te. Qualunque cosa partenente al tuo onore tu volessi impetrare dall'imperadore, Cesare è di tanta benignità, che a te stesso sarà facilissimo l'ottenere; e tuttavia credo che le mie preghiere debbano appo lui avere qualche poco di peso. Or sarà della tua gentilezza e fede il fare in modo che il corrier che ti mando possa tornarsene a me con tue lettere.

#### CCCXC.

(A Div. XIV, 8)

Argomento. La esorta ad aver cura della salute, e a scrivergli ancora se c<sup>2</sup> è qualché novità.

Scritta dal campo di Pompeo l'anno DCCV, il 2 di Giugno.

## M. T. CICERONE A TERENZIA S.

Se sei sana, lodato Dio! anch' io sono. Ti prego che ti abbi la maggior cura: da che mi fu riferito e scritto che inaspettatamente ti sentisti di febbre. Ho avuto carissimo che tu sollecitamente mi facesti assapere delle lettere di Cesare; e così per innanzi, se nulla ti bisogni, o accada di nuovo, fa che io lo sappia. Stammi bene. A Dio. A' due di giugno.

#### CCCXCI.

(Ad Alt. Xl, 3)

Argumentum. Petit ab Attico ut Tulliae commodis consulat, suaque ipsius incommoda administratione ac diligentia sua levet.

Scr. in castris Pompei A. V. C. DCCV, Id. Iun.

#### CICERO ATTICO S.

Quid hic agatur, scire poteris ex eo, qui literas attulit: quem diutius tenui, quia quotidie aliquid novi exspectabamus: neque nunc mittendi tamen ulla causa fuit, praeter eam, de qua tibi rescribi voluisti. Quod ad Kal. Quint. pertinet 1, quid vellem; utrumque grave est, et tam 2 gravi tempore periculum tantae pecuniae, et, dubio rerum exitu, ista, quam scribis, abruptio 3. Quare, ut alia, sic hoc vel maxime tuae fidei 4 benivolentiaeque permitto, et illius consilio et voluntati: cui miserae consuluissem melius, si tecum olim coram potius, quam per literas 5, de salute nostra fortunisque deliberavissem. Quod negas, praecipuum 6 mihi ullum incommodum impendere; etsi ista res nihil habet consolationis, tamen etiam praecipua multa sunt, quae tu profecto vides, ut sunt, et gravissima esse, et me facillime vitare potnisse: ea tamen erunt minora, si, ut adhuc factum est, administratione 7 diligen-

CCCXCI. (Ad Att. XI, 3)

Argomento. Prega Attico che pensi al ben essere di Tullia, e procuri colla sua diligente amministrazione di minorargli i propri mali.

Scritta dal campo di Pompeo l'anno DCCV, il 13 di Giugno.

# CICERONE AD ATTICO S.

Quello che qui si faccia, fattelo dire all'uomo che ti portò la lettera: io l'ho soprattenuto un po' a lungo, perchè ogni di si stava aspettando qualcosa di nuovo; nè però di mandarlo al presente ebbi io alcun'altra causa che l'affare intorno al quale tu volevi risposta: cioè quello che io volessi della bisogna del calen di luglio 1. Siam tra Scilla e Cariddi, massime in sì doloroso tempo: chè c'è risico a sborsar tanto danaro, ed a romperla (come tu scrivi) in questa incertezza di cose. Il perchè, come fo delle altre cose, così questa commetto in ispezieltà alla tua fede e benevolenza, cd al consiglio e piacere di lei; alla qual poverella io avrei trovato miglior riparo, se nel tempo avanti io avessi trattato teco di presenza 2, più tosto che per lettere, intorno al nostro ben essere ed alle fortune. Tu mi di' non dover io temere di nessun male in proprio: or, quantunque ciò vaglia qualche po' di consolazione, tuttavia io n'ho di molti in proprio, come tu ben vedi in fatti, ed esser gravissimi, e che io con piccolissima opera poteva cessare. Tuttavia egli diverranno più leggeri, essendomi alleviati (come hai fatto fin qui)

tiaque tua levabuntur. Pecunia apud Egnatium est. Sit a me, ut est 8. Neque enim hoc, quod agitur 9, videtur dinturnum esse posse; ut scire iam possim, quid maxime opus sit: etsi egeo rebus omnibus; quod is 10 quoque in angustiis est, quicum sumus; cui magnam dedimus pecuniam mutuam, opinantes, nobis, constitutis rebus, eam rem etiam honori fore. Tu, ut antea fecisti, velim, si qui crunt, ad quos aliquid scribendum a me existimes, ipse conficias 11. Tuis salutem die Cura, ut valeas. In primis, id, quod scribis, omnibus rebus cura et provide, ne quid ei 12 desi t de qua seis me miserrimum esse. Idibus Iun. ex castris.

#### CCCXCII.

(Ad Att. XI, 4)

Argumentum. Breviter respondet Attici literis ab Isidoro acceptis.

Ser. in castris Pompei A. V. C. DCCV, circ. Id. Quint.

## CICERO ATTICO S.

Accepi ab Isidoro literas, et postea datas binas. Ex proximis cognovi, praedia non venisse. Videbis ergo, ut sustentetur per te. De Frusinati 2, si modo futuri sumus, crit mihi res opportuna. Meas literas quod requiris, impedior inopia rerum, quas nullas habeo literis dignas:

dalla diligenza del tuo governo. Il danaro è sul banco di Egnazio; e ci stia pure per conto mio: imperocchè il muovere de' fatti presenti non vuol essere lungo, siccome pare; onde jo potrò ben sapere a quale stato da ultimo possa io divenire: e veramente io ho difetto di tutto; da che eziandio quegli col qual noi siamo è messo allo stretto; ed io gli ho dato a prestanza gran somma di danaro sopra la fiducia che (rimesso in piè lo stato delle cose) questa mia opera dovesse anche tornarmi ad onore. Or, se tu vedi persone a cui convenga scrivere in persona mia, come facesti dianzi, e tu fâllo, ten priego. Saluta i tuoi, e fa di star bene; e soprattutto, secondo che tu mi scrivi, fa ogni provvedimento che nulla manchi a colei per cui conto tu sai che io vivo in infinito dolore. A' 13 di giugno, dall'oste.

# CCCXCII. (Ad Au. XI, 4)

Argomento. Brevemente risponde alle lettere di Attico ricevute da Isidoro.

Scritta dal campo di Pompeo, l'anno DCCV, circa il 15 di Giugno.

#### CICERONE AD ATTICO S.

Ebbi da Isidoro la tua lettera, e due altre di data più fresca. Da queste ultime intesi che i poderi non furon venduti. Adunque vedi di tenere alto il prezzo. Quanto al podere di Frusinone <sup>1</sup>, se Dio ci mantenga vivi, egli sarà bene il caso per me. Tu mi dimandi lettere; ma non ho a mano cose che porti la spesa di scriverle, da che nè quelle che accadono, nè che

quippe cui nec, quae accidunt, nec, quae aguntur, ullo modo probentur. Vtinam coram tecum olim 3 potius, quam per epistolas! Hic tua, ut possum, tueor 4 apud hos. Cetera Celer ipse 5. Fugi adhuc omne munus, eo magis, quod ita nihil poterat agi, ut mihi et meis rebus aptum esset. Quid sit gestum novi 6, quaeris: ex Isidoro seire poteris; reliqua non videntur esse difficiliora 7. Tu id velim, quod scis me maxime velle, cures, ut scribis, ut facis 8. Me conficit solicitudo, ex qua etiam summa infirmitas corporis: qua levata, ero una cum eo 9, qui negotium gerit, estque in spe magna. Brutus amicus in causa 10 versatur acriter. Hactenus fuit, quod caute a me 11 scribi posset. Vale. De pensione altera 12, oro te, omni cura considera, quid faciendum sit, ut scripsi iis literis, quas Pollex tulit.

# CCCXCIII. (Ad Div. XIV, 21)

Argumentum. Petit, ut res diligenter administret, et saepe literas mittat.

Scr. A. V. C. DCCV, fortasse M. Quint.

# M. T. CICERO TERENTIAE SVAE S. P. D.

Si vales, bene est 1: valeo. Da operam, ut convalescas 2. Quod opus erit, ut res tempusque postulat, provideas, atque administres; et ad me

si fauno, per nessun verso posso approvarle.2. Deh! avess' io, per addietro, comunicato con te di presenza; e non anzi per lettere! Qui io fo la maggior guardia che posso con costoro alle cose tuc. Celere 3 bada al resto. Finora io ho fuggito qualunque ufizio, perchè nello stato presente nulla può farsi che s'addica a me ed a' fatti miei. Tu domandi che cosa siasi fatto di nuovo; domandane ad Isidoro 4: quello che resta a fare non dovrebbe portar troppa fatica 5. Ma tu datti pena, ti prego, di quella cosa che m'è a cuor sopra tutte, secondo che mi scrivi, e che fai. L'angustia dell'animo mi consuma, e di questa mi sento io assaissimo anche nel corpo 6: alleviato di questa, io sarò insieme con quello che ha in mano l'affare, e che ne porta grande speranza. L'amico Bruto è in questa causa fin sopra i capelli 7. Questo è tutto ciò che fino a qui cautamente io potea scrivere. A Dio. Circa la seconda pensione, di grazia ragguarda con cento occhi quello che da far sia, come ti scrissi nella lettera che Pollice ti portò.

# CCCXCIII.

(A Div. XIV, 21)

Argomento. La prega che attenda al huon governo degli affari, e scriva spesso.

Scritta l'anno DCCV, forse nel mese di Luglio.

# M. T. CICERONE A TERENZIA SUA S.

Sei tu sana? sta bene; io sono altresì. Fa il possibile di riaverti. Abbi l'occhio e metti a ordine ogni de omnibus rebus, quam saepissime literas mittas. Vale.

#### CCCXCIV.

(Ad Div. XIV, 6)

Argumentum. Excusat infrequentiam literarum. Terentiae officia in Tulliam laudat; Pollicem servum exspectat.

Scr. in castris Pompeii A. V. C. DCCV, Id. Quint.

#### M. T. CICERO TERENTIAE ET TVLLIAE S. P. D.

Nec saepe est, cui literas demus; nec rem habemus ullam, quam scribere velimus. Ex tuis literis, quas proxime accepi, cognovi, praedium nullum venire potuisse 1. Quare videatis velim, quomodo satisfiat ei, cui scitis 2 me satisfieri velle. Quod nostra 3 tibi gratias agit, id ego non miror te mereri, ut ea tibi merito tuo gratias agere possit. Pollicem 4, si adhuc non est profectus, quam primum fac extrudas. Cura, ut valeas. Idibus Quintil.

# CCCXCV.

(Ad Div. XIV, 12)

Argumentum. Gratulationi Terentiae, quod salvus in Italiam redierit, respondet.

cosa che occorrerà, secondo il bisogno ed il tempo; e di ogni cosa serivimi il più spesso che puoi. A Dio.

## CCCXCIV.

(A Div. XIV, 6)

Argomento. Si scusa dello scrivere che fa raramente; loda la cura che Terenzia mette a Tullia, ed aspetta il servo Pollice.

Scritta dal campo di Pompeo, l'anno DCCV, il 15 di Luglio.

#### M. T. CICERONE A TERENZIA ED A TULLIA S.

Spesso non ho a cui consegnar le mie lettere, ed anche mi manca materia da volerti scrivere. Dalle tue ultime lettere ho conosciuto che niun podere s'è potuto vendere. Il perchè fa che tu vegga modo da spegnere il debito a chi tu sai essere mia volontà. Quanto a ciò che mi scrivi, la nostra Tullia <sup>1</sup> renderti grazie, non mi maraviglio che tu abbi di lei meritato tanto, che ella per dovere ti abbia a rendere grazie. Se Pollice <sup>2</sup> non è ancora partito, fagli calca che al più presto. Abbiti cura. A' 15 di luglio.

#### CCCXCV.

(A Div. XIV, 12)

Argomento. Risponde a Terenzia, la quale si era congratulata che salvo fosse ritornato in Italia.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCV, prid. Non Nov.

#### M. T. CICERO TERENTIAE S. P. D.

Quod nos in Italiam salvos venisse gaudes, perpetuo gaudeas velim. Sed perturbati dolore animi, magnisque iniuriis 2, metuo ne id consilii ceperimus, quod non facile explicare possimus. Quare, quantum potes, adiuva. Quid autem possis, mihi in mentem non venit. In viam quod te des hoc tempore, nihil est: et longum est iter, et non tutum; et non video, quid prodesse possis, si veneris. Vale. D. prid. Nonas Novemb. Brundisio.

#### CCCXCVI.

(Ad Att. XI, 5)

Argumentum. 1 De causis reditus sui in Italiam; 2 de propioris ad urbem accessus impedimentis; 3 de literis suo nomine scribendis; 4, 5 de Vatinii et Quinti fratris in se animo.

Ser. Beundisii A. V. C. DCCV, circa Non. Nov.

#### CICERO ATTICO S.

quam graves, quam novae, coëgerintque impetu magis quodam animi uti, quam cogitatione, non possum ad te sine maximo dolore scribere: fueScritta da Brindisi l'anno DCCV, il 4 di Novembre.

#### M. T. CICERONE A TERENZIA S.

Tu ti rallegri che io sia venuto sano in Italia: così possa essere eterna questa tua allegrezza! Ma non vorrei che il dolore e la perturbazione dell'animo, per gravi ingiurie ', m' abbia condotto a prendere tal partito che poi non abbia faeile riuscita. Per lo che dammi la mano quanto tu puoi 2: se non che ora quello che tu possa non so vedere: E' non c'è buona ragione da metterti in viaggio in sì fatto tempo, massime che il viaggio è lungo e poco sicuro; e non veggo quello che, venendo, tu potessi farmi di bene. A Dio. A' 4 di novembre, da Brindisi.

# CCCXCVI.

(Ad Att. XI, 5)

Argomento. 1 De' motivi del suo ritorno in Italia; 2 degli ostacoli al suo maggiore avvicinamento a Roma; 3 delle lettere da scriversi a suo nome; 4, 5 della disposizione di Vatinio e di Quinto fratello verso di sè.

Scritta da Brindisi l'anno DCCV, circa il 3 di Novembre.

#### CICERONE AD ATTICO S.

1 Quali ragioni, quanto acerbe, di quanto peso, quanto nuove quelle che m'hanno mosso, anzi sospinto, piuttosto per un émpito d'animo che per consiglio, non tel posso scrivere senza un dolor da mo-

runt quidem tantae, ut id, quod vides, effecerint. Itaque nec quid a de scribam de meis rebus, nec quid a te petam, reperio. Rem, et summam negotii vides. Equidem ex tuis literis intellexi, et iis, quas communiter a cum aliis scripsisti, et iis, quas tuo nomine (quod etiam mea sponte videbam), te subdebilitatum a novas rationes tuendi mei quaerere.

2 Quod scribis, placere, ut propius accedam 6, iterque per oppida noctu faciam; non sane video, quemadmodum id fieri possit. Neque enim ita apta 7 habeo deversoria, ut tota tempora diurna in his possim consumere; neque ad id, quod quaeris, multum interest, utrum me homines in oppido videant, an in via. Sed tamen hoc ipsum, sicut alia, considerabo, quemadmodum commodissime fieri posse videatur.

3 Ego propter incredibilem et animi et corporis molestiam conficere plures literas non potni: iis tantum rescripsi, a quibus acceperam. Tu velim et Basilo, et quibus practerea videbitur, etiam Servilio 8 conscribas, ut tibi videbitur, meo nomine. Quod tanto intervallo nihil omnino ad vos 9; profecto intelligis, rem mihi deesse, de qua scribam, non voluntatem.

4 Quod de Vatinio 10 quaeris; neque illius, neque cuiusquam mihi praeterea officium deesset, si reperire possent, qua in re me iuvarent.

rime 1: certo elle ebbero tanto di forza, che m'hanno strascinato a quel che tu vedi 2. E pertanto non mi occorre nè cosa da scriverti de' fatti miei, nè da dimandarti: tu intendi la cosa, e quello che importi. Dalle tue lettere, tra le scritte a comune con altri, e quelle che tu in proprio, io ho ben conosciuto (e lo vedeva altresì per me solo) che tu alquanto scorato andavi frugando per nuove ragioni da difendere la mia condotta.

- Tu mi scrivi, come ti piacerebbe che io venissi via più verso Roma, e che viaggiassi nottetempo per le terre; ma in verità non trovo come ciò poter fare: imperocchè io non ho alberghi che siano il caso da poter in essi logorar tutte le ore del giorno; ed anche, al fine da te inteso non monta gran fatto più che la gente mi vegga nelle terre, o lungo la via. Tuttavia, come alle altre cose, così a questa porrò io mente, come pel più acconcio modo possa venirmi fatto.
- 3 L'incredibile afflizion di cuore e di corpo mi tolsero di scrivere molte lettere; e mi sono ristretto pure al rispondere a chi m'avea scritto. Ben faresti di scrivere a Basilo 3, ed anche a cui meglio ti parrà; e tra questi anche a Servilio, in persona mia. Il non averti io, per sì lungo tempo, mandato pure una sillaba, ti dice aperto che materia mi manca, non la volontà.

<sup>4</sup> Quanto a ciò che tu vuoi sapere di Vatinio 4, vivi sicuro che nè egli nè nissun altro mi fallirebbe dell'opera loro, se vedessero in che cosa potessero farmi del bene.

5 Quintus aversissimo a me animo<sup>11</sup> Patris fuit. Eodem <sup>12</sup> Corcyra filius venit. Inde profectos <sup>13</sup> eos una cum ceteris arbitror.

# CCCXCVII. (Ad Div. XIV, 19)

Argumentum. Excruciari se valitudine filiae, et impediri, quo minus propius ad urbem accedat.

Ser. Brundisii A. V. C. DCCV, circ. IV Kal. Dec.

#### M. T. CICERO TERENTIAE'S. D.

In maximis meis doloribus excruciat me valitudo Tulliae nostrae 1: de qua nihil est, quod ad te plura scribam: tibi enim acque magnae curae esse certo scio. Quod me propius vultis accedere, video ita esse faciendum. Et iam ante fecissem; sed me multa impedierunt 2, quae ne nunc quidem expedita sunt. Sed a Pomponio exspecto literas, quas ad me quam primum perferendas cures velim. Da operam, ut valcas.

# CCCXCVIII. (Ad Att. XI, 6)

Argumentum. 1 Scribit, se discessus ab armis non poenitere, malle autem in oppido aliquo extra Italiam resedisse; petitque ut Atticus cum Balbo et Oppio agat.

2 De Tulliae morbo; 3 de Pompeio, Fannio et Leutulo caesis; 4 de Q. fratre in Asiam profecto: 5 denique literas Attici exposcit.

33

An. di R. 705 LETTERA CCCXCVI, CCCXCVII.

5 Quinto mi s'è dimostro in Patrasso pien di veleno; e colà medesimo è venuto da Corfù il suo figliuolo. Credo che e' sieno di là partiti di brigata con gli altri.

## CCCXCVII. (A Div. XIV, 19)

Argomento. Essere accorato per la malattia della figlia, e trattenuto dal maggiormente avvicinarsi alla città.

Scritta da Brindisi l'anno DCCV, circa il 28 di Novembre.

#### M. T. CICERONE A TERENZIA S.

Ne' presenti acerbissimi miei dolori sono trafitto per la malattia della nostra Tullia: per conto di lei non fa punto luogo di nulla scriverti, essendo io ben sicuro che tu te ne dai altrettanto di somma pena. Voi mi confortate che io proceda più verso di voi, e veggo io medesimo che così dovrei fare: anzi l'avrei fatto ben prima; ma e' c'è molte cose che me ne tolgono il modo, e non me ne sono ancora spacciato. Ma aspetto lettere da Pomponio, alle quali vorrei che tu dessi pronto ricapito. Conservamiti sana.

# CCCXCVIII. (Ad Att. XI, 6)

Argomento. I Scrive che non si trova malcontento d'essere lontano dall'armi, e che preferisce di starsene tranquillo in qualche città fuori d'Italia; e prega Attico che tratti con Balbo ed Oppio. 2 Domanda conto della malattia di Tullia; 3 della morte di Pompeo, Fannio e Lentulo; 4 della partenza di Quinto fratello per l'Asia; 5 finalmente chiede lettere di Attico.

CICER. VIII. - Lett. T. VII.

Ser. Brundisii A. V. C. DCCV, IV Kal. Dec.

#### CICERO ATTICO S.

s Solicitum esse te quum de tuis communibusque fortunis, tum maxime de me, ac de dolore meo, sentio: qui quidem dolor meus non modo non minuitur, quum socium sibi adiungit dolorem tuum, sed etiam augetur. Omnino pro tua prudentia sentis, qua consolatione levari maxime possim. Probas enim meum consilium, negasque mihi quicquam tali tempore potius faciendum fuisse. Addis etiam ( quod etsi mihi levius est, quam tuum indicium, tamen non est leve), ceteris quoque, id est, qui pondus habeant 1, factum nostrum probari. Id si ita putarem, levius dolerem. Crede, inquis, mihi. — Credo equidem: sed scio, quam cupias minui dolorem meum. Me discessisse ab armis, numquam poenituit: tanta erat in illis 2 crudelitas, tanta cum barbaris gentibus 3 coniunctio, ut non nominatim, sed generatim proscriptio esset informata; ut iam omnium iudicio constitutum esset, omnium vestrum bona praedam esse illius victoriae: vestrum, plane dico; numquam enim de te ipso 4, nisi crudelissime, cogitatum est. Quare voluntatis me meae numquam poenitebit; consilii poenitet 5. In oppido aliquo mallem resedisse, quoad arcesserer.

Scritta da Brindisi l'anno DCCV, il 28 di Novembre. .

### CICERONE AD ATTICO S.

1 Veggo che tu sei in pena, come per le tue e per le comuni sciagure, così per me e pel mio dolore, il quale non pure, per appropriarmi che io fo il tuo, non è menomato, anzi cresce via più. Al tutto, essendo tu nom savio, intendi per qual conforto io sarei, meglio che per altro, alleviato. Imperocchè tu mi fai buono il mio divisamento, e scrivi non essere cosa al mondo che meglio mi fosse convenuto fare, di questa. Oltre a ciò, aggiugni (e questo, sebbene a me vaglia meno del tuo giudizio, c' vale però qualcosa) che il fatto mio è approvato eziandio dagli altri; dico da quelli che hanno credito. Se io potessi ben persuadermene, me ne passerei più leggermente. Credi a me, tu mi di'. - Io ti credo bene; ma so anche quanto tu desideri di vedermi scemato il dolore. Dell'essermi io sottratto dall' armi non mi sono pentito mai: tanta crudeltà vedeva io in coloro, sì stretta comunanza co' popoli barbari, che non pure per nomi, ma una general proscrizione s'era composta; e già di comune consentimento s'era fermato che i beni di tutti voi avessero ad essere lo spoglio di quella vittoria: di tutti voi, dico, ricisamente: da che eziandio sopra di te medesimo non s'è mai fatto altro pensiero, che crudelissimo. Adunque non mi pentirò mai della mia volontà; della deliberazione presa mi pento. Troppo era meglio il pigliar posta in qualche città, finchè fossi

36 Minus sermonis subiissem; minus accepissem doloris; ipsum hoc me non angeret. Brundisii iacere, in omnes partes est molestum. Propius accedere, ut suades, quo modo sine lictoribus, quos populus dedit, possum? 6 qui mihi incolumi adimi non possunt. Quos ego modo paullisper cum bacillis in turbam conieci 7, ad oppidum accedens, ne quis impetus militum fieret. Recipio tempore me domum. Te nunc ad Balbum et Oppium. Si iis placeret modo, propius accederem, ut hac de re considerarem 8. Credo, fore auctores (sic enim recipiunt) Caesari non modo de conservanda, sed etiam de augenda mea dignitate 9; meque hortantur, ut magno animo sim, ut omnia summa sperem: ea spondent, confirmant, quae quidem mihi explorationa essent, si remansissem. Sed ingero praeterita. Vide, quaeso, igitur ea, quae restant, et explora cum istis: et si putabis opus esse, et si istis placebit, quo magis factum nostrum Caesar probet, quasi de suorum sententia factum; adhibeantur Trebonius, Pansa 10, si qui alii; scribantque ad Caesarem, me, quicquid fecerim, de sua sententia fecisse.

2 Tulliae meae morbus et imbecillitas corporis me exanimat; quam tibi intelligo magnae curae esse; quod est mihi gratissimum.

3 De Pompeii exitu 11 mihi dubium numquam fuit: tanta enim desperatio rerum eius omnium

chiamato. Io avrei dato men da dire di me, acquistatone men di dolore, e risparmiatomi questa angustia presente. Lo starmi qui indarno a Brindisi per ogni verso mi duole; il condurmi più avanti, come tu vorresti, come farlo senza i littori avuti dal popolo? che non possono, quanto io viva, esser tolti 1. E dei sapere che io venendo testè a città, gli ho mandati avanti in mezzo alla turba con sole le verghe per qualche poco, perchè i soldati non facessero loro qualche mal giuoco: mi raccolsi ben per tempo in casa. Ora è tempo che tu sii con Balbo ed Oppio 2: mi basterebbe che essi fossero persuasi del mio venirne più in costà, per poter meglio pigliar consiglio di questa cosa. Or io credo che eglino mi ci conforterebbono: imperocchè mi fanno sicurtà che Cesare si piglierebbe a cuore non solo di conservare, ma e di amplificare la mia dignità 3, e mi incoraggiano e fannomi sperare ogui bene che possa esser maggiore, promettendolmi e raffermandolmi. Le quali cose io mi terrei per poco in mano, qualora io fossi rimaso dov'era: ma io ritocco le cose passate. Adunque fa tu, di grazia, per lo rimanente, e cerca con cotestoro; e se ti parrà ben fatto, e ci sia il ripieno dell'animo loro, tanto meglio; perchè Cesare approverà meglio il fatto da me, come fatto sopra il parere de' suoi. Consulta la cosa con Trebo-·nio 4 e con Pansa 5, e se altri v'è; ed a Cesare scrivano, me nulla aver fatto se non di loro consiglio.

2 La malattia e la debolezza della mia Tullia mi fa cascar il cuore: e tuttavia mi consolo, conoscendo che tu ne pigli gran cura.

3 Circa il fine di Pompeo, io non n'ebbi mai un dubbio al mondo 6: conciossiachè una sì grande dispe-

regum et populorum animos occuparat, ut, quocumque venisset, hoc putarem futurum. Non possum eius casum non dolere. Hominem enim integrum, et castum, et gravem cognovi. De Fannio consoler te? Perniciosa loquebatur 12 de mansione tua. L. vero Lentulus Hortensii domum sibi, et Caesaris hortos, et Baias desponderat 13. Omnino haec eodem modo ex hac parte 14 fiunt: nisi quod illud erat infinitum 15. Omnes enim, qui in Italia manserant, hostium numero habebantur. Sed velim hacc aliquando solutiore animo.

4 Quintum fratrem audio profectum in Asiam, ut deprecaretur <sup>16</sup>. De filio nihil audivi. Sed quaere ex Diochare, Caesaris liberto, quem ego non vidi, qui istas Alexandrinas literas attulit. Is dicitur vidisse <sup>17</sup>, euntem, an iam in Asia?

5 Tuas literas, prout res postulat, exspecto: quas velim cures quam primum ad me perferendas. IIII Kal. Decemb.

# CCCXCIX. (Ad Div. XIV, 9)

Argumentum. Significat dolorem suum ex Dolabellac generi et Tulliae valitudine. razione de' fatti suoi ne era presa a tutti i re e' popoli, che (fosse anche andato in fine del mondo) quel medesimo, a mio credere, ne sarebbe avvenuto. Non posso della sua morte non portar dolore: chè l'ho conosciuto uno intero uomo, casto e moderato 7. Or per conto di Fannio 8 debbo io consolarti? Egli dicea cose di fuoco del tuo rimanerti. L. Lentulo poi avea fatto disegno sopra la casa di Ortensio e gli orti di Cesare e Baia 9. Ma queste cose medesime, nè più nè meno, si fanno al presente dalla parte di qua; salvo che dall'altra le cose andavano all'infinito: conciossiachè tutti i rimasi in Italia si avevano per nimici. Ma di ciò vorrei poter pensare quandochessia ad animo più riposato.

4 Sento dire che il fratel Quinto sia passato nell'Asia per dimandar grazia: del figliuolo nulla ne so: ma tu dimandane Diocare liberto di Cesare, che portò queste lettere d'Alessandria: dicono che e' l'abbia ve-

dato, non so se per via, o già fermo colà.

5 Aspetto tue lettere del caso presente, alle quali ti prego di dar pronto ricapito. A' 28 di novembre.

#### CCCXCIX.

(A Div. XIV, 9)

Argomento. Esprime il suo dolore per la malattia di suo genero Dolabella e della sua Tullia.

Scr. Brnndisii A. V. C. DCCV, M. Dec.

#### M. T. CICERO TERENTIAE S. P. D.

Ad ceteras meas miserias accessit dolor e Dolabellae valitudine, et Tulliae. Omnino de omnibus rebus nec quid consilii capiam, nec quid faciam, scio. Tu velim tuam et Tulliae valitudinem cures. Vale.

CD. (Ad Au. XI, 7)

Argumentum. 1 Exponit rationes consilii sui Brundisium veniendi, variasque ex eo offensiones et solicitudines.
2 Causas affert, ob quas Atticum Romae manere, quam ad se venire malit. 3 Addit de literis suo nomine scriptis; 4 de Quintis patre et filio. 5 Epistolas creberrimas ab Attico expetit.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCV, XIV Kal. Ian.

#### CICERO ATTICO S.

rate perscripsisti omnia, quae ad me pertinere arbitratus es. Factum igitur 1, ut scribis, istis 2 placere, iisdem istis lictoribus me uti; quod concessum Sextio sit; cui non puto suos esse concessos, sed ab ipso datos 3. Audio enim, eum ea senatus consulta improbare, quae post discessum

Scritta a Brindisi l'anno DCCVI, nel mese di Decembre.

#### M. T. CICERONE A TERENZIA S.

Alle altre miserie mie mancava il dolore della malattia di Dolabella e di Tullia. Al tutto, io non ho sola una cosa al mondo, intorno alla quale io sappia consiglio che io mi prenda, o quello che mi faccia. Tu mi farai piacere, avendo cura della sanità tua e di Tullia. A Dio.

CD. (Ad Att. II, 7)

Argomento. 1 Espone i motivi della sua risoluzione di venirsene a Brindisi; le varie difficoltà che questa risoluzione incontra, e le sue angustic. 2 Porta le ragioni per le quali preferisce che Attico si fermi a Roma, piuttosto che venire a trovarlo. 3 Aggiugne qualche cosa delle lettere scritte a suo nome; 4 e dei due Quinti padre e figliuolo. 5 Chiede che gli scriva spessissimo.

Scritta a Brindisi l'anno DCCV, il 19 di Decembre.

#### CICERONE AD ATTICO S.

Mi rallegrò la tua lettera, nella quale mi di' ogni cosa che tu giudicasti fare per me. La cosa è dunque così: che costoro approvarono che io ritenessi questi littori medesimi, da che a Sestio è stato concesso; se non che io son di credere che a lui non fossero già conceduti da tenere i suoi proprii 1, ma altri assegnatigli da lui medesimo: conciossiachè io sento, lui aver annullati i senaticonsulti fatti dopo la partita de' tri-

tribunorum facta sunt. Quare poterit, si volet sibi constare, nostros lictores comprobare. Quamquam quid ego de lictoribus, qui paene ex Italia decedere sim iussus? nam ad me misit Antonius 4 exemplum Caesaris ad se literarum, in quibus erat, se audivisse, Catonem, et L. Metellum 5 in Italiam venisse, Romae ut essent palam: id sibi non placere, ne qui motus ex eo fierent; prohiberique omnes Italia, nisi quorum ipse causam cognovisset; deque co vehementius erat scriptum. Itaque Antonius petebat a me per literas, ut sibi ignoscerem: facere se non posse, quin iis literis pareret. Tum ad eum misi L. Lamiam, qui demonstraret, illum 6 Dolabellae dixisse, ut ad me scriberet, ut in Italiam quamprimum venirem; eius me literis venisse. Tum ille edixit ita, ut me exciperet, et Laelium 7 nominatim. Quod sane nollem. Poterat enim, sine nomine, re ipsa excipi 8. O multas et graves offensiones! quas quidem, tu das operam, ut lenias: nec tamen nihil proficis: quin hoc ipso minuis dolorem meum, quod, ut minuas, tam valde laboras; idque velim ne gravere quam saepissime facere. Maxime autem assequere quod vis, si me adduxeris, ut existimem, me bonorum iu-. dicium non funditus perdidisse 9. Quamquam quid tu in eo potes? nihil scilicet. Sed, si quid res dabit tibi facultatis, id me maxime consolari pobuni: di che egli potrà, volendo servar lo stesso contegno, approvar questi mici. Sebbene, che parlo io di littori? quando io sono sull'avere il comandamento di uscir d'Italia? avendomi Antonio mandata la copia della lettera di Cesare a lui, la qual dicea, Sè aver udito come Catone e L. Metello erano venuti in Italia 2, e alla scoperta essere in Roma; il che non consentiva, potendosene levar del romore; e che però tutti fossero tenuti fuori d'Italia, salvo quelli la cui causa avesse riveduta egli stesso; ed intorno a questo punto parlava di tutta forza. Pertanto Antonio mi pregava per lettera d'averlo per iscusato, sè non poterne altro, avendo questo comando. Io allora mandai a lui L. Lamia 3, che gli facesse sapere, Cesare aver detto a Dolabella ehe mi dovesse scrivere che io tornassi difilato in Italia; e che sopra queste lettere io era venuto. Allora Antonio bandì un editto, nel quale eccettuava me e Lelio 4 nominatamente. La qual cosa mi duole; imperocchè, senza nominarmi, stava in piè l'eccezione's. O quante e quanto gravi ingiurie! quantunque tu t'adoperi di mitigarle; e tuttavia me ne fai qualcosa di bene: anzi colla tanta pena ehe ti dai del menomarmi il dolore, con questo medesimo mel fai minore; il che ti prego che non ti gravi di fare il più spesso che puoi. Ora ciò ti verrà fatto più leggermente, se tu mi rechi ad essere persuaso di non essere sprofondatamente caduto della opinione de' buoni. Se non che in questo fatto che puo' tu farmi? appunto nulla. Tuttavia se avvenga caso (al presente non veggo appicco) per cui il modo te ne sia dato, questo sarà la maggior consolazione ch' io possa

terit: quod nunc quidem video non esse; sed si quid, ex eventis 10; ut hoc nunc accidit. Dicebar debuisse cum Pompeio proficisci. Exitus illius minuit eius officii praetermissi reprehensionem. Sed ex omnibus nihil magis tamen desideratur, quam quod in Africam non ierim 11. Iudicio hoc sum usus, non esse barbaris auxiliis fallacissimae gentis rem publicam defendendam, praesertim contra exercitum saepe victorem. Non probant fortasse. Multos enim viros bonos in Africam venisse audio, et scio fuisse antea. Valde hoc loco urgeor. Hic quoque opus est casu 12: aliqui sint ex iis, aut, si potest, omnes, qui salutem anteponant. Nam si perseverant et obtinent; quid nobis futurum sit, vides. Dices: quid illis, si victi erunt? — Honestior est plaga. Haec me excruciant. Sulpicii autem consilium 13, non scripsisti, cur meo non anteponeres: quod etsi non tam gloriosum est, quam Catonis; tamen et periculo vacuum est, et dolore. Extremum 14 est eorum, qui in Achaia sunt. Ii tamen ipsi se hoc melius habent, quam nos, quod et multi sunt uno in loco; et quum in Italiam venerint, domum statim venerint 15. Haec tu perge, ut facis, mitigare, et probare quam plurimis.

2 Quod te excusas <sup>16</sup>; ego vero et tuas causas nosco, et mea interesse puto, te istic esse, vel ut cum iis, quibus oportebit, agas, quae erunt

avere. Ora se nulla è a sperarne dall'esito delle cose, egli n'è avvenuto una al presente. E' si dicea che io doveva andarne con esso Pompeo: ed ecco se l'esser io mancato a questo ufizio mi acquistò biasimo, il fine che egli fece l'ha menomato. Tuttavia quella che di tutte le cose si voleva meglio da me, era che io passassi in Africa, che nol feci. Io ne sono uscito per questa gretola: non esser da difendere la Repubblica con soccorsi di barbari 6, di nessuna fede, in ispezieltà contro un escreito che avea avute tante vittorie. Ma forse questa scusa non soddisfà loro: posciachè mi vien detto, molte persone dabbenc essere colà andate, e so che ve n'erano per l'avanti. Qui sono fra l'uscio e 'l muro; e qui parimente è bisogno di qualche accidente: esempigrazia, mi bisognerebbono alcuni di loro, o anche tutti, i quali a tutto antiponessero la loro salute; ma se e' tengono sodo e vincono, tu vedi quello che voglia essere di me. Dirai: Che fie di loro, se sieno vinti? — La loro sciagura sarà più onorevole: questo m'è uno strettoio. E or come è che tu non mi scrivi il perchè tu non creda il partito preso da Sulpizio migliore del mio? 7 il quale partito, quantunque non è tanto glorioso come quel di Catone, egli è però fuor di pericolo e di dolore? Restan da ultimo coloro che si ridussero nell'Acaia, i quali tuttavia sono a miglior termine di me; sì perchè sono molti in un luogo medesimo, e sì perchè venendo in Italia, verranno alle case lor di presente. Queste ragioni dei tu, come fai, venir ammollendo, e scusandomene con que' più argomenti che puoi.

2 Quanto allo scusar te medesimo, ben veggo ragioni che hai; e credo esser bene per me che tu sii costi: prima per poter negoziare, con chi farà bisoagenda de nobis, ut ea, quae egisti; in primisque hoc velim animadvertas: multos esse arbitror, qui ad Caesarem detulerint, delaturive sint, me aut poenitere consilii mei, aut non probare, quae fiant: quorum etsi utrumque verum est; tamen ab illis dicitur animo a me alienato; non quo ita perspexerint. Sed totum ut hoc Balbus sustineat, et Oppius, et eorum crebris literis illius voluntas erga me confirmetur, et hoc plane ut fiat, diligentiam adhibebis. Alterum est, cur te nolim discedere: quod scribis Tulliam efflagitare 17. O rem miseram! quid scribam? aut quid velim? Breve faciam. Lacrymae enim se subito profuderunt. Tibi permitto: tu consule. Tantum vide, ne hoc temporis tibi obesse aliquid possit. Ignosce, obsecro te: non possum prae fletu et dolore diutins in hoc loco commorari. Tantum dicam, nihil mihi gratius esse, quam quod cam diligis.

3 Quod literas, quibus putas opus esse, curas dandas 18, facis commode.

4 Quintum filium, vidi, qui Sami vidisset, patrem Sicyone <sup>19</sup>: quorum deprecatio est facilis. Vtinam illi, qui prius illum viderint <sup>20</sup>, me apud cum velint adiutum tantum, quantum ego illos vellem, si quid possem!

5 Quod rogas, ut in bonam partem accipiam, si qua sint in tuis literis, quae me mordeant: ego vero in optimam; teque rogo, ut aperte,

gno, le cose che occorressero per conto mio, come facesti finora (e prima di tutto bada ben qui): molti debbono essere, i quali avran rapportato, o rapporteranno a Cesare che io sono pentito del mio consiglio, ovvero che non approvo quel che si fa. Di queste cose quantunque l'una e l'altra sia vera, pure sono dette da loro per mal talento contro di me, non perchè egli le abbian di certo. Ma il tutto sta qui, che Balbo ed Oppio mantengano questa pratica, e con molte loro lettere a Cesare ribadiscano il suo buon animo verso di me; e tu sarai continuo a soffiare nel fuoco, perchè la cosa riesca. L'altra, perchè io amo che tu rimanga costì, si è che le stesse instanze, come scrivi, ti fa la Tullia, Deh! lasso me! che scrivere? che volere? dirò breve: che le lagrime ruppero di repente; te la metto in mano, fa tu. Solamente, vedi bene che in tal tempo tu possa farlo senza tuo sconcio. Perdonami, te ne prego: non posso, del dolore e delle lagrime, aggiugner parola in questo proposito. Dirò senza più, che io non ho al mondo più consolazione di questo, che tu le vuoi bene.

3 Tu fai da tuo pari a serivere alle persone che tu giudichi convenire.

4 Ho veduto persona che vide Quinto figlio in Sa-. mo, e'l padre in Sicione: della loro dimanda spero bene. Faccia Dio che i primi a veder Cesare vogliano appo lui farmi tanto di bene, quanto farei io di loro, potendo qualcosa!

5 Tu mi preghi che io pigli in buona parte se nelle tue lettere trovo cosa che mi punga: Va via, in ottima ti dico; anzi ti prego che tu mi scriva ogni cosa

quemadmodum facis, scribas ad me omnia, idque facias quam sacpissime. Vale. XIV Kalend. Ianuar.

CDI.

(Ad Div. XIV, 17)

Argumentum. Nihil esse ait, quod scribat.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCV, M. Dec. exeunte

M. T. CICERO TERENTIAE SVAE S. D.

Si vales, bene est: valeo. Si quid haberem, quod ad te scriberem, facerem id et pluribus verbis, et saepius. Nunc quae sint negotia, vides. Ego autem quomodo sim affectus , ex Lepta et Trebatio poteris cognoscere. Tu fac, ut tuam et Tulliae valitudinem cures. Vale.

### CDII.

(Ad Att. XI, 8)

Argumentum. Petit, ut se adversus eos, qui se apud Caesarem accusent, defendat. Q. fratris iniquam erga se acerbitatem queritur.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCV, VI Kal. Ian.

### CICERO ATTICO S.

Quantis curis afficiar, etsi profecto vides; tamen cognosces ex Lepta et Trebatio. Maximas poenas pendo temeritatis meae; quam tu pruden-

49

An. di R. 705 LETTERA CD, CDI.

che vuoi, come se' uso di fare, schiettamente, e più spesso che puoi. A Dio. A' 19 di decembre.

CDI.

(A Div. XIV, 17)

Argomento. Dice non esserci materia per lettera.

Scritta da Brindisi l'anno DCCV, sul finir di Decembre.

#### M. T. CICERONE A TERENZIA SUA S.

Se sei sana, lodato Dio! io sono altresi. Se io avessi che scrivere, lo farei, e bene più alla lunga e spesso che io non fo: ma a che termine noi siamo, tu ben tel vedi. Di me e dello stato mio potrai sapere da Lepta e da Trebazio. Ti raccomando la salute tua e di Tullia. A Dio.

CDII.

(Ad Att. XI, 8)

Argomento. Lo prega che pigli a difenderlo contro di coloro che lo accusano presso di Cesare. Si lagna dell'ingiusto e acerbo modo di procedere di Quinto fratello verso di sè.

Scritta da Brindisi l'anno DCCV, il 27 di Decembre.

#### CICERONE AD ATTICO S.

Quanto io sia tribolato, tu ben tel vedi; e tuttavia fattelo dire a Lepta e a Trebazio. Pago ora l'ammenda assai colma della temerità mia; la qual tu mi vuoi far

CICER. VIII. - Lett. T. VII.

tiam mihi videri vis: neque te deterreo, quo minus id disputes, scribasque ad me quam saepissime. Nonnihil enim me levant tuae literae hoc tempore. Per eos, qui nostra causa volunt, valentque apud illum 1, diligentissime contendas opus est, per Balbum et Oppium maxime, ut de me scribant quam diligentissime. Oppugnamur enim, ut audio, et a praesentibus 2 quibusdam, et per literas. Iis ita occurrendum, ut rei magnitudo postulat. Fufius 3 est illic, mihi inimicissimus. Quintus misit filium non solum sui deprecatorem, sed ctiam accusatorem mei 4. Dictitat, se a me apud Caesarem oppugnari; quod refellit Caesar ipse, omnesque eius amici: neque vero desistit, ubicumque est, omnia in me maledicta conferre. Nihil mihi umquam tam incredibile accidit, nihil in his malis tam acerbum. Qui ex ipso audissent, quum Sicyone palam multis audientibus loqueretur, nefaria quaedam ad me pertulerunt. Nosti genus 5, etiam expertus es fortasse: in me id est omne conversum. Sed augeo commemorando dolorem, et facio etiam tibi. Quare ad illud redeo: cura, ut huius rei causa, dedita opera, mittat aliquem Balbus. Ad quos videbitur, velim cures literas meo nomine. Vale. VI Kal. Ianuar.

vedere che sia prudenza: nè per questo ti sconforto già da mantener tuo giudizio, scrivendomene più che puoi; imperocchè le tue lettere in questo tempo mi portano alcun lenitivo. Egli è da far ogni più studiosa prova, per mezzo di quelli che mi vogliono bene e sono molto innanzi con Cesare, e soprattutto per mezzo di Balbo e di Oppio, che gli scrivano di me con tutto l'ardore. Imperocchè siamo oppugnati (a quello che odo) e da certi che gli sono attorno, e per lettere; ed è da far loro testa con tanto vigore, quanto il caso domanda. Fufio 1 è colà, il maggior avversario che io abbia. Quinto vi mandò il figliuolo, non solo a pregarlo per sè, ma e ad accusar me. Va dicendo che io soffio contro di lui nell'animo di Cesare 2; il che gli è rimandato in gola dal medesimo Cesare, e da tutti gli amici di lui: nè per questo ristà, dove che egli sia, di dir di me tutto il peggio che può. Non m'è incontrato mai cosa che più credessi impossibile, nè in queste miserie sì dolorosa. Parlando lui alla scoperta in Sicione, molti che lo udirono, m'hanno rapportato cose da fuoco. Tu conosci l'indole sua, e forse anche assaggiatala: or tutto ciò è caduto sulla mia testa. Ma con queste rammemorazioni mi cresco dolore, e ne do anche a te. Pertanto torno a proposito. T'adopera che Balbo per questo negozio mandi chicchessia, ed anche mi faresti servigio di scrivere lettere in mia persona. A Dio. A' 27 di decembre.

#### CDIII.

(Ad Div. XIV, 16)

Argumentum. Se literas Terentiae exspectare scribit; Volumniam officiosiorem esse debuisse indicat.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCV, prid. Kal. Ian.

#### M. T. CICERO TERENTIAE SVAE S. P. D.

Si vales, bene est: valeo. Etsi eiusmodi tempora nostra sunt, ut nihil habeam, quod aut a te literarum <sup>1</sup> exspectem, aut ipse ad te scribam; tamen nescio quomodo et ipse vestras literas exspecto, et scribo ad vos, quum habeo, qui ferat. Volumnia debuit in te officiosior esse, quam fuit; et id ipsum, quod fecit, potuit diligentius facere, et cautius: quamquam alia sunt, quae magis curemus, magisque doleamus; quae me ita conficiunt, ut ii voluerunt <sup>2</sup>, qui me de mea sententia detruserunt. Cura, ut valeas. Pridie Kalend. Ianuar <sup>3</sup>.

#### CDIV.

(Ad Att. XI, 9)

Argumentum. 1 Incaute se egisse, quod vel non manserit in Italia, vel celerius, quam opus esset, redierit. 2 Epistolas a Q. fratre ad complures scriptas in se probrorum plenas queritur. 3 Tulliae fortunam deplorat.

#### CDIII.

(A Div. XIV, 16)

Argomento. Scrive che aspetta lettere di Terenzia; e accenna che Volunnia avrebbe dovuto usargli maggiori riguardi.

Scritta da Brindisi l'anno DCCV, il 31 di Decembre.

#### M. T. CICERONE A TERENZIA SUA S.

Se sei sana, lodato Dio! io sono altresì. Quantunque lo stato nel qual mi trovo non mi dà cagione di aspettar da te lettere, nè a te mandarne; nondimeno (non so io come) io e desidero le vostre, ed avendo a chi darne, ne scrivo a voi. Volunnia i dovea ben essere con te più cortese che non è stata; e quel medesimo che ella fece, potea fare con più riservo e cautela. Sebbene e' c' è troppo altro di che darci pena e portare maggior dolore; il che mi trafigge tanto, quanto lianno voluto coloro che mi distolsero da quello che avea proposto 2. Fa di esser sana. A' 31 di decembre.

#### CDIV.

(Ad Att. XI, 9)

Argomento. 1 Della sua imprudenza, sia che non siasi trattenuto in Italia, sia che siavi ritornato più presto che non faceva mestieri. 2 Gli manifesta il suo dolore per le tante lettere che Quinto fratello ha scritto piene di nequizia contra di sè. 3 Piange la fortuna di Tullia. Scr. Brundisii A. V. C. DCCVI, III Non. Ian. C. Iulio Caesare Dictatore, M. Antonio Magistro equitum.

#### CICERO ATTICO S.

The Ego vero et incaute, ut scribis, et celerius, quam oportuit, feci i; nec in ulla sum spe, quippe qui exceptionibus edictorum retinear: quae si non essent sedulitate effectae, et benivolentia tua, liceret mihi abire in solitudines aliquas. Nunc ne id quidem licet duidem licet duidem me iuvat, quod ante initum tribunatum veni 4, si ipsum, quod veni, nihil iuvat? Iam quid sperem ab eo duidem sim confectus et oppressus? Quotidie iam Balbi ad me literae languidiores; multaeque multorum ad illum, fortasse contra me. Meo vitio perco. Nihil mihi mali casus rattulit: omnia culpa contracta sunt.

2 Ego enim, quum genus belli viderem, imparata et infirma omnia contra paratissimos; sciveram, quod facerem<sup>8</sup>, ceperamque consilium non tam forte, quam mihi praeter ceteros concedendum. Cessi meis <sup>9</sup>, vel potius parui: ex quibus unus qua mente fuerit, is, quem tu mihi commendas <sup>10</sup>, cognosces ex ipsius literis, quas ad te, et ad alios misit; quas ego numquam aperuissem, nisi res acta sic <sup>11</sup> esset. Delatus est ad me

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, ll 3 di Genhaio, essendo C. G. Cesare dittatore, e M. Antonio generale della cavalleria.

### CICERONE AD ATTICO S.

Troppo vero quelló che scrivi! sprovveduto e troppo sollecito sono io stato. Or non ho più spiraglio, essendo ritenuto dalle eccezioni degli editti ; le quali se per la calca che se n'è fatta e per la tua benvoglienza non si fossero ottenute, io potrei ora ridurmi in qualche luogo solitario: ora nè eziandio ciò posso fare. Ed or che mi fa l'esser venuto prima che fossero entrati i tribuni 2, se l'esser venuto, questo medesimo non mi giova? ed anche, che sperar da tal uomo, che non mi è mai stato amico? 3 quando eziandio da una legge sono rovinato ed oppresso? 4 Balbo mi scrive lettere ogni dì più eascanti; e forse molte ne sono scritte da molti contro di me a Cesare. Son diserto a mia colpa; della fortuna non posso dolermi di nulla: tutto è guadagno fatto per me medesimo.

2 Imperocchè veggendo io guerra che era cotesta, fatta senza apparecchio nè forze contro forniti di tutto punto, mi stetti quatto: ed or che dovea fare? Che se questo mio partito non era da uom forte, egli era tale però da doversi, più che a nessun altro, a me condonare. Ho ceduto a' miei, o pinttosto ubbidito; de' quali uno (ed è quel medesimo che tu mi raccomandi) come fosse ben animato verso di me, lo vedrai dalle proprie sue lettere, da lui a te e ad altri mandate; le quali io non avrei aperte mai, se non fosse avvenuto quello che ora dirò. Mi fu mandato un piego:

fasciculus; solvi, si quid ad me esset literarum: nihil erat: epistola Vatinio, et Ligurio 12 altera: iussi ad eos deferri. Illi ad me statim ardentes dolore venerunt, scelus hominis clamantes; epistolas milii legerunt plenas omnium in me probrorum. Hic Ligurius furere: se enim scire, summo illum 13 in odio fuisse Caesari: illum tamen non modo favisse, sed et tantam illi pecuniam dedisse honoris mei causa. Hoc ego dolore accepto, volui scire, quid scripsisset ad ceteros. Ipsi enim illi putavi perniciosum fore, si eius hoc tantum scelus percrebuisset. Cognovi eiusdem generis 14; ad te misi: quas si putabis illi ipsi utile esse reddi, reddes 15; nil me laedet. Nam quod resignatae sunt; habet, opinor, eius signum 16 Pomponia. Hac ille acerbitate initio navigationis quum usus esset, tanto me dolore affecit, ut postea iacuerim: neque nunc tam pro se, quam contra me, laborare dicitur.

3 Ita omnibus rebus urgeor; quas sustinere vix possum, vel plane nullo modo possum: quibus in miseriis una est pro omnibus, quod istam miseram patre 17, patrimonio, fortuna omni spoliatam relinquam. Quare te, ut polliceris, videre plane velim. Alium enim, cui illam commendem, habeo neminem; quoniam matri quoque eadem intellexi esse parata, quae mihi 18. Sed, si me non offendes 19, satis tamen habeto commendatam,

lo sciolsi, se mai ci fosse nulla di lettere a me. Niente: solo una a Vatinio, ed una a Ligurio 5: le mandai loro. Essi poco stante furono a me, infiammati per lo dolore, gridando al ribaldo; mi leggono le lettere piene di vitupéro contro di me. Qui Ligurio gittarsi via, dicendo, sè saper bene come Cesare non lo poteva vedere: e tuttavia non solo egli era venuto dalla sua, ma per rispetto di me donatogli grossa somma di danaro. Ricevuto io questa ferita, volli vedere che cosa avesse scritto agli altri: imperocchè io intendea che gli sarebbe tornato a rovina, se quella sua tanta ribalderia fosse menata per bocca. Ho trovata la stessa farina: te le mando, e se credi di fargliele avere, fa tu: nessun danno; nè guasta che sieno dissigillate: Pomponia dee ben aver suo sigillo. Avendo lui, al principio del navigare, tenuto meco sì acerbe maniere, ne ho ricevuto tanto dolore, che indi fui ammalazzato; ed ora si dice che non tanto egli faccia ogni opera per lo ben suo, quanto per danno mio.

3 Così da tutte parti son balestrato; le quali cose a mala pena posso io tollerare; anzi non posso in modo nessuno: e tuttavia in tante miserie, una sola mi vale tutte, ehe io dovrò lasciare questa poveretta, orfana e nuda di patrimonio e di ogni suo bene. Per la qual cosa io vorrei, come tu mi prometti, in ogni modo vederti: da che a cui raccomandarla non ho, da te in fuori, nessuno; ed anche so, la madre di lei essere nella nave medesima che sono io. Ma easo che tu non mi avessi a trovare, siati nondimeno abbastanza raccoman-

patruumque in ea, quantum poteris, mitigato. Haec ad te die natali meo scripsi: quo utinam susceptus non essem, aut ne quid ex eadem matre postea natum esset! 20 Plura scribere fletu prohibeor.

CDV. (Ad All. XI, 10)

Argumentum. 1 De furiosis Quintorum patris et filii erga se odiis; 2 de iis, quae sibi de Africanis rebus et Caesaris statu nuntiata sint. 3 Crebriores ab Attico literas exposcit.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCVI, XII Kal. Febr.

#### CICERO ATTICO S.

Ad meas incredibiles aegritudines aliquid novi accedit ex iis, quae de Q. Q. <sup>1</sup> ad me afferuntur. P. Terentius, meus necessarius, operas in portu, et scriptura Asiae pro magistro dedit <sup>2</sup>. Is Quintum filium Ephesi vidit VI Id. Decemb., eumque studiose propter amicitiam nostram invitavit; quumque ex eo de me cunctaretur <sup>3</sup>, eum sibi ita dixisse narrabat, se mihi esse inimicissimum; volumenque 4 sibi ostendisse orationis, quam apud Caesarem contra me esset habiturus; multa a se dicta contra eius amentiam; multa postea Patris <sup>5</sup> consimili scelere secum Quintum patrem locutum: cuius furorem ex iis epistolis, quas ad te misi <sup>6</sup>,

data; e fa di ammollire al possibile il zio verso di lei. Queste cose scrivo il giorno mio natalizio <sup>6</sup>; nel quale fosse piaciuto agli Dei che io non fossi stato ricolto, ovvero che dal medesimo corpo non fosse poi uscito punto altro! Le lagrime non mi lasciano scriver più avanti.

## CDV. (Ad Att. XI, 10)

Argomento. 1 Della furiosa, bile de' Quinti padre e figliuolo verso di sè: 2 di quanto gli fu raccontato intorno alla guerra Africana e alla situazione di Cesare. 5 Chiede più spesso lettere da Attico.

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, il 21 di Gennaio.

#### CICERONE AD ATTICO S.

delle novelle avute de' due Quinti. P. Terenzio, mio amicissimo, ebbe assai mano in ufizio di vicecapo nel porto e al banco delle gabelle dell'Asia <sup>1</sup>. Questi agli 8 di decembre vide in Efeso Quinto il figliuolo, e per la nostra amicizia gli fece gran calca, perchè fosse a cena con lui; dimandandogli novelle di me, contava d'aver avuta questa risposta: lui odiarmi mortalmente; ed avergli mostrato un volume di aringa che egli voleva recitare a Cesare contro di me; e come egli avea con molte parole biasimato quella sua manía. Appresso diceva, avergli detto in Patrasso Quinto il padre somiglianti ribalderie; e tu hai ben potuto, dalle lettere

perspicere potuisti. Haec tibi dolori esse certo scio: me quidem excruciant, et eo magis, quod mihi cum illis ne querendi quidem locum futurum puto.

- 2 De Africanis rebus 7 longe alia nobis, ac tu scripseras, nuntiantur. Nihil enim firmius esse dicunt, nihil paratius. Accedit Hispania 8, et alienata Italia; legionum nec vis eadem, nec voluntas; urbanae res perditae 9.
- 3 Quid est, ubi acquiescam, nisi quamdiu tuas literas lego? quae essent profecto crebriores, si quid haberes, quo putares meam molestiam minui posse. Sed tamen te rogo, ne intermittas scribere ad me, quicquid erit; eosque 10, qui mihi tam crudeliter inimici sunt, si odisse non potes, accuses tamen; non ut aliquid proficias, sed ut me tibi carum esse sentiant. Plura ad te scribam, si mihi ad eas literas, quas proxime ad te dedi, rescripseris. Vale. XII Kal. Febr.

# CDVI. (Ad Att. XI, 11)

Argumentum. 1 Se omnia multa et sustinere et exspectare scribit; 2 petitque ab Attico ut sibi Romae pecunias curet, et crebro scribere pergat.

che ti mandai, conoscere il suo furore. So io bene questa essere a te una saetta; a me altresì: e tanto più, perchè io veggo di non dovermene eziandio poter dolere con loro<sup>2</sup>.

- 2 Delle cose dell'Africa troppo altro m'è rapportato, che non mi scrivevi tu, cioè ogni cosa esser colà la più fortificata ed agguerrita del mondo <sup>3</sup>; ed aggiugnivi anche la Spagna 4 e l'Italia, che non è più per lui; le legioni snervate e svogliate; le cose di Roma in fondo <sup>5</sup>.
- 3 Che mi resta dove prendere qualche riposo, salvo quanto leggo tue lettere? le quali, intendo io bene, avrei io più spesso, se tu avessi di che ti confidassi poter mitigare il mio dolore. Tuttavia non restar, te ne prego, di scrivermi, sia che si vuole; e se odiar non puoi coloro che sì crudelmente mi sono avversi, dinne loro il peggio che puoi; non già che io ne speri punto di bene, ma per far loro sentire che io ti son caro. Ti scriverò più avanti, fatta che tu mi abbi la risposta all'ultima lettera. A Dio. A' 21 di gennaio.

#### CDVI.

(Ad Att. XI, t1)

· Argomento. 1 Scrive che molto pazienta e molto aspetta; 2 c prega Attico che gli trovi danari a Roma, e continui a scrivergli spesso.

Ser. Brundisii A. V. C. DCCVI, VIII Id. Mart.

#### CICERO ATTICO S.

- r Confectus iam cruciatu maximorum dolorum, ne, si sit quidem, quod ad te debeam scribere, facile id exequi possim ; hoc minus, quod res nulla est, quae scribenda sit; quum praesertim ne spes quidem ulla ostendatur, fore melius. Ita iam ne tuas quidem literas exspecto; quamquam semper aliquid afferunt, quod velim. Quare tu quidem scribito, quum erit, cui des. Ego tuis proximis, quas tamen iam pridem accepi, nihil habeo, quod rescribam. Longo enim intervallo video immutata esse omnia: illa esse firma, quae debeant 2; nos stultitiae nostrae gravissimas poenas pendere.
- 2 P. Sallustio curanda sunt II-S xxx, quae accepi a Cn. Sallustio. Velim videas, ut sine mora curentur <sup>3</sup>. De ea re scripsi ad Terentiam: atque hoc ipsum iam prope consumtum est. Quare id quoque velim, cum illa videas, ut sit, qui utamur <sup>4</sup>. Hic fortasse potero sumere, si sciam istic paratum fore <sup>5</sup>: sed prius, quam id scirem, nihil sum ausus sumere. Qui sit omnium rerum status noster, vides. Nihil est mali, quod non et sustineam, et exspectem Quarum rerum eo gravior est dolor, quo culpa maior. Ille <sup>6</sup> in Achaia non

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, l'8 di Marzo.

#### CICERONE AD ATTICO S.

- lori, quando bene io mi sentissi di doverti scrivere di checchessia, non credo che io potessi farlo sì leggermente: or quanto meno, non avendo alla mano cosa da scrivere, massime che nè anche veggo speranza che le cose voltino in meglio. E così io non aspetto eziandio tue lettere, quantunque elle mi apportino sempre qualcosa che mi piace: il perchè scrivi pure, quando tu abbia a chi darle. Alle tue lettere, avute già è un pezzo, non ho che rispondere: conciossiachè in questo lungo tempo di mezzo veggo mutato ogni cosa; ed aver preso stato fermo le cose là dove si conveniva; e che noi paghiamo il fio ben caro della nostra stoltezza.
- 2 Fa che a P. Sallustio sien pagati i trentamila sesterzi che ho ricevuti qui da Gn. Sallustio; e ti prego
  che ciò sia fatto senza por tempo in mezzo, come ne
  ho scritto a Terenzia: anzi questa medesima somma
  è presso che tutta logora: il perchè io amerei che tu
  vedessi con lei, come io abbia altro che mi occorre.
  Sapendo io costì poter essere tanto da sopperire, forse
  io potrò prendere qui; ma prima di esserne certificato, non fui oso di prenderne. In che termine sieno le
  cose tutte, tu 'l vedi: non c' è male che io non patisca, e che non m' aspetti; di che più grave ne porto
  il dolore, quanto è maggiore la colpa. Quel cotale non

cessat de nobis detrahere. Nihil videlicet tuae literae profecerunt. Vale. VIII Id. Mart.

# CDVII. (Ad Att. XI, 12)

Argumentum. 1 De literis ad Cacsarem scriptis; 2 de statu rerum in Africa; 3 de literis suo nomine ad alios ab Attico scribendis; 4 de Galeonis tarditate.

Ser. Brundisii A. V. C. DCCVI, VIII Id. Mart. vespere.

#### CICERO ATTICO S.

1 Cephalio mihi a te literas reddidit a. d. VIII Id. Mart. vespere. Eo autem die mane tabellarios miseram, quibus ad te dederam literas. Tuis tamen lectis literis, putavi aliquid rescribendum esse; maxime, quod ostendis, te pendere animi, quamnam rationem sim Caesari allaturus profectionis meae tum, quum ex Italia discesserim. Nihil opus est mihi nova ratione. Saepe enim ad eum scripsi, multisque mandavi, non potuisse, quum cupissem, sermones hominum sustinere; multaque in cam sententiam. Nihil enim crat, quod minus cum vellem existimare, quam me tanta de re i non meo consilio usum esse. Postea, quum 2 mihi literae a Balbo Cornelio minore missae essent, illum 3 existimare, Quintum fratrem lituum 4 meae profectionis fuisse (ita enim scripsit 5); qui nondum cognossem quae de me

rifina di levar i pezzi di me nell'Acaia: segno che le tue lettere non fecero nulla. A Dio. Agli 8 di marzo.

#### CDVII.

( Ad Att. Xf, 12)

Argomento. 1 Delle lettere scritte a Cesare; 2 dello stato della guerra Africana; 3 delle lettere da scriversi ad altri da Attico a nome di Cicerone; 4 e della lentezza di Galcone.

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, la sera dell'8 di Marzo.

#### CICERONE AD ATTICO S.

Cefalione mi diede tue lettere la sera degli 8 di marzo, il di medesimo che io la mattina avca mandato le mie a te. Ma lette le tue, ho creduto dover rispondere o poco o molto: massime che tu mi ti mostri in sospeso circa la scusa da allegare a Cesare della mia partenza, dico d'Italia. Or non bisogna punto di nuova ragione, avendogli io scritto più volte, e fattogli scrivere a molti: cioè di non aver potuto, come desiderava, comportare i cicalamenti degli nomini; nel qual proposito assai mi sono disteso: imperocchè io nulla voleva più che dissuaderlo di credere che io in cosa tanto grave avessi seguito altro consiglio che il mio. Appresso, avendomi scritto Balbo Cornelio il minore, come Cesare era di credere, Quinto il fratello essere stato la tromba della mia marcia (sue precise parole), quando io non aveva per ancora saputo le

Quintus scripsisset ad multos; etsi multa praesens in praesentem 6 acerbe dixerat et fecerat; tamen de eo 7 his verbis ad Caesarem scripsi:

"De Quinto fratre meo non minus laboro, quam de me ipso: sed eum tibi commendare hoc meo tempore non audeo. Illud dumtaxat tamen audebo petere abs te, quod te oro, ne quid existimes ab illo factum esse, quo minus mea in te officia constarent, minusve te diligerem; potiusque semper illum auctorem nostrae coniunctionis fuisse, meique itineris comitem, non ducem. Quare ceteris in rebus tantum ei tribues, quantum humanitas tua, amicitiaque yestra postulat. Ego ei ne quid apud te obsim, id te vehementer etiam atque etiam rogo."

Quare, si quis congressus fuerit mihi cum Caesare, etsi non dubito, quin is lenis in illum futurus sit, idque iam declaraverit; ego tamen is ero, qui semper fui.

2 Sed, ut video, multo magis est nobis laborandum de Africa; quam quidem tu scribis confirmari quotidie magis ad conditionis spem 9, quam victoriae. Quod utinam ita esset! sed longe aliter esse intelligo; teque ipsum ita existimare arbitror, aliter autem scribere, non fallendi, sed confirmandi mei causa, praesertim quum adiungatur ad Africam etiam Hispania 10.

cosc che Quinto avea di me scritte a parecchi (ed era vero però che egli avea personalmente contro di me in proprio parlato ed operato con molta acerbità); tuttavia di mia mano ho scritto a Cesare queste parole:

" Quinto mio fratello non m'è più a cuore che io « sia a me medesimo; ma di raccomandartelo, nel ter-" mine in che io mi trovo, non sono ardito. Sola una « cosa mi piglierò sicurtà di domandarti, e ben te ne " priego, che tu non ti lasci ire a credere, lui aver " fatto nulla che potesse punto rivolgermi dal renderti " gli ufizi dovuti, e dal volerti manco di bene: anzi « avermi sempre mai predicato che noi stessimo sem-« pre congiunti; ed essermi stato bensì compagno, non « mai maestro di questo viaggio. Per la qual cosa nel " resto tu avrai a lui quel riguardo che ti darà la tua a umanità e la vostra amicizia. Or questo ti prego col « calor maggiore che io posso, che per conto di me « egli non debba nel tuo favore ricevere impedimento a nessuno. 2

Adunque, se io sarò nfai con Cesare (quantunque non dubito che egli non debba con lui portarsi con benignità, e che egli non l'abbia ben dichiarato), io sarò quel medesimo che sempre fui.

2 Ma, a quello che veggo, noi avremo maggior pensiero dell'Africa; della qual tu mi scrivi che ella piglia ognor più solido avviamento a speranza di condizioni, che di vittoria. Faccialo pur Iddio! ma io veggo la cosa esser troppo altramenti; e credo che tu medesimo la pensi come me, e che mi scriva altro, non già per ingannarmi, ma per farmi pigliar animo, massime accompagnandosi con l'Africa anche la Spagna.

3 Quod me admones, ut scribam ad Antonium, et ad ceteros; si quid videbitur tibi opus esse, velim facias id, quod saepe fecisti 11. Nihil enim mihi venit in mentem, quod scribendum putem. Quod me audis fractiorem esse animo; quid putas, quum videas accessisse ad superiores aegritudines praeclaras generi actiones? 12 Tu tamen velim ne intermittas, quoad eius facere poteris, scribere ad me, etiamsi rem, de qua scribas, non habebis. Semper enim afferunt aliquid mihi tuae literae.

4 Galeonis hereditatem crevi. Puto enim cretionem simplicem fuisse 13, quoniam ad me nulla missa est. VIII Id. Mart.

# CDVIII. (Ad Att. XI, 18)

Argumentum. 1 De Pompeianis aliquot Alexaudriam profectis, suaeque conditionis miseria; 2 de Q. fratris literis ad se scriptis; 3 de coheredibus Fusidianis; 4 de fundo Frusinati redimendo, et suppeditandis sibi pecuniis ad sumtum necessariis; 5 de literis suo nomine ad alios et ad se ab Attico scribendis.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCVI, M. Mart. exeunte.

## CICERO ATTICO S.

1 A Murenae liberto nihil adhuc acceperam literarum. P. Siser 1 reddiderat eas, quibus rescribo.

3 Tu mi conforti di scrivere ad Antonio ed agli altri; ma fie il meglio che (quello che tu spesso facesti) lo faccia tu, secondo che giudicherai bisognare: imperocchè a me non si dà innanzi cosa che mi paia da scrivere. E' ti fu rapportato, come io sono vie peggio scoraggiato: or che vuo' tu altro, veggendo la giunta fatta a' miei antichi dolori, delle prodezze del genero? Nondimeno ti prego, non restare di scrivermi (quando ne abbi comodità), eziandio che tu non abbi che scrivere: da che le tue lettere mi fauno sempre qualcosa.

4 Accettai la eredità di Galeone: da che la credo accettazion semplice, non essendone a me mandata nessuna. Agli 8 di marzo.

# CDVIII. (Ad Att. XI, 13)

Argomento. 1 Della partenza di alcuni Pompeiani per Alessandria, e della miserabile sua situazione; 2 delle lettere ricevute da Quinto fratello; 3 dei coeredi di Fufidio; 4 del podere Frusinate da redimersi, e del danaro da somministrarglisi per le sue spese; 5 delle lettere da scriversi a suo nome ad altri ed a sè da Attico.

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, sul finir del mese di Marzo.

# CICERONE AD ATTICO S.

P. Sisero mi consegnò quella, a cui ora rispondo.

De Servii patris 2 literis quod scribis, item, Quintum in Syriam venisse, quod ais esse qui nuntient; ne id quidem verum est. Quod certiorem te vis fieri, quo quisque in me animo sit, aut fuerit eorum, qui huc venerunt; neminem alieno intellexi. Sed, quantum id mea intersit<sup>3</sup>, existimare te posse certo scio. Mihi quum omnia sunt intolerabilia ad dolorem, tum maxime, quod in eam causam venisse me video, ut ca sola utilia mihi esse videantur, quae semper nolui 4. P. Lentulum 5 patrem Rhodi esse aiunt, Alexandriae filium; Rhodoque Alexandriam C. Cassium profectum esse constat 6.

- 2 Quintus mihi per literas satisfacit, multo asperioribus verbis, quam quum gravissime accusabat. Ait enim, se ex literis tuis intelligere, tibi non placere, quod ad multos de me asperius scripserit 7; itaque se poenitere, quod animum tuum offenderit; sed se iure fecisse. Deinde perscribit spurcissime, quas ob causas fecerit. Sed neque hoc tempore, nec antea patefecisset odium suum in me, nisi omnibus rebus me esse oppressum videret. Atque utinam vel nocturnis, quemadmodum tu scripseras 8, itineribus propius te accessissem! Nunc nec ubi, nec quando te sim visurus, possum suspicari.
- 3 De coheredibus Fusidianis nihil fuit, quod ad me scriberes. Nam et aequum postulant 9; et, quicquid egisses, recte esse actum putarem.

Quanto a ciò che mi scrivi delle lettere di Scrvio il padre, e così quello che tu di' vociferarsi che Quinto sia venuto nella Siria, nè eziandio questo è vero. Tu vuoi sapere di che animo sia, o sia stato ciascun di quelli che qua son venuti: non ho scoperto alcuno di avverso. Ma quello che monti cotesto a me, so io per fermo che tu il puoi ben conoscere. Ogni cosa mi apporta un dolore non tollerabile, ma questa soprattutto, che solo quelle cose veggo essermi utili, che ho sempre fuggite <sup>1</sup>. Dicono, P. Lentulo il padre essere in Rodi, il figliuolo in Alessandria; ed è fuor di dubbio, C. Cassio da Rodi esser passato ad Alessandria.

2 Quinto mi si purga per lettera con parole troppo più agre, che non fece quando mi accusava più duramente: imperocchè scrive di aver compreso dalle tue lettere, come a te dispiaceva che egli a molti avesse scritto di me alquanto aspramente; che gli doleva di averti dato così dispiacere; ma aver avuto ragione di far come fece. Aggiugne poi villanissimamente, per quali cagioni così abbia operato. Ma credi: nè in questo tempo, nè prima avrebbe così apertamente sfogato il suo odio contro di me, se non avesse veduto me schiacciato da tutte parti. Or fossi io, come m'avevi tu scritto, viaggiando anche di notte, accostatomi più a te! ora nè dove nè quando io ti possa vedere, non potrei indovinarlo.

3 Circa i coeredi di Fusidio, tu non avevi ragion di scrivermi: chè cd egli dimandano cosa ragionevole, ed io avrei avuto per ben fatto ogni cosa fatta da te.

4 De fundo Frusinati 10 redimendo iam pridem intellexisti voluntatem meam. Etsi tum meliore loco res erant nostrae, neque tam mihi desperatum iri videbantur 11; tamen in eadem sum voluntate. Id quemadmodum fiat 12, tu videbis. Et velim, quoad poteris, consideres, ut sit, unde nobis suppeditentur sumtus necessarii. Si quas habuimus facultates, eas Pompeio tum, quum id videbamur sapienter facere, detulimus 13. Itaque tum et a tuo villico sumsimus, et aliunde mutuati sumus, quum Quintus quereretur per literas, sibi nos nihil dedisse; qui neque ab illo rogati sumus, neque ipsi eam pecuniam aspeximus 14. Sed velim videas, quid sit, quod confici possit, quidque mihi de omnibus des consilii; et causam nosti 15.

5 Plura ne scribam, dolore impedior. Si quid erit, quod ad quos scribendum meo nomine putes, velim, ut soles, facias: quotiesque habebis, cui des ad me literas, nolim praetermittas. Vale.

### CDIX.

(Ad Att. XI, 14)

Argumentum. 1 Scribit, se de salute sua gravius periclitari; 2 Q. fratris in se animum nihilo meliorem esse; 3 ad Minucium de pecuniis sibi solvendis scripsisse, et Atticum se cupide exspectare.

4 Quanto al redimere il fondo Frusinate, tu hai saputo, è un pezzo, la mia volontà: quantunque allora in troppo migliore stato erano i fatti miei, nè io credeva che e' dovessero subissare così; tuttavia io sono dello stesso pensiero. Ma del come venirne all'effetto, fa tu. E pensa bene di grazia, con tuo agio, di veder modo come io abbia la spesa per la vita. Se io aveva punto di danaro, l'ho posto in mano (quando il farlo parea da uom saggio) a Pompeo. Il perchè sì dal tuo castaldo ne ho preso, e sì tolto a prestanza da altri, a cagion delle tragedie che Quinto mi facea in capo, che io non gli avessi dato un soldo: quando nè egli me ne dimandò mai, nè io quel danaro veduto mai 2. Ma vedi, te ne prego, donde si possa cavare qualcosa, e qual consiglio generalmente tu possa darmi: tu ben conosci lo stato delle cose.

5 Il dolore mi toglie di scriver più. Se tu credi da scriver qualcosa a cui ti parrà, in persona mia, fâllo, come se' usato; e tutte le volte che tu abbi a cui darle, non mi fallir di tue lettere. A Dio.

### CDIX.

(Ad Att. XI, 14)

Argomento. 1 Scrive che la sua salvezza è maggiormente in pericolo; 2 che Quinto fratello non è niente meglio disposto a suo favore; 3 che ha già spedito lettere a Minucio per il danaro che gli deve, e che sta aspettando Attico a braccia aperte.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCVI, M. Apr.

### CICERO ATTICO S.

- 1 Non me offendit veritas literarum tuarum, quod me, quum communibus, tum praecipuis 1 malis oppressum, ne incipis quidem, ut solebas, consolari, faterisque id fieri iam non posse. Nec enim ea sunt, quae erant antea, quum, ut nihil aliud, comites me et socios habere putabam 2. Omnes enim Achaici deprecatores 3, item qui in Asia, quibus non erat ignotum 4; etiam quibus erat, in Africam dicuntur navigaturi. Ita praeter Laelium 5, neminem habeo culpae socium: qui tamen hoc meliore in causa 6 est, quod iam est receptus 7. De me autem, non dubito, quin ad Balbum et ad Oppium scripserit 8; a quibus, si quid esset lactius, certior factus essem; tecum etiam essent locuti: quibuscum tu de hoc ipso colloquare velim, et ad me, quid tibi responderint, scribas: non quod ab isto salus data quicquam habitura sit firmitudinis; sed tamen aliquid consuli et prospici poterit. Etsi omnium conspectum horreo, praesertim hoc genero 9; tamen, in tantis malis quid aliud velim, non reperio.
- 2 Quintus pergit 10, ut ad me et Pansa scripsit, et Hirtius: isque item Africam petere cum ceteris dicitur.

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, nel mese di Aprile.

### CICERONE AD ATTICO S.

Non mi offende il vero che mostrano le tue lettere: da che, sapendomi tu oppresso si da' comuni e sì da' mali miei proprii, non metti pur mano a consolarmi, come solevi; auzi confessi, ciò essere oggimai impossibile. Imperocchè le cose non sono ora nello stato di prima, quando (alla più disperata) io pensava di aver sozi e compagni: che ecco tutti que dell'Acaia come dell'Asia, che erano iti per mercè 1, sì que che l'aveano impetrata, come quelli che no, si conta che vogliano passare in Africa. Così, da Lelio in fuori, io non ho altro compagno della mia colpa; il qual tuttavia ha questo vantaggio da me, che egli fu raccettato: io non dubito che egli abbia scritto di me a Balbo e ad Oppio; da' quali però se avesse avuto nulla di buono, me l'avrebbe fatto sapere, ed anche eglino me ne avrebbero detto qualcosa. E tu farai bene di parlar di ciò medesimo con loro, e scrivermi che t'avranno risposto. Non già che la salute donataci da tale uomo debba aver nulla di fermo, ma se ne potrà però pensare e trovar qualche stiva. Quantunque . mi fa orrore la vista di tutti: massimamente avendo si fatto genero: ma in tal subisso di mali, non so che altro volermi.

<sup>2</sup> Quinto, mi scrive Pansa ed Irzio, segue pure suo passo; e dicono che con gli altri passerà in Africa.

3 Ad Minucium Tarentum <sup>11</sup> scribam, et tuas literas mittam. Ad te scribam, num quid egerit. II-S xxx potuisse <sup>12</sup> mirarer, nisi multa de Fufidianis praediis: et id video. Tamen te exspecto: quem videre, si ullo modo potes venire <sup>13</sup>, pervellem. Iam extremum concluditur: ubi facile est, quid, quale sit gravius, existimare <sup>14</sup>. Vale.

### CDX.

(Ad Att. XI, 15)

Argumentum. 1 Queritur, quum omnium aliorum, qui a Pompeii partibus steterint, ratio exitum habeat, suam nullum habere. 2 Cur de Fusidianis praediis nihil potuerit confici, quaerit.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCVI, prid. Id. Maii.

### CICERO ATTICO S.

1 Quoniam iustas causas affers, quod 1 te hoc tempore videre non possim; quaeso, quid sit mihi faciendum. Ille 2 enim ita videtur Alexandriam tenere, ut eum scribere etiam pudeat 3 de illis rebus. Hi 4 autem ex Africa iam affuturi videntur; Achaei 5, item ex Asia redituri ad eos, aut libero aliquo loco commoraturi. Quid mihi igitur putas agendum? Video difficile esse consilium. Sum enim solus, aut cum altero 6, cui neque ad illos 7 reditus sit, neque ab his ipsis quicquam ad spem ostendatur. Sed tamen scire velim, quid censeas:

3 Scriverò a Taranto a Minucio, chindendogli la tua lettera; e se nulla avrà fatto, il saprai. Mi parrebbe non vero che si fosse potuto cavarne trentamila sesterzii: se non che gran rincalzo diede il fondo di Fufidio. Ciò ben veggo io 2: e nondimeno aspetto te; chè di vederti (se hai qualche via da ciò) mi consumo. Siamo già allo stringer del nodo: quindi è facile il far le ragioni di quello che sia da fare, e che più porti di danno. A Dio.

# CDX. (Ad Att. XI, 15)

Argomento. 1 Si attrista che la sorte di coloro che hanno parteggiato per Pompeo sia già decisa, quando la sua è ancora in bilico. 2 Chiede perchè mai nulla ancora siasi potuto sbrigare sul conto de' poderi di Fufidio.

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, il 14 di Maggio.

### CICERONE AD ATTICO S.

Troppo giuste son le ragioni che mi alleghi, del non poter io di questo tempo vederti: dimmi dunque cosa che io m' abbia a fare. Imperocchè il Sere mostra insignorito di Alessandria per modo, che si vergogna eziandio di scrivere di que' fatti <sup>1</sup>. Quegli altri poi si aspettano qui dall' Africa di dì in dì. Que' dall' Acaia, e così dall' Asia, sono per tornare a loro, ovvero pigliar posta ferma in qualche luogo libero. Dimmi dunque che ti sembra da fare? veggo bene il gruppo esser duro: imperocchè io son solo, ovvero con uno il quale nè può a quelli tornare, uè questi medesimi gli danno da sperar nulla. Nondimeno amerci di sapere il tuo sen-

idque erat cum aliis, cur te, si ficri posset, cuperem videre. Minucium XII sola 8 curasse, scripsi ad te antea 9: quod superest, velim videas, ut curetur. Quintus non modo non cum magna prece ad me, sed acerbissime scripsit; filius vero mirifico odio. Nihil fingi potest mali, quo non urgear. Omnia tamen sunt faciliora, quam peccati 10 dolor, qui et maximus est, et aeternus: cuius peccati si socios essem habiturus ego, quos putavi, tamen esset consolatio tenuis. Sed habet aliorum omnium ratio exitum 11, mea nullum. Alii capti, alii interclusi non veniunt in dubium de voluntate, co minus scilicet, quum se expedierint, et una esse coeperint. Ii autem ipsi, qui sua voluntate ad Fufium 12 venerunt, nihil possunt, nisi timidi, existimari. Multi autem sunt, qui, quicumque sunt 13, modo ad illos se recipere volent, recipientur. Quo minus debes mirari, non posse me tanto dolori resistere. Solius enim meum peccatum corrigi non potest, et fortasse Laelii. Sed quid me id levat? C. quidem Cassium aiunt consilium Alexandriam cundi mutavisse 14. Haec ad te scribo, non ut queas tu demere solicitudinem, sed ut cognoscam, ecquid tu ad ea afferas, quae me conficiunt: ad quae gener accedit 15, et cetera, quae, fletu reprimor, ne scribam. Quin etiam Aesopi filius 16 me excruciat. Prorsus nihil abest, quin sim miserrimus. Sed ad primum revertor:

timento: e ciò era fra l'altre cose, che mi facea (se era possibile) desiderar di vederti. Ti scrissi già che Minucio non mi avea fatto avere che pur dodicimila sesterzii; per lo resto, ti prego, vedi come io lo abbia. Quinto tanto è lontano che m'abbia scritto in modo da placarmi, che anzi con grandissima acerbità; il figliuol poi con mal animo da non crederlo. Non puoi immaginare sciagure, che tutte io non le abbia addosso. E tuttavia ogni cosa è a portar più agevole del dolore della mia colpa, il quale è grandissimo, e mai non allenta; del qual peccato se io avessi anco avuto que' che pensai per compagni, la consolazion sarebbe leggera. E tuttavia tali sono le lor condizioni, da trovar qualche gretola; io nessuna. Altri, per essere stati presi, altri cólti in mezzo, non lasciano sospetto della lor volontà; e vie meno, per aver trovato l'uscita, e già cominciato a ragunarsi in un luogo medesimo: laddove quelli che di lor volontà si condussero a Fufio 2, non possono aver altra voce che di paurosi; e ci sono anche molti i quali (qualunque sieno), pur che vogliano ridursi con quelli, saran ricevuti. Di che tu non dei maravigliarti che mi sia intollerabil dolore a vedere che solo io in questa colpa non abbia riparo, e forse anche Lelio. Ma che conforto è questo per me? E dicono altresi che C. Cassio si sia mutato di voler condursi in Alessandria 3. Queste cose ti scrivo, non per darti via a poter mitigare la mia pena, ma per sapere se tu abbi nulla di buono per la mia ferita; la qual rincrudisce per cagion del genero, e di altre cose che il pianto non mi lascia scrivere. Ma e c'è anche il figliuol d'Esopo 4 che mi tiene in croce: in somma, io sono, senza levarne un iota, il più misero nomo del mondo. Ma per ricondurmi al primo proposto: che di' tu da

quid putes faciendum; occultene aliquo propius veniendum, an mare transcundum: nam hic maneri diutius non potest.

2 De Fusidianis quare nihil potuit confici? genus enim conditionis 17 eiusmodi suit, in quo non solet esse controversia; quum ea pars, quae videtur esse minor, licitatione expleri 18 posset. Haec ego non sine causa quaero: suspicor enim, coheredes dubiam nostram causam putare 19, et eo rem in integro esse 20. Vale. Pridie Idus Maias.

### CDXI.

(Ad Att. XI, 16)

Argumentum. 1 De epistola Caesaris vel ad se ipsum, vel ad alium de se scripta; 2 de literis ad Q. fratrem scribendis; 3 de Terentiae testamento, et fide ejus in suspicionem adducta.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCVI, III Non. Iun.

### CICERO ATTICO S.

I Non meo vitio sit, hoc quidem tempore (ante enim est peccatum), ut me ista epistola nihil consoletur. Nam et exigue scripta est, et suspiciones magnas habet, non esse ab illo ; quas animadvertisse te existimo. De obviam itione 2 ita faciam, ut suades. Neque enim ulla 3 de adventu eius opinio est; neque, si qui ex Asia veniunt, quiequam auditum esse dicunt de pace; cuius

fare? m'accosto io di celato in qualche luogo più presso? o passo io il mare? da che durarla qui più a lungo non è possibile.

2 Or come fu, che dell'affar di Fufidio nulla s'è potuto couchiudere? essendo la condizione sì fatta, che non ci suole aver luogo questione? da che a quella porzione, che pare esser più piccola, si potea sopperire coll'incanto. Questo non dimando io senza un perchè: io non vorrei che i coeredi, sopra la incertezza delle cose mic, tenessero l'affare in pendente. A Dio. A' 14 di maggio.

# CDXI. (Ad Att. XI, 16)

Argomento. i Della lettera di Cesare scritta a se medesimo, o di se medesimo ad altri; 2 delle lettere da scriversi a Quinto fratello; 3 del testamento di Terenzia, e del sospetto intorno alla fedeltà di lei.

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, il 3 di Giugno.

### CICERONE AD ATTICO S.

Non è per mia colpa (dico al presente, chè per innanzi ne è stato troppo) che questa lettera punto non mi consoli: imperocchè ed è scritta meschinamente i, e dà luogo a di gran sospetti che ella non venga da lui; e credo che tu medesimo gli abbia notati. Dell'andargli all'incontro, farò come tu di': da che del suo venire non è spiraglio nessuno; nè, venendo alcuni dell'Asia, ci dicono di aver nulla sentito di pa-

ego spe in hanc fraudem incidi. Nihil video, quod sperandum putem, nunc praesertim, quum ea plaga in Asia sit accepta, in Illyrico, in Cassiano negotio, in ipsa Alexandria, in urbe, in Italia 4. Ego vero, etiam si rediturus ille est, qui adhuc bellum gerere dicitur, tamen ante reditum cius negotium confectum iri puto 5. Quod autem scribis, quamdam laetitiam bonorum esse commotam, ut sit auditum de literis 6; tu quidem nihil praetermittis, in quo putes aliquid solatii esse; sed ego non adducor, quemquam bonum. ullam salutem putare mihi tanti fuisse, ut eam peterem ab illo 7; et eo minus, quod huius consilii iam ne socium quidem habeo quemquam. Qui in Asia sunt, rerum exitum exspectant. Achaici 8 etiam Fufio spem deprecationis afferunt 9. Horum et timor idem fuit primo, qui meus, et constitutum 10. Mora Alexandrina 11 causam illorum correxit, meam evertit. Quamobrem idem a te nunc peto, quod superioribus 12 literis, ut, si quid in perditis rebus dispiceres, quod mihi putares faciendum, me moneres. Si recipior ab his 13, quod vides non fieri; tamen, quoad bellum erit, quid agam, aut ubi sim, non reperio: sin iactor, eo minus. Itaque tuas literas exspecto; easque ut ad me sine dubitatione scribas, rogo.

2 Quod suades, ut ad Quintum scribam de his literis 14; facerem, si me quicquam istae literae

ce; a sperauza della quale io son caduto in questa sciagura. Non veggo punto da doverne sperare, massime al presente, dopo lo scacco che egli ebbe nell'Asia 2, nell'Illirico 3, nel fatto di Cassio 4, in essa Alessandria, in Roma, in Italia. Ora, quando bene egli avesse a tornare (che tuttavia si dice mantener la guerra), io credo nondimeno che prima del suo ritorno la bisogna debba esser conchiusa 5. Quanto a ciò che mi scrivi, che ne' buoni s'è levato un certo che di allegrezza, come ebbero sentito della suddetta lettera, ben veggo io che tu non ti lasci tratto di consolazione che a te paia di poter darmi. Ma io non mi lascio già ire a credere che ci possa essere uomo dabbene che pensi, me aver tanto apprezzato qualsivoglia salute della vita mia, da volerla dimandare a colui; e vie meno, perchè in ciò non ho eziandio alcuno che sia con me. Quelli che sono in Asia, si stanno sull'ali; que' dell'Acaia danno pastura a Fufio circa il pregare. Costoro ebbero al principio sì lo stesso timore e sì la medesima deliberazione che io. L'indugio che portò il fatto di Alessandria fu un acconcio della lor causa, e rovina della mia. Per la qual cosa ti ribadisco la preghiera delle passate lettere, che, se in questo sfasciamento di cose tu sai veder nulla che ti paia da persuadere a me, sì lo faccia. Quando bene io fossi da cotestoro ricevuto (che nol fanno, come tu vedi), tuttavia durante la guerra io non ho nè che fare, nè dove starmi; se poi sono cacciato, vie meno. Aspetto dunque tue lettere, e ti prego che senza manco nessuno io ne abbia.

2 Circa allo scrivere, che tu mi consigli, di queste lettere a Quinto, ben lo farei, se punto mi consolasdelectarent. Etsi 15 quidam scripsit ad me his verbis: « Ego, ut in his malis, Patris sum non in« vitus: essem libentius, si frater tuus ea de te
« loqueretur, quae ego audire vellem. » Quod
ais, illum ad te scribere, me sibi nullas literas
remittere; semel ab ipso accepi: ad eas Cephalioni dedi, qui multos menses tempestatibus retentus est. Quintum filium ad me acerbissime
scripsisse, iam ante ad te scripsi 16.

3 Extremum est, quod te orem, si putas rectum esse, et a te suscipi posse, cum Camillo communices, ut Terentiam moneatis de testamento 17. Tempora monent, ut videat, ut satisfaciat, quibus debeat. Auditum ex Philotimo est, eam scelerate quaedam facere 18. Credibile vix est. Sed certe, si quid est, quod fieri possit, providendum est. De omnibus rebus velim ad me scribas, et maxime de ea 19; in quo tuo consilio egeo, etiam si nihil excogitas: id enim mihi erit pro desperato 20. III Nonas Iun.

CDXII. (Ad Att. XI, 17)

Argumentum. Breviter Tulliam advenisse nuntiat, et quid de Caesaris rebus audierit, refert.

sero. Sebbene mi fu scritto da non so chi: "Io, se" condo tempi sì miseri, mi sto in Patrasso non mal" volentieri. Ci starei più di voglia, se tuo fratello
" parlasse di te cose che mi piacessero. "Tu mi di',
lui averti scritto che io non rispondo alle sue lettere:
sappi, io ne cbbi sola una da lui, alla quale la risposta consegnai a Cefalione, il quale dal mal tempo
fu ritenuto ben molti mesi. T'ho già detto che Quinto
suo figliuolo mi scrisse cose da inferno.

3 D' un' altra cosa ti prego da ultimo: se ti par bene, e credi poterci riuscire, fa di accordarti con Camillo, per ammonire Terenzia circa il testamento <sup>6</sup>. Il tempo richiede che ella vegga come soddisfare a cui ella deve. Da Filotimo s' è udito che ella si portò assai scelleratamente. La cosa a stento mi si lascia credere; nondimeno se c'è via, è da porci riparo al possibile. Scrivimi, di grazia, di ogni cosa per singula, e soprattutto intorno a costei. In questo fatto ho bisogno di tuo consiglio, eziandio che tu non ci trovi partito; nel qual caso avrò la cosa per disperata. A' 3 di giugno.

### CDXII.

(Ad Att. XI, 17)

Argomento. Annuncia brevemente l'arrivo di Tullia, e narra quel tanto che ha udito intorno alla situazione di Cesare.

Ser. Brundisii A. V. C. DCCVI, XVIII Kal. Quint.

# CICERO ATTICO-S.

Properantibus tabellariis alienis hanc epistolam dedi: eo brevior est, et quod eram missurus meos. Tullia mea venit ad me pridie Idus Iun., deque tua erga se observantia benivolentiaque mihi plurima exposuit, literasque reddidit trinas. Ego autem ex ipsius virtute, humanitate, pietate non modo eam voluptatem non cepi, quam capere ex singulari filia debui; sed etiam incredibili sum dolore affectus, tale ingenium in tam misera fortuna versari, idque accidere nullo ipsius delieto, summa culpa mea 1. Itaque a te neque consolationem iam, qua cupere te uti video, nec consilium, quod capi nullum potest, exspecto; teque omnia quum superioribus saepe literis, tum proximis tentasse intelligo. Ego cum Sallustio Ciceronem 2 ad Caesarem mittere cogitabam. Tulliam autem, non videbam esse causam, cur diutius mecum tanto in communi moerore retinerem. Itaque matri eam 3, quum primum per ipsam liceret, eram remissurus. Pro ea, quam ad modum consolantis scripsisti, ω τὰν 4, ea putato me scripsisse, quae tu ipse intelligis responderi potuisse. Quod Oppium tecum scribis locutum, non abhorret a mea suspicione eius oratio: sed non duScritta da Brindisi l'anno DCCVI, il 14 di Giugno.

# CICERONE AD ATTICO S.

Ho dato questa lettera a' corrieri di questo e di quello, che sollecitavano la partenza; e per questo son poche righe, ed anche perchè volea mandarne i miei. Venne a me la mia Tullia a' 12 di giugno, e mi disse mille cose dell'amor che le porti, e dell'onorarla che fai; e mi consegnò tre lettere. Or della costei virtù, piacevolezza e pietà non solo non lio preso quel piacere che io dovea da si rara gioia di figliuola, ma in contrario fui trafitto di incredibil dolore, veggendo sì bella indole caduta in istato sì misero; e ciò non per nessuna sua colpa, sì per gravissimo mio peccato. Il perchè io non aspetto oggimai da te quella consolazione che io ti veggo voglioso di darmi; nè consiglio, che omai non resta più luogo ad alcuno: conoscendo io sì dalle passate e molte tue lettere, e sì da queste ultime, che tu hai fatto ogni possibile sperimento. Io fo ragione di mandar a Cesare Cicerone.con Sallustio: ma non veggo perchè io mi debba più lungamente, per tribolar tanto ambeduc, ritenere la Tullia; di che io penso, come tosto ella sia libera di farlo, rimandarla alla madre. In cambio di quella lettera che tu a modo di consolatore m'hai scritto con somma dolcezza, fa conto che io t'abbia risposto quelle cose che tu stesso conosci essersi potute rispondere. Tu mi scrivi del ragionamento che tenne Oppio con te: ora le sue parole non sono lontane troppo dal mio sospetto: ma io sono

7 17 0, 10 10 10 10

bito, quin istis <sup>5</sup> persuaderi nullo modo possit, ea, quae faciant, milii probari posse, quoquo modo loquar. Ego tamen utar moderatione, qua potero. Quamquam, quid mea intersit 6, ut eorum odium subeam, non intelligo. Te iusta causa impediri, quo minus ad nos venias, video; idque mihi valde molestum est. Illum 7 ab Alexandria discessisse, nemo nuntiat; constatque, ne profectum quidem illine quemquam post Idus Mart., nec post Idus Decemb. ab illo datas ullas literas. Ex quo intelligis, illud de literis a. d. V Id. Febr. datis ( quod inane esset, etiam si verum esset), non verum esse 8. L. Terentium discessisse ex Africa scimus, Paestumque venisse. Quid is afferat, aut quo modo exierit 9; aut quid in Africa fiat, scire velim. Dieitur enim per Nasidium 10 emissus esse. Id quale sit, velim, si inveneris, ad me scribas. De H-S x 11, ut scribis, faciam. Vale. XVIII Kalend. Quint.

# CDXIII. (Ad Div. XIV, 11)

Argumentum. Tulliam ad se venisse dicit; sibi autem in animo esse, filium cum Sallustio ad Caesarem mittere.

Ser. Brundisii A. V. C. DCCVI, XVII Kal. Quint.

# M. T. CICERO TERENTIAE SVAE S. P. D.

Si vales, bene est: ego valco <sup>1</sup>. Tullia nostra venit ad me pridie Idus Iunii: cuius summa vir-

certo che a cotestoro per niun modo (parli io così, ovvero così) non può cacciarsi in capo, le cose che e' fanno poter essere da me approvate. Tuttavia io mi tempererò meglio che per me si potrà: quantunque io non intendo che cosa possa importare a me il farmi da loro odiare. Veggo bene che tu hai giusta causa di non venire a me: e questo medesimo mi duol forte. Che il Sere sia partito da Alessandria non è chi il dica; auzi è certo che dopo i 15 di marzo non è eziandio partita anima di colà, nè dopo quel giorno aver lui scritto nessuna lettera: il che ti dice, la novella della lettera de' o di febbraio (che nulla monterebbe, essendo anche vera) esser falsa. Ben sappiamo, L. Terenzio essere partito di Africa, e già venuto a Pesto 1. Quello che egli porti, per qual gretola uscito, e di quello che si faccia nell'Africa 2, saprei volentieri: da che corre voce, lui per opera di Nasidio 3 essere rimandato. Se trovi come la cosa sia stata, fa di scrivermelo. Circa i diecimila sesterzi, farò come tu di'. A Dio. A' 15 di giugno.

(A Div. XIV, 11)

Argomento. Racconta essere venuta a trovarlo Tullia, e di aver in cuore di spedire il figliuolo con Sallustio presso di Cesare.

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, il 15 di Giugno.

## M. T. CICERONE A TERENZIA SUA S.

Se sei sana, lodato Dio; io sono altresì. La nostra Tullia venne a me 1 a' 14 di giugno. La sua somua A. V. C. 706

tute et singulari humanitate, graviore etiam sum dolore affectus, nostra factum esse negligentia, ut longe alia in fortuna 2 esset, atque eius pietas ac dignitas postulabat. Nobis erat in animo Ciceronem ad Caesarem mittere, et cum eo Cn. Sallustium. Si profectus erit, faciam te certiorem. Valitudinem tuam eura diligenter. Vale. XVII 3 Kalendas Quintil.

### CDXIV.

(Ad Att. XI, 18)

Argumentum. Filium se iam non, ut constituerat, ad Caesarem missurum, sibique molestissimum esse Brundisii diutius commorari, significat.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCVI, XII Kal. Quint.

## CICERO ATTICO S.

De illius 1 Alexandria discessu nihil adhuc rumoris, contraque opinio, valde esse impeditum. Itaque nec mitto, ut constitueram, Ciceronem 2, et te rogo, ut me hinc expedias: quodvis enim supplicium levius est hac permansione. Hac de re et ad Antonium 3 scripsi, et ad Balbum, et ad Oppium. Sive enim bellum in Italia futurum est 4, sive classibus utetur; hic esse me, minime convenit: quorum fortasse utrumque crit; alterum certe. Intellexi omnino ex Oppii sermone, quem tu mihi scripsisti, quae istorum via esset 5: sed,

virtù e speziale amorevolezza via più rincrudi il mio dolore, veggendo io, per mia negligenza, lei essere in istato troppo lontano da quello che alla sua pietà e dignità era richiesto. Io m'avea posto in cuore di mandar Cicerone a Cesare, in compagnia di Sallustio. Se ciò avverrà, tu lo saprai. Abbi spezial cura della tua sanità. A Dio. A' 15 di giugno.

(Ad Au. XI, 18)

Argomento. Serive che più non pensa, come prima, di spedire verso di Cesare il figliuolo; e d'essere infinitamente stufo di starsene a Brindisi.

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, il 20 di Giugno.

### CICERONE AD ATTICO S.

Della partenza del Serc d'Alessandria fino ad ora non si bucina pure, e in contrario si crede lui essere assai avviluppato. Il perchè nè io mando più Cicerone, come avea proposto; e ti prego che tu mi cavi di qua: imperocchè non è martoro che non sia più tollerabile del mio continuar qui. Di ciò ho scritto ad Autonio, a Balbo e ad Oppio. Imperocchè o egli sia guerra in Italia, o sia portata di là dal mare, non si fa per me l'esser qui: or delle dette cose forse avverrà l'una e l'altra: ma certo l'una. Ho compreso al tutto, dal ragionamento di Oppio che mi scrivesti, che disegno faccian costoro; ma tu torcilo, te ne prego. Io

ut eam flectas, te rogo. Nihil omnino iam exspecto, nisi miserum. Sed hoc perditius, in quo nunc sum, fieri nihil potest. Quare, et cum Antonio loquare, velim, et cum istis 6; et rem, ut poteris, expedias; et mihi quam primum de omnibus rebus rescribas. Vale. XII Kal. Quintil.

### CDXV.

(Ad Div. XIV, 15)

Argumentum. Consilium de filio ad Caesarem mittendo mutatum significat; cetera Terentiam e Sica cognituram; Tulliam se adhuc secum tenere.

Ser. Brundisii A. V. C. DCCVI, XII Kal. Quint.

### M. T. CICERO TERENTIAE SVAE S.

Si vales, bene est. Constitueramus, ut ad te antea scripseram, obviam Ciceronem Caesari mittere; sed mutavimus consilium, quia de illius adventu nihil audiebamus. De ceteris rebus, etsi nihil erat novi, tamen quid velimus 2, et quid hoc tempore putemus opus esse, ex Sica poteris cognoscere. Tulliam adhuc mecum teneo. Valitudinem tuam cura diligenter. Vale. XII Kalendas Quintil.

93

An. di R. 706 LETTERA CDXIV, CDXV.

non aspetto al mondo punto altro che guai; ma peggior morte di questa, nella qual sono al presente, non si può dare. Per la qual cosa parla, te ne priego, con Antonio e con cotesti; e come puoi meglio, dammi qualche ravviamento, e scrivimi di ogni cosa. A Dio. A' 20 di giugno.

### CDXV.

(A Div. XIV, 15)

Argomento. Dice di aver cangiato consiglio sullo spedire il figliuolo verso di Cesare; che Terenzia saprà il resto da Sica, e che ritiene ancora Tullia presso di sè.

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, il 20 di Giugno.

## M. T. CICERONE A TERENZIA SUA S.

Se tu stai bene, ben con Dio; io altresì. Io avea proposto, secondo che t'avea scritto, di mandar Cicerone incontro a Cesare 1; ma s'è mutato proponimento, da che del suo venire nulla si sente. Del resto, sebben niente è avvenuto di nuovo, circa il mio desiderio, e quello che in questo tempo credo più esser bisogno, potrai sapere da Sica. Io ho tuttavia meco la Tullia 2. Conservamiti sana con ogni studio. A Dio. A' 20 di giugno.

### CDXVI.

(Ad Att. XI, 25)

Argumentum. 1 Nullam sibi spem consolationis ostendi queritur; 2 et de Terentiae testamento Tulliaeque divortio pauca subiungit.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCVI, III Non. Quint.

# CICERO ATTICO S.

1 Facile assentior tuis literis, quibus exponis pluribus verbis, nullum te habere consilium, quo a te possim invari. Consolatio certe nulla est, quae levare possit dolorem meum. Nihil est enim contractum casu; nam id esset ferendum: sed omnia fecimus iis erroribus, et miseriis et animi et corporis, quibus proximi i utinam mederi maluissent. Quamobrem 2, quoniam neque consilii tui, neque consolationis cuiusquam spes ulla mihi ostenditur; non quaeram haec a te posthac. Tantum velim ne intermittas 3: scribas ad me, quicquid veniet tibi in mentem, quum habebis, cui des, et dum crit, ad quem des; quod longum non erit 4. Illum discessisse 5 Alexandria, rumor est non firmus, ortus ex Sulpicii literis; quas cuncti 6 postea nuntii confirmarunt: quod verum, an falsum sit, quoniam mea nihil interest, utrum malim, nescio.

2 Quod ad te iampridem de testamento scri-

### CDXVI.

(Ad Att. XI, 25)

Argomento. 1 Si lagna di non ravvisare speranza alcuna di consolazione; 2 e tocca di volo il testamento di Terenzia e e il divorzio di Tullia.

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, il 5 di Luglio.

### CICERONE AD ATTICO S.

I Senza difficoltà confermo quello che tu mi scrivi con molte parole, di non aver consiglio che mi possa esser utile. Certo non è al mondo consolazione atta a mitigare il mio dolore: conciossiachè nulla ni'è ineolto per caso (che vorrei ben tollerarlo); ma ogni cosa fa opera mia, colpa di que' falli e miserie di animo e di corpo, le quali avesse voluto Dio che i mici parenti avessero anzi voluto metter rimedio, che peggiorarle! Or poscia che io non veggo tuo consiglio, nè consolazione, sopra la qual io possa sperare, io non te ne richiederò più per innanzi. Solamente mi sarebbe caro che tu non restassi di scrivermi ogni cosa che ti verrà in mente, quando tu abbia a chi dare, e mentre che ci sarà a cui indirizzi le lettere; il qual tempo non sarà lungo 1. Della uscita del Sere da Alessandria corre ben voce, ma poco fondata, essendo nata dalle lettere di Sulpicio, raffermate però da tatti i corrieri elie vennero poi. Ma sia egli vero o no, poscia che a me poco importa, non so quale io voglia meglio.

<sup>2</sup> Intorno a ciò che tempo fa ti scrissi, del testa-

psi; apud te potius velim, ut possim ego adversus huius miscriam ea facultate confectus conflictari 7. Nihil umquam simile natum puto: cui si qua re consulere aliquid possum, cupio a te admoneri. Video eamdem esse difficultatem, quam in consilio dando ante 8: tamen hoc me magis solicitat, quam omnia. In pensione secunda 9 caeci fuimus. Aliud 10 mallem: sed praeteriit. Te oro, ut in perditis rebus, si quid cogi, conficique 11 potest, quod sit in tuto, ex argento, neque satis multa 12 ex supellectile, des operam. Iam enim mihi videtur adesse extremum, nec ulla fore conditio pacis 13, caque, quae sunt, etiam sine adversario peritura. Haec etiam, si videbitur, cum Terentia loquare 14 opportune. Non queo omnia scribere. Vale. III Non. Quint.

# CDXVII.

(Ad Att. XI, 23)

Argumentum. 1 De Caesaris literis ad ipsum scriptis, quas Philotimus habere ferebatur; 2 de Tulliae divortio.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCVI, VII Id. Quint.

# CICERO ATTICO S.

1 Quod ad te scripseram, ut cum Camillo communicares 1, de co Camillus mihi scripsit, te secum 2 locutum. Tuas literas exspectabam. Nisi illud quidem mutari, si aliter est, et oportet, non

mento, io vorrei che si facesse anzi coll'assistenza tua, onde poter io con quel sussidio far fronte alla sciagura di costei 2. Non so cosa che mai avvenisse simile a questa 3; al che se tu vedi partito che io possa prendere, mostralmi, te ne priego. Ben veggo io qui essere la medesima difficoltà che v'era nel darmi consiglio da prima; e tuttavia ciò mi tiene in maggior angustia di tutte altre cose. Nella seconda pensione fummo orbi: qualunque altro avrei io meglio voluto. Ma il fatto non può disfarsi. Dell'argento e della non troppa masserizia, ti prego (secondo cose rovinate) che se nulla si può raggranellare, o porre in essere in luogo sieuro, che tu vi facci opera: da che io veggio le cose già al disperato, nè aspetto condizione di pace; e stando eziandio le cose nel piè che sono, anche senza dar loro la spinta doversene andare in fasci 4. Anzi di questo medesimo, se ti par bene, parlane a tempo con Terenzia. Ogni cosa non posso scrivere. A Dio. A' 5 di luglio.

### CDXVII.

(Ad Att. XI, 23)

Argomento. 1 Delle lettere di Cesare scritte a sè, le quali si diceva averle Filotimo; 2 e del divorzio di Tullia.

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, il 9 di Luglio.

### CICERONE AD ATTICO S.

1 Quel medesimo di ch'io t'avea scritto che tu dovessi parlar con Camillo, mi scrisse esso Camillo che tu con lui avevi parlato. Aspetto tue lettere. Ben so io che, se quella tal cosa non fu posta a dovere, non video posse <sup>3</sup>. Sed quum ab illo <sup>4</sup> accepissem literas, desideravi tuas; etsi putabam te certiorem <sup>5</sup> factum non esse. Modo valeres <sup>6</sup>: scripseras enim, te quodam valitudinis genere tentari. Acusius quidam <sup>7</sup> Rhodo venerat VIII Id. Quint.: is nuntiabat, Quintum filium ad Caesarem profectum IV Kal. Iun.; Philotimum Rhodum pridie eum diem <sup>8</sup> venisse; habere ad me literas <sup>9</sup>. Ipsum Acusium audies; sed tardius iter faciebat. Eo feci, ut has <sup>10</sup> celeriter eunti darem. Quid sit in iis literis, nescio: sed mihi valde Quintus frater gratulatur. Equidem in meo tanto peccato <sup>11</sup> nihil ne cogitatione quidem assequi possum, quod mihi tolerabile possit esse.

2 Te oro, ut de hac misera 12 cogites, et illud, de quo ad te proxime scripsi, ut aliquid conficiatur 13 ad inopiam propulsandam, et etiam de ipso testamento. Illud quoque 14 vellem antea; sed omnia timuimus. Melius quidem in pessimis nihil fuit discidio 15. Aliquid fecissemus ut vivi 16, vel tabularum novarum nomine 17, vel nocturnarum expugnationum, vel Metellae, vel omnium malorum 18; nec res periisset, et videremur aliquid doloris virilis 19 habuisse. Memini omnino tuas literas; sed et tempus illud 20: etsi quidvis praestitit. Nunc quidem ipse videtur denuntiare 21. Audimus enim de statu rei publicae 22. O dii! generumne nostrum potissimum, ut hoc, vel ta-

può esser mutata; ma avendo da lui ricevuto lettere, io bramava le tue; sebbene penso che non ti avranno avvisato: sì veramente che tu fossi ben sano, da che m' avevi scritto di essere di non so che malazzato. Venne da Rodi agli 8 di luglio un certo Acusio, e contava come Quinto il figlinolo a' 29 di maggio n'era andato a Cesare, e che il di innanzi era venuto a Rodi Filotimo con lettere a me. Fátti dire la cosa ad esso Acusio; se non che egli va con passo di testuggine: il perchè io l'ho data a costni che vola. Che cosa dicano quelle lettere, nol so 1: ben si congratula meco assai il fratel Quinto. Ma, pensando io a quel mio fallo sì grande, non posso eziandio nel pensiero far luogo a cosa che mi paia da poter tollerare.

2 Datti pena, ti prego, di questa poveretta, ed anche di ciò che t'ho scritto testè, del mettere in essere qualcosa che ci salvi da andar pezzendo; e finalmente di esso testamento 2. Ma e prima io avrei anche amato quell' altra cosa; se non che ebbi paura di tutto. In tanta rovina niente era meglio che venire al taglio. Qualcosa se ne sarebbe fatto, per mostrar d'esser vivi, o sotto nome delle nuove leggi, o delle espugnazioni notturne 3, ovvero di Metella 4, o di tutti i malvagi: così le robe non sarebbono ite al diavolo, ed avremmo dimostro qualcosa di dolore da uomo. Ben mi ricordo delle tue lettere, ed altresi di quel tempo 5; se non che qualunque altro peggior partito era meglio di questo. Al presente mostra bene che egli medesimo ponga la dinunzia: imperocchè io sento dello stato della Repubblica. Oh Dio! un nostro genero, eh?

bulas novas? Placet milii igitur, et idem tibi, nuntium remitti. Petet fortasse tertiam pensionem <sup>23</sup>. Considera igitur, tumne, quum ab ipso nascetur, an prius <sup>24</sup>. Ego, si ullo modo potuero, vel nocturnis itineribus <sup>25</sup> experiar, ut te videam. Tu et haec, et si quid erit, quod intersit mea scire, scribas velim. Vale.

### CDXVIII.

(Ad Div. XIV, 10)

Argumentum. Iubet uxorem de consilio suo cum Attico loqui, eiusque literas exposcit.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCVI, VII Id. Quint.

M. T. CICERO TERENTIAE SVAE S. P. D.

Quid fieri placeret, scripsi ad Pomponium <sup>1</sup> serius, quam oportuit. Cum eo <sup>2</sup> si locuta eris, intelliges, quid fieri velim. Apertius scribi, quam <sup>3</sup> ad illum scripseram, necesse non fuit. De ea re, et de ceteris rebus <sup>4</sup>, quam primum velim nobis literas mittas. Valitudinem tuam cura diligenter. Vale. VII Id. Quintil.

### CDXIX.

( Ad Div. XIV, 13 )

Argumentum. Permittit uxori, ut de nuntio Dolabellae remittendo consilium capiat ex tempore. far cotesto? far nuove leggi? Adunque io credo, come altresì tu, di venire al divorzio. Forse egli dimanderà la terza pensione <sup>6</sup>. Or tu pensa se io abbia aspettare che muova egli, od io fare il primo. Se ci sarà verso, fosse anche andando di notte, vedrò di essere con te. Tu e di questo, e di altro che mi debba importare, mi scrivi. A Dio.

### CDXVIII.

(A Div. XIV, 10)

Argomento. Ordina alla moglie di far cenno della sua risoluzione ad Attico, e domanda lettere da lei.

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, il 9 di Luglio.

### M. T. CICERONE A TERENZIA SUA S.

Ho scritto a Pomponio la mia volontà, veramente un po' troppo tardi. Da lui saprai ogni cosa che tu abbi a fare. Non fa di scriverti più tritamente, avendol già fatto con lui. Or di questo e di tutte altre cose scrivimi il più presto che puoi; e datti ogni cura di couservarmiti sana. A Dio. A' 9 di luglio.

### CDXIX.

(A Div. XtV, 13)

Argomento. Permette alla moglie di prender partito dalle circostanze intorno alla separazione di Tullia da Dolabella. Ser. Brundisii A. V. C. DCCVI, VI Id. Quint.

### M. T. CICERO TERENTIAE SVAE S. P. D.

Quod scripsi ad te proximis literis de nuntio remittendo <sup>1</sup>; quae sit istius <sup>2</sup> vis hoc tempore, et quae concitatio multitudinis <sup>3</sup>, ignoro. Si metuendus iratus est, quiesces <sup>4</sup>. Tamen ab illo fortasse nascetur. Totum iudicabis, quale sit; et quod in miserrimis rebus minime miserum putabis, id facies. Vale. VI Idus Quintil.

### CDXX.

(Ad Att. XI, 19)

Argumentum. Petit ut crebriores epistolas mittat, in primis si quid de pace agi possit.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCVI, XI Kal. Sext.

### CICERO ATTICO S.

Quum tuis dare possem literas, non praetermisi; etsi, quod <sup>1</sup> scriberem, non habebam. Tu ad nos et rarius scribis, quam solebas, et brevius: credo, quia nihil habes, quod me putes libenter legere, aut audire posse. Verumtamen velim, si quid <sup>2</sup> erit, qualecumque crit, scribas. Est autem unum, quod mihi sit optandum, si quid agi de pace possit <sup>3</sup>: quod nulla equidem habeo in spe: sed quia tu leviter interdum significas,

Scritta da Brindiși l'anno DCGVI, il 10 di Luglio.

# M. T. CICERONE A TERENZIA SUA S.

T'ho scritto già novellamente circa il divorzio <sup>1</sup>; non posso misurare la costui potenza in tal tempo, e qual voglia essere il sobbollimento della moltitudine. Se vedi da dover temere il suo corruecio, trattienti: ma forse tuttavia egli sarà il primo a muover il passo. Tu dunque farai le ragioni di ogni cosa detta, e quello che secondo tempo rovinato ti parrà men rovinoso, farai. A Dio. A' 10 di luglio.

### CDXX.

(Ad Att. XI, 19)

Argomento. Gli chiede lettere più spesso, e principalmente se vila mezzo di far la pace.

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, il 22 di Luglio.

## CICERONE AD ATTICO S.

Ogni volta che ebbi il destro di dar lettere a' tuoi, non sono mancato di farlo, quantunque non avessi di che scrivere. Tu mi scrivi e più di raro e più breve del solito: credo, per non aver cosa che tu creda doverni esser cara a leggere od a sentire. Tuttavia scrivimi, te ne priego, se tu hai nulla, checchè tu ti abbia. Ora egli è sola una cosa la qual desidero, se niente può aver luogo in fatto di pace; di che veramente non ho fil di speranza. Tuttavia toccandomene talora tu qualche

cogis me sperare, quod optandum vix est. Philotimus dicitur 4 Idib. Sext.: nihil habeo de illo amplius. Tu, velim, ad ea mihi rescribas, quae ad te antea scripsi. Mihi tantum temporis satis est, dum, ut 5 in pessimis rebus, aliquid caveam, qui nihil umquam cavi. Vale. XI Kal. Sext.

# CDXXI.

(Ad Att. XI, 24)

Argumentum. 1 Pergit culpam admissam lamentari. 2 De . testamento Terentiae, ciusque fide suspecta; 3 de literis, quas Philotimus a Caesare habere dicebatur, nondum perlatis; 4 denique ad consilium ab Attico datum, eiusque opinionem de Africano negotio respondet.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCVI, VIII Id. Sext.

### CICERO ATTICO S.

1 Quae dudum ad me, et, quae etiam ante bis 1 ad Tulliam de me scripsisti, ea sentio esse vera. Eo sum miserior (etsi nihil videbatur addi posse), quod mihi non modo irasci gravissima iniuria accepta 2, sed ne dolere quidem impune licet. Quare istud feramus. Quod quum tulerimus, tamen eadem crunt perpetienda, quae tu, ne accidant, ut caveamus, mones. Ea enim est a nobis contracta culpa, ut omni statu, omnique populo 3 eumdem exitum habitura videatur.

2 Sed ad meam manum redeo 4: dehinc enim

cenno, mi sforzi a sperar quello che a mala pena si lascia desiderare. Filotimo, secondo che se ne dice, sarà qui a' 13 d'agosto; non ho di lui punto più. Aspetto la risposta a quel che dianzi t'ho scritto. Io ho qui tanto di agio, che mi basta a pensar (secondo tempi rovinati) di qualche partito; il che non ho fatto mai. Addio. A' 22 d'agosto.

## CDXXI.

(Ad Att. XI, 24)

Argomento. 1 Continua a querelarsi del suo peccato. 2 Parla del testamento di Terenzia, e del suo sospetto sulla fedeltà di lei; 3 delle lettere che Filotimo si diceva aver avute da Cesare, non ancora ricapitate; 4 finalmente risponde al consiglio dato da Attico, e al parere di lui sulla guerra Africana,

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, il 6 d'Agosto.

### CICERONE AD ATTICO S.

- Vero troppo ogni cosa che a me, già è tempo, ed eziandio che prima ben due volte serivesti a Tullia di me. Ecco, io sono a più tristo termine (e sì parea che peggio non potesse essere): perchè ricevuta una atrocissima ingiuria, non solo non posso crucciarmi i, ma nè impunemente portarne dolore. Adunque a tranghiottire anche questa; e tuttavia con tutto questo tranghiottire dovrem però soggiacere a que' mali da' quali tu mi ammonisci di prendermi guardia che non mi vengano addosso: da che il nostro fallo è siffatto, che in qualunque stato di cose o governo saremo sempre a quelle medesime.
  - 2 Ma ripigliamo la penna noi 2: da che ho cose da

haec occultius agenda. Vide, quaeso, etiam nunc de testamento: quod tum factum, quum illa quaerere 5 coeperat, non, credo, te commovit; neque enim rogavit 6; ne me quidem. Sed quasi ita sit; quoniam in sermonem iam venisti, poteris eam monere, ut alicui committat 7, cuius extra periculum huius belli fortuna sit. Equidem tibi potissimum velim<sup>8</sup>, si idem illa vellet; quam quidem celo miseram, me hoc timere 9. De illo altero 10, scio equidem venire nunc nil posse; sed seponi et occultari possunt, ut extra ruinam sint eam, quae impendet. Nam quod scribis, nobis nostra et tua et Terentiae 11 fore parata: tua credo; nostra quae poterunt esse? de Terentia autem (mitto cetera, quae sunt innumerabilia) quid ad hoc addi potest? Scripseras, ut H-S xII permutaret 12; tantum esse reliquum de argento. Misit illa ccioo mihi, et adscripsit, tantum esse reliquum. Quum hoc tam parvum de parvo detraxerit 13, perspicis, quid in maxima re fecerit.

3 Philotimus non modo nullus venit, sed ne per literas quidem, aut per nuntium certiorem facit me, quid egerit 14. Epheso qui veniunt, ibi se eum de suis controversiis in ius adeuntem vidisse nuntiant: quae quidem (ita enim verisimile est) in adventum Caesaris fortasse reiiciuntur. Ita aut nihil puto cum habere, quod putet ad me celerius perferendum, et eo me magis esse despetrattare tra te e me. Abbi aucora l'occhio al testamento: del quale avendo ella preso a chiedere il pereliè, non credo che tu ti sia sgomentato: imperocchè ella non ti ricercò del parer tuo; e sappi, nè eziandio me. Ma tu (come la cosa fosse appunto così), da che se sei entrato in questa materia, potrai confortarla di porlo in mano a tale, le cui fortune sien fuori d'ogni pericolo di questa guerra. E così fossi tu pure quel tale! e ne fosse ella contenta! 3 alla qual, poveretta! io tengo celato il mio timore in questo proposito. Circa quell'altra cosa, ben veggo io 4 nulla potersi vendere per al presente; ma si può ben riporre qui e qua, e nascondere, per cessar la rovina che ci sta sopra. Imperocehè quanto a quel che mi scrivi, le cose nostre e le tue e di Terenzia essere a mia disposizione, tu di' ben vero delle tue; delle nostre che aspetti tu? quanto a Terenzia (lascio le altre cose che non han numero), or che peggio si poteva di questo? Tu avevi scritto che mi volgesse per dodicimila sesterzii, che questo era l'avanzo dell'argento. Ella me ne mandò diccimila, notandomi questo senza più essere il rimaso. Avendo ella di piccola somma frodato sì poco, tu puoi intendere quello ehe in una grandissima debbe aver fatto.

3 Filotimo non pure non è punto venuto, ma nè eziandio per lettere o per alcuna persona mi fe sapere che cosa abbia operato. Que' che vengono di Efeso, portano di averlo quivi veduto a palazzo per sue brighe; le quali credo io (com' è verisimile) saranno forse allungate fino al venire di Cesare. Così io fo ragione, lui non aver cosa che egli giudichi da riferirmi più tostamente; e però vie meno farsi conto di me;

ctum <sup>15</sup>; aut, etiamsi quid habet, id, nisi omnibus suis negotiis confectis, ad me referre non curat. Ex quo magnum equidem capio dolorem, sed non tantum, quantum videor debere. Nihil enim mea minus interesse puto, quam quid illinc <sup>16</sup> afferatur. Id quam ob rem, te intelligere certo scio.

4 Quod me mones de vultu et oratione ad tempus <sup>17</sup> accommodanda; etsi difficile est, tamen imperarem mihi, si mea quicquam interesse putarem. Quod scribis, literis putare Africanum negotium confici posse <sup>18</sup>; vellem scriberes, cur ita putares: mihi quidem nihil in mentem venit, quare id putem fieri posse. Tu tamen, velim, si quid erit, quod consolationis aliquid habeat, scribas ad me. Sin, ut perspicio, nihil erit, scribas id ipsum. Ego ad te, si quid audiero citius, scribam. Vale. VIII Id. Sext.

# CDXXII. (Ad Div. XIV, 24)

Argumentum. Nihil certi se habere de Caesaris adventu, eiusque literis, quas Philotimus habere dicebatur.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCVI, III Id. Sext.

# M. T. CICERO TERENTIAE SVAE S. P. D.

Si vales, bene est: valeo. Nos neque de Caesaris adventu, neque de literis, quas Philotimus ovvero, se anche egli ne ha, egli non cura di darmene avviso, se non dopo spacciate tutte le cose sue. Di che in fatti io sento sommo dolore; non tanto però, quanto pare che mi convenga portarne. Imperocchè quello che meno di tutto mi tien in cura, è le novelle che aspetto di là; e il perchè son io ben certo che tu lo intendi 5.

4 Intorno all'ammonirmi che fai, che io si nel sembiante e si nel parlare m'accomodi al tempo, quantunque la cosa sia malagevole, vorrei tuttavia temperarmi, se io credessi che punto mi dovesse giovare. Quanto poi a ciò che mi scrivi, di credere che l'affare di Africa potrebbe per lettere rappattumarsi, vorrei che tu mi scrivessi, come tu creda ciò poter essere: a me veramente non occorre partito che mi mostri la cosa possibile. Or se tu hai nulla che debba punto poter consolarmi, me lo scrivi; che se, come ben veggo, egli è un bel niente, e tu scrivimi questo medesimo. Se io nulla ndirò prima di te, te ne scriverò. A Dio. A' 6 di agosto.

# CDXXII.

( A Div. XIV, 24)

Argomento. Non aver nulla di certo intorno alla venuta di Cesare, e delle lettere che Filotimo dicevasi avere.

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, l'11 di Agosto.

# M. T. CICERONE A TERENZIA SUA S.

Stai tu bene? ne godo. Io sto bene. Nè del venire di Cesare, nè delle lettere che mi vien detto Filotimo 1

habere dicitur, quicquam adhuc certi habemus. Si quid crit certi, faciam te statim certiorem. Valitudinem tuam fac, ut cures. Vale. III Id. Sextiles.

# CDXXIII. (Ad Div. XIV, 23)

Argumentum. A Caesare literas sibi redditas esse nuntiat.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCVI, prid. Id. Sext.

### M. T. CICERO TERENTIAE SVAE S. P. D.

Si vales, bene est: valeo. Redditae mihi tandem sunt a Caesare literae satis liberales ; et ipse opinione celerius venturus esse dicitur. Cui utrum obviam procedam, an hic cum exspectem, quum constituero, faciam te certiorem. Tabellarios mihi velim quam primum remittas. Valitudinem tuam cura diligenter. Vale. D. pridie Idus Sext.

# CDXXIV. (Ad Div. XV, 15)

Argumentum. Consilium suum a bello discedendi, ciusque causas commemorat, et Cassii sententiam, quid agendum putet, exquirit.

An. di R. 706 LETTERA CDXXIII, CDXXIII. avere per me, niente lio per ancora di certo. Avendone, lo saprai di presente. Guardamiti ben sana. A Dio. Agl' 11 di agosto.

### CDXXIII.

(A Div. XIV, 23)

Argomento. Riferisce che ha ricevute lettere da Cesare.

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, il 12 di Agosto.

### M. T. CICERONE A TERENZIA SUA S.

Sei tu sana? ben con Dio: io altresì. Finalmente ebbi lettera da Cesare anzi cortese che no, da contentarmene. Si dice che egli sia per venire più presto che non si crede. O io vada a scontrarlo, o l'aspetti qui, quando io me ne sia risoluto, tel farò assapere. Fa di rimandarmi il messo al più presto. Abbi cura della tua sanità. A Dio. A' 12 di agosto.

#### CDXXIV. (A Div. XIV, 15)

Argomento. Rammenta la sua risoluzione di ritirarsi dalla guerra, e domanda consiglio da Cassio, che cosa crede bene che faccia.

Ser. Brundisii A. V. C. DCCVI, M., ut videtur, Sext.

# M. T. CICERO C. CASSIO S. P. D.

Etsi uterque nostrum, spe pacis, et odio civilis sanguinis, abesse a belli pertinacia voluit 1; tamen, quando eius consilii princeps ego fuisse videor, plus fortasse tibi praestare ipse debeo, quam a te exspectare: etsi, ut saepe soleo mecum recordari, sermo familiaris meus tecum, et item mecum tuus, adduxit utrumque nostrum ad id consilium, ut uno proelio 2 putaremus, si non totam causam, at certe nostrum iudicium definiri convenire. Neque quisquam hanc nostram sententiam vere umquam reprehendit, praeter eos 3, qui arbitrantur melius esse, deleri omnino rem publicam, quam imminutam et debilitatam manere. Ego autem ex interitu eius nullam spem scilicet mihi proponebam; ex reliquiis magnam. Sed ea sunt consecuta, ut magis mirum sit, accidere illa4 potuisse, quam nos non vidisse ea futura, nec, homines quum essemus, divinare potuisse. Equidem fateor, meam coniecturam hanc fuisse, ut, illo quasi quodam fatali proelio facto 5, et victores communi saluti consulere vellent, et victi suae: utrumque autem positum esse arbitrabar in celeritate victoris. Quae si fuisset, eamdem clementiam experta esset Africa, quam cognovit

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, nel mese, a quanto sembra, d'Agosto.

### M. T. CICERONE A CASSIO S.

Quantunque ambedue noi, per isperanza di pace ed orrore del sangue civile, fummo lontani dal mantener viva la guerra; tuttavia parendomi d'aver avuto io le prime parti in questo proponimento, forse a me più si convienc di dare a te mano, che aspettarla da te: quantunque (come spesso sono solito riandar meco medesimo) co' familiari miei ragionamenti teco, e co' tuoi con me, ci siamo condotti a questa deliberazione di credere in sola una battaglia, se non tutta cotesta causa, certo il nostro giudizio convenir essere terminato. Il qual nostro parere non fu da nessuno con ragion condannato, se non da quelli che hanno per lo migliore veder la Repubblica affatto distrutta, anzi che smozzicata sì e snervata, per tenerla in piedi. Or io (dico il vero) dal suo annientamento non sapea immaginarmi nulla di bene; dalle reliquie ben grande. Ma egli son succedute siffatte cose, che più è da maravigliare come elle sien potute avvenire, di quello che noi non le antivedessimo, o che (essendo noi uomini) non potutele indovinare. Io veramente, il confesso, feci questa ragione, che dopo quella quasi fatale battaglia e i vincitori avessero a pensare della comune salute, ed i vinti della propria. Ora io credeva, l'una e l'altra di queste due cose dimorare nella rapidità del vincitore; la quale se egli avesse adoperata, l'Africa avrebbe

Asia, quam etiam Achaia 6; te, ut opinor, ipso legato 7 ac deprecatore. Amissis autem temporibus, quae plurimum valent, praesertim in bellis civilibus, interpositus annus alios induxit, ut victoriam sperarent; alios, ut ipsum vinci contemnerent. Atque horum malorum omnium culpam fortuna sustinct. Quis enim aut Alexandrini belli tantam moram huic bello adiunctum iri, aut nescio quem istum Pharnacem Asiae terrorem 8 illaturum putaret? Nos tamen, in consilio pari, casu dissimili usi sumus. Tu enim eam partem petisti, ut et consiliis 9 interesses, et, quod maxime curam levat, futura animo prospicere posses. Ego, qui festinavi, ut Caesarem in Italia viderem (sic enim arbitrabamur), eumque, multis honestissimis viris conservatis, redeuntem, ad pacem currentem 10, ut aiunt, incitarem; ab illo longissime et absum, et abfui. Versor autem in gemitu Italiae, et in urbis miserrimis querelis 11: quibus aliquid opis fortasse ego pro mea, tu pro tua, pro sua quisque parte ferre potuisset, si auctor affuisset 12. Quare velim, pro tua perpetua erga me benivolentia, scribas ad me, quid videas, quid sentias, quid exspectandum 13, quid agendum nobis existimes. Magni erunt mihi tuae literae: atque utinam primis illis 14, quas Luceria miseras, paruissem! Sine ulla enim molestia dignitatem meam retinuissem. Vale.

trovata la elemenza medesima che l'Asia e l'Acaja altresì, e, come penso io, entrando tu medesimo per legato al dimandarla. Ma perduto il punto (che vale il tutto nelle guerre civili massimamente), l'anno che andò di mezzo, innuzzolì altri a sperar la vittoria, altri a non curar eziandio d'esser vinti. Or di tutti questi mali la colpa è stata della fortuna: imperocchè chi mai avrebbe pensato che questa guerra dovesse tanto essere ritardata dalla Alessandrina, o che cotesto non so chi Farnace 1 potesse gittar nell'Asia il terrore? Ora essendo noi in una simile deliberazione, a noi venne scontrato una dissimil ventura: chè tu ti se' vólto in tal parte dove tu entri nelle deliberazioni, e (quello che scema assai della pena) puoi provveder l'avvenire 2. Io, che troppo ebbi fretta di veder Cesare nell'Italia (così credea), e tornando lui, dopo salvata la vita a molti orrevolissimi personaggi, riscaldarlo alla pace, alla quale (come dicono) egli correva; ora sono e fui lontano da lui un mezzo mondo. Io dunque mi trovo ravvolto fra le lagrime dell'Italia e tra i lamenti di Roma infelicissima; a' quali forse qualche poco d'aiuto, io per la mia parte, tu per la tua, per la propria ciascuno, avrebbe potuto dare, se qui fosse stato di cui autorità poter farlo. Adunque, per lo bene che tu sempremai mi volesti, scrivimi, ti prego, quello che tu vegga e che senta, e che creda dover noi aspettare e che fare. Le tue lettere mi varranno un tesoro. Così avessi io fatto secondo che mi mostravano quelle tue prime da Luceria: io avrei senza alcuna briga mautenuta la mia dignità. A Dio.

#### CDXXV.

(Ad Att, XI, 20)

Argumentum. A Caesare Q. fratrem veniam impetrasse, eunque multis aliis ignovisse nuntiat, deque eius adventu mox exspectato scribit.

Ser. Brundisii A. V. C. DCCVI, XVI Kal. Sept.

### CICERO ATTICO S.

Septimo decimo Kal. Sept. venerat die XXVIII<sup>2</sup> Seleucia Pieria C. Trebonius, is 2, qui se Antiochiae diceret apud Caesarem vidisse Quintum filium cum Hirtio; eos de Quinto 3, quae voluissent, impetrasse nullo quidem negotio. Quod ego magis gauderem, si ista nobis impetrata quicquam ad spem explorati haberent. Sed et alia timenda sunt, ab aliisque, et ab hoc ipso. Quae dantur, ut a domino, rursus in eiusdem sunt potestate. Etiam Sallustio 4 ignovit. Omnino dicitur nemini negare: quod ipsum est suspectum, notionem eius differri 5. M. Gallius Q. F. mancipia Sallustio reddidit. Is venit, ut legiones in Siciliam traduceret: et protinus iturum Caesarem Patris 6. Quod si faciet, ego, quod ante mallem, aliquo propius accedam. Tuas literas ad eas, quibus a te proxime consilium petivi, vchementer exspecto. Vale. XVI Kal. Septemb.

## CDXXV.

(Ad Att. X1, 20)

Argomento. Riferisce che e Quinto fratello e molti altri hanno ottenuto da Cesare il perdono, e che questi è aspettato da un momento all'altro.

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, il 17 di Agosto.

## CICERONE AD ATTICO S.

A' 16 d'agosto arrivò qui da Seleucia Pieria, dopo ventotto giorni di cammino, Caio Trebonio, dicendo sè aver veduto ad Antiochia in casa Cesare, Quinto il figliuolo con Irzio; e aver essi, senza fare gran calea, impetrato ogni cosa che dimandarono a favor di Quinto il fratello. Di che io molto più mi terrei contento, se le cose impetrateci fossero promettitrici di più certe speranze. Ma egli v'è altro da temere si da altri e si da cotestui medesimo: chè quel che un dà, come padrone, può anche presto ritorselo. A Sallustio pure concedette il perdono; anzi dicono non lo negare ad alcuno: donde il sospetto ch'egli indugi le inquisizioni. Marco Gallio, figliuol di Quinto, feee la restituzion degli schiavi a Sallustio, ed ora è qui per trasportar le legioni in Sicilia, dove ha da condursi Cesare da Patrasso d'ora in ora. Il che se avvenga, mi farà accostare un poco più. Così avessi fatto innanzi! E' mi par mill'anni d'aver la risposta all'ultima lettera, nella quale io chieggo il consiglio tuo. A Dio. A' 17 di agosto-

### CDXXVI.

(Ad Att. XI, 21)

Argumentum. De Q. fratris epistola; de Terentiae testamento; de Caesaris adventu: denique se nihil aut facere se dignum, aut simulare posse queritur.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCVI, VI Kal. Sept.

#### CICERO ATTICO S.

Accepi VI Kal. Sept. literas a te, datas XII Kal., doloremque, quem ex Quinti scelere iampridem acceptum iam abieceram, lecta eius epistola 1, gravissimum cepi. Tu etsi non potuisti ullo modo facere, ut mihi illam epistolam non mitteres; tamen mallem, non esse missam. Ad ea autem, quae scribis de testamento 2, videbis, quid, et quo modo. De nummis et illa sic scripsit, ut ego ad te antea; et nos, si quid opus erit, utemur ex eo, de quo scribis. Ille 3 ad Kal. Sept. Athenis non videtur fore. Multa eum in Asia dicuntur morari, maxime Pharnaces. Legio XII, ad quam primum Sulla 4 venit, lapidibus egisse hominem dicitur. Nullam putant se commoturam. Illum arbitrantur <sup>5</sup> protinus Patris in Siciliam. Sed, si hoc ita est, huc veniat necesse est. Ac mallem illum: aliquo enim hinc evasissem 6. Nunc metuo, ne sit exspectandum; et cum reliquis etiam loci gravitas hic miserrime perferenda. Quod

# CDXXVI.

(Ad Att. XI, 21)

Argomento. Della lettera di Quinto fratello; del testamento di Terenzia; della venuta di Cesare: finalmente si lagna che niente può fare o fingere di fare, che sia degno di sè.

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, il 27 d'Agosto.

### CICERONE AD ATTICO S.

Ebbi a' 27 d'agosto la tua lettera de' 21. Letta la lettera di Quinto fratello, il dolore che per la ribalderia di lui io avea, già è tempo, gittatomi dietro, mi fu rincrudito. Quantunque tu non potesti per niun modo cessar di mandarmi la detta lettera 1; tuttavia non me l'avessi mandata tu mai! Circa poi quello che scrivi del testamento, vedi tu del che e del come. Quanto al danaro, ed ella mi scrisse per punto, come io già a te, e noi ad un bisogno faremo capo a colui del quale mi scrivi. Il Sere non pare che voglia essere ad Atene pel calen di settembre: si conta che nell'Asia gli sia dato assai che fare, massime da Farnace. La legion dodicesima, alla quale cra da prima venuto Silla, dicono che l'abbia rimandato co' sassi; e si crede che nessuna voglia dare un passo; e che egli da Patrasso passerà tosto in Sicilia. Se la cosa è così, egli è forza che passi di qua. Doh! che non venir prima? chè io avrei trovato qualche gretola ad uscir di qua. Or non vorrei aver a badare; e per soprassello dovrò anche intisichire in quest'aria da spedale. Tu mi conforti di

me mones, ut ea videam, quae ad tempus accommodem; facerem, si res pateretur, et si ullo modo fieri posset. Sed in tantis nostris peccatis, tantisque nostrorum 7 iniuriis, nihil est, quod aut facere dignum nobis, aut simulare possim. Sullana 8 confers; in quibus omnia genere ipso praeclarissima fuerunt, moderatione paullo minus temperata. Haec autem eiusmodi sunt, ut obliviscar 9; multoque malim, quod omnibus sit melius, quorum utilitatem meam duxi 10. Tu ad me tamen velim quam saepissime scribas, eoque magis, quod praeterea nemo scribit: ac si omnes, tuas tamen maxime exspectarem. Quod scribis, illum per me Quinto fore placatiorem; scripsi ad te antea, eum statim Quinto filio omnia tribuisse, nostri nullam mentionem. Vale.

# CDXXVII.

(Ad Att. XI, 22)

Argumentum. 1 Quinti epistolas ab Attico missas sibi redditas esse, Caesarem adventare nuntiat, 2 petitque ut se Atticus consilio iuvet, an propius ad urbem accedendum sit.

Ser. Brundisii A. V. C. DCCVI, circa Kal. Sept.

# CICERO ATTICO S.

1 Diligenter mihi fasciculum reddidit Balbi tabellarius. Accepi enim a te literas, quibus videris

navigare secondo il vento: lo farei se lo stato delle cose sel comportasse, e se da farlo ci fosse via; ma in tanti nostri falli, e sì gravi ingiurie de miei, non veggo da fare, nè finger cosa degna di me. Tu mi metti il ragguaglio del tempo di Silla, nel quale ebbero luogo fatti per natura lor nobilissimi 2; sebben era a desiderar alquanto più di moderazione 3: dove il presente è cotale, da farmi dimenticare di me medesimo, ed amar meglio ciò che sia il meglio per tutti quelli al cui bene io ho accomunato il mio proprio 4. Tu intanto scrivimi, te ne priego, il più spesso che puoi: e tanto più te ne prego, perchè non ho, da te in fuori, anima che mi scriva; e se anche fossi affogato di lettere, rinunzierei a tutte per una tua. Quanto allo scrivermi che il Serc vuol essere, a mio riguardo, più che mai benigno a Quinto il fratello, ti ho scritto già che egli a Quinto il figlinolo, senza aspettar preghiere, di tutto su compiacente, non facendo però una menzione al mondo di me. A Dio.

# CDXXVII. (Ad Att. XI, 22)

Argomento. 1 Scrive che ha ricevuto le lettere di Quinto indirizzategli da Attico, e che Cesare s'avvicina; e prega Attico che lo consigli se dee accostarsi di più a Roma.

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, verso l'incominciar di Settembre.

# CICERONE AD ATTICO S.

i Il messo di Balbo mi consegnò il piego con tutta diligenza: ed ecco ebbi la tua lettera, della qual mi vereri, ut epistolas illas i acceperim; quas quidem vellem mihi numquam redditas. Auxerunt enim mihi dolorem: nec si in aliquem incidissent, quicquam novi attulissent. Quid enim tam pervulgatum, quam illius in me odium, et genus hoc literarum? quod ne Caesar quidem ad istos videtur misisse, quasi quo illius improbitate offenderetur is sed, credo, uti notiora nostra mala essent. Nam quod te vereri scribis, ne illi obsint, eique rei mederi; ne rogari quidem se passus est de illo in quod quidem mihi molestum non est: illud molestius, istas impetrationes nostras nihil valere.

2 Sulla, ut opinor, cras hic erit cum Messala. Currunt ad illum 7 pulsi a militibus, qui se negant usquam, nisi acceperint. Ergo ille huc veniet; quod non putabant: tarde quidem. Itinera enim ita facit, ut multos dies in oppidum ponat 8. Pharnaces autem, quoquo modo aget, afferet moram 9. Quid mihi igitur censes? iam enim corpore vix sustineo gravitatem huius coeli, qui 10 milii laborem affert in dolore. An his 11 illuc euntibus mandem, ut me excusent; ipse accedam propius? Quaeso, attende; et me, quod adhuc saepe rogatus non fecisti 12, consilio iuva: scio rem difficilem esse; sed, ut in malis 13. Etiam illud mea magni interest, te ut videam. Profecto aliquid profecero, si id acciderit. De testamento, ut scribis, animadvertes.

ti mostri incerto se io l'avessi ricevuta; e così non l'avessi io ricevuta mai! chè ne rimasi passato fuor fuori. Ma e se anche ella fosse venuta alle mani di chiechessia, niente di nuovo si sarebbe saputo: da che va oggimai su pe' canti il colui odio contro di me, e quel suo stile di lettere. Anzi non credo io già che nè eziandio Cesare l'abbia mandata a cotesti suoi, quasi per mostrarsi sdegnato della colui ribalderia; ma per divulgare le mie sciagure; da che, quanto a ciò che mi scrivi di dubitare, lui essersi dato della scure sul piede, e che tu vai medicando il fatto, tu falli: il Sere non s'è lasciato eziandio pregare per conto di lui; la qual cosa veramente non mi duol già: ben questo mi passa il cuore, il veder che quel mio impetrare non vale un frullo appo lui 1.

2 Silla sarà qui, credo io, con Messalla domani. Egli corrono al Sere cacciati via da' soldati, i quali son fermi di non dare un passo, se non pagati 2. Adunque egli verrà qua, che non sel credevano: tardi in verità: imperocchè egli va di tal passo, che in ogni terra logora molto tempo. Ma Farnace, faccia che vuole, lo terrà indietro 3. Adunque che pensi tu che io faccia? imperocchè appena posso più reggere la malsania di questo cielo, che nel dolor medesimo mi tiene in istracco. Mando io dicendogli per costoro che m'abbia per iscusato, se mi conduco più verso Roma? Pensaci bene, te ne prego. e reggimi col tuo consiglio; il che non facesti anche, sebbene da me pregato più volte. Veggo la cosa difficile: ma govérnati secondo causa rovinata. E e'è anche altro, che troppo m'importa: il vederti; il che se mi venga fatto, qualcosa avrò fatto. Circa il testamento, pon mente, come mi scrivi.

# CDXXVIII.

(Ad Div. XIV, 22)

Argumentum. Scribit, se uxorem, si tabellarii venerint, certiorem facturum, quid faciendum sit.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCVI, Kal. Sept.

### M. T. CICERO TERENTIAE SVAE S. P. D.

Si vales, bene est: valeo. Nos quotidie tabellarios nostros <sup>1</sup> exspectamus: qui si venerint, fortasse erimus certiores, quid nobis faciendum sit; faciemusque te statim certiorem. Valitudinem tuam cura diligenter. Vale. Kalendis Septembrib.

### CDXXIX.

(Ad Div. XIV, 20)

Argumentum. In Tusculanum se venturum esse nuntiat, ibique quae sint necessaria parari iubet.

Scr. de Venusino A. V. C. DCCVI, Kal. Oct.

# M. T. CICERO TERENTIAE SVAE S. P. D.

In Tusculanum nos venturos putamus aut nonis, aut postridie. Ibi <sup>1</sup> ut sint omnia parata. Plures enim fortasse nobiscum erunt, et, ut arbitror,
diutius ibi commorabimur. Labrum, si in balineo <sup>2</sup>
non est, ut sit. Item cetera, quae sunt ad victum, et ad valitudinem necessaria. Vale. Kal.
Octobr. de Venusino.

#### CDXXVIII.

(A Div. XIV, 22)

Argomento. Scrive che all'arrivare de' corrieri avviserà la moglie di quello che debba fare.

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, l'1 di Settembre.

### M. T. CICERONE A TERENZIA SUA S.

Se sei sana, ne godo; io sono altresì. Io sto aspettando ogni di messi dì costà; i quali venendo, forse io potrò meglio determinarmi a quello che mi parrà meglio, e te ne darò avviso di presente. Abbiti la maggior cura. A Dio. Il calen di settembre.

### CDXXIX.

(A Div. XIV, 20)

Argomento. Dice di voler venire nel Toscolano, e ordina quanto vi si debba allestire.

Scritta dal Venosino l'anno DCCVI, l' 1 d'Ottobre.

# M. T. CICERONE A TERENZIA SUA S.

Credo di dover essere nel Toscolano a' sette, ovvero agli otto. Ivi fa che ogni cosa sia messa ad ordine: da che forse saremo in molti, e, come penso, ci starem qualche tempo. Se nel bagno non è la conca, fa che vi sia; e così del resto che partiene al vitto ed al ben essere. A Dio. Il calen di ottobre, dal Venosino.

### CDXXX.

(Ad Div. XV, 21)

Argumentum. 1 Scribit, se Trebonii epistolam, et librum ad se missum libenter legisse, aegre tamen eius discessum ferre. 2 Deinde suum de Calvo oratore iudicium defendit, 3 suamque in Trebonium benivolentiam testificatur.

Scr. Romae A. V. C. DCCVI, M. Dec.

### M. T. CICERO TREBONIO S. P. D.

1 Et epistolam tuam legi libenter, et librum 1 libentissime: sed tamen in ea voluptate hunc accepi dolorem, quod, quum incendisses cupiditatem meam consuetudinis augendae nostrae (nam ad amorem quidem nihil poterat accedere), tum discedis a nobis 2, meque tanto desiderio afficis, ut unam mihi consolationem relinquas, fore, ut utriusque nostrum absentis desiderium crebris et longis epistolis leniatur. Quod ego non modo de me tibi spondere possum, sed de te etiam mihi: nullam enim apud me reliquisti dubitationem, quantum me amares. Nam, ut illa omittam, quae civitate teste fecisti, quum mecum inimicitias communicasti<sup>3</sup>, quum me concionibus tuis defendisti, quum quaestor in mea, atque in publica causa consulum partes suscepisti 4, quum tribuno plebis quaestor non paruisti 5, cui tuus praescrtim col-

### CDXXX.

(A Div. XV, 21)

Argomento. 1 Scrive d'aver letto con piacere la lettera e il libro di Trebonio, e sopportare a mal in cuore la partenza di lui; 2 di poi difende il suo giudizio intorno all'oratore Calvo; 3 e dichiara la sua benevolenza verso di Trebonio.

Scritta da Roma l'anno DCCVI, nel mese di Decembre.

### M. T. CICERONE A TREBONIO S.

1 E la tua lettera 1 ho letto volentieri, e volentierissimo il libro; e tuttavia nel piacere medesimo ho provato questo dolore, che tu, in quello che mi rinfiammi la voglia del far più stretta la nostra dimestichezza (da che l'amore non poteva esser più), in quel medesimo tu te ne vai; dandomi tanto dolore della tua partenza, che non mi lasci altro conforto che questo, del poter essere questo dolore della comun lontananza da spesse e lunghe lettere mitigato. Della qual cosa non pure io ti posso entrare per me pagatore, ma eziandio per te a me medesimo, non avendomi tu della grandezza dell'amor tuo lasciato alcun dubbio. Imperocchè, per lasciar da parte quello che tu hai fatto sugli occhi della città, pigliandoti a comune le mie inimicizie, difendendomi colle tue aringhe 2. prendendo nella tua questura le parti de' consoli nella mia e pubblica causa, ed avendo similmente questore dissentito dal tribuno della plebe, massimamente andandogli a'

lega pareret; ut haec recentia, quae meminero semper, obliviscar, quae tua solicitudo de me in armis, quae lactitia in reditu<sup>6</sup>, quae cura, qui dolor, quum ad te curae et dolores mei perferrentur; Brundisium denique te ad me venturum fuisse, nisi subito in Hispaniam missus esses; ut haec igitur omittam, quae mihi tanti aestimanda sunt, quanti vitam aestimo, et salutem meam; liber iste, quem mihi misisti, quantam habet declarationem amoris tui! primum, quod tibi facetum videtur, quicquid ego dixi; quod aliis fortasse non item: deinde, quod illa, sive faceta sunt, sive secus 7, fiunt, narrante te, venustissima. Quin etiam ante, quam ad me veniatur, risus omnis paene consumitur 8. Quod si in his scribendis nihil aliud, nisi, quod necesse fuit, de uno me tamdiu cogitavisses; ferreus essem, si te non amarem. Quum vero ea, quae scriptura 9 persecutus es, sine summo amore cogitare non potueris; non possum existimare, plus quemquam a se ipso 10, quam me a te amari. Cui quid<mark>em</mark> ego amori (utinam ceteris rebus possem!) amore certe respondebo; quo tamen ipso tibi confido futurum satis 11.

2 Nunc ad epistolam venio, cui copiose et suaviter scriptae nihil est quod multa respondeam. Primum enim ego illas Calvo 12 literas misi, non plus, quam has, quas nunc legis, existimans exi-

versi il suo collega; per dimenticar queste cose recenti (delle quali mi ricorderò sempremai), qual pena ti desti per conto mio essendo io in guerra! quale allegrezza del mio ritorno! quale la tua angustia, quale il dolore alle novelle delle mie angustie e dolori! e come finalmente tu volevi venire a me a Brindisi, se di repente non fossi mandato in Ispagna! 3 Per lasciar dunque da parte queste cose, le quali a me debbono valere la vita e salute mia, questo libro che mi mandasti, che chiaro specchio è egli dell'amor tuo! prima perchè tu hai per faceto ogni cosa che io dissi mai, il che non faran forse gli altri; l'altra, perchè quelle cose medesime (o elle sieno facete, o no) tu le rendi contando bellissime 4; anzi, che è più, prima che siasi venuto a me, elle avranno presso che fornito di essere risc. Ora, quando non fosse altro, se non che tu, scrivendo le dette cose, hai di necessità dovuto pensar sì lungamente di solo me, sarei al certo di ferro se non ti amassi: ma non avendo tu potuto, mettendole sulla carta, pensarle senza grandissimo affetto, non posso credere che altri ami più se medesimo, che tu ti faccia di me. Al qual tuo amore così potess'io rispondere di altre cose, come certo di amore risponderò! confidandomi tuttavia che di solo questo tu debba esser contento.

CICER. VIII. - Lett. T. VII.

<sup>2</sup> Or vengo alla lettera, largamente e dolcemente scrittami, alla quale rispondere non mi bisognano molte parole. Imperocchè, la prima cosa, io scrissi a Calvo 5 quelle lettere, credendo che elle, non punto più che questa la qual tu leggi, dovessero essere divulgate: e

turas. Aliter enim scribimus, quod eos solos, quibus mittimus; aliter, quod multos lecturos putamus. Deinde ingenium eius melioribus extuli laudibus, quam tu id vere potuisse fieri putas: primum, quod ita iudicabam 13, acute movebatur 14; genus quoddam sequebatur; in quo, iudicio lapsus, quo valebat 15, tamen assequebatur, quod probaret. Multae erant, et reconditae literae; vis non erat. Ad eam igitur adhortabar. In excitando autem, et in acuendo plurimum valet, si laudes eum, quem cohortere 16. Habes de Calvo iudicium, et consilium meum: consilium, quod hortandi cansa laudavi; iudicium, quod de ingenio eius valde existimavi bene 17.

3 Reliquum est, ut tuam profectionem amore prosequar, reditum spe exspectem, absentem memoria colam, omne <sup>18</sup> desiderium literis mittendis accipiendisque leniam. Tu velim tua in me studia et officia multum tecum recordere: quae quum tibi liceat, mihi nefas sit oblivisci; non modo virum bonum me existimabis, verum etiam te a me amari plurimum iudicabis. Vale.

# CDXXXI. (Ad Div. 1X, 1)

Argumentum. Scribit, se Varronis adventum cupide exspectare, et quoniam cum libris in gratiam redierit, sperare, si cum viderit, quae premant et quae impendeant, se facile transiturum.

in fatti in un modo scriviamo, sapendo che que' soli a quali scriviamo debbano leggere; ed in altro, sapendo che molti. In secondo luogo, tu di', io lio levato il suo ingegno con più alte lodi, che tu pensi non rispondere al vero. Ma innanzi tratto, io lo feci, perché, a mio parere, egli è scrittor caldo ed acuto; egli anche avea un certo suo dire; in questo egli errò (come che di giudizio valesse), pure toccava la meta da sè divisata: egli avea molta e recondita letteratura; gli mancava la forza: e però a questa io lo confortava; ora volendo altri punzecchiare, e toccar chicchessia, assaissimo fa il ponte alla esortazion con le lodi. Ecco il mio giudizio di Calvo, e'l mio divisamento: il divisamento fu di lodarlo, per farmi via ad esortarlo: il giudizio poi, che del suo ingegno io m'ho un'opinione ben vantaggiata.

3 Resta ora che io nel tuo partire ti accompagni coll'amor mio; che io aspetti il tuo ritorno quale lo spero; che di te lontano faccia orrevole ricordanza, e che mitighi il dolore del non vederti col mandare e ricevere molte lettere. Quanto a te, io amerei che tu lungamente riandassi teco le tue cortesie ed i servigi prestatinii: i quali potendo ben tu, ma non io, senza colpa dimenticare, non solamente mi ti faranno credere un uom dabbene, ma ti proveranno grandissimo l'amor mio. A Dio.

# CDXXXI.

(A Div. IX, r)

10 2 1 1 1 1 1 1 1

Argomento. Scrive d'aspettare bramosamente l'arrivo di Varrone, e poichè ha fatto pace coi libri, di sperare di potere colla sua presenza sostenere i mali presenti e i futuri. Ser. Romae A. V. C. DCCVII init.
C. Iulio Caesare III, M. Aemilio Lepido Coss.

# M. T. CICERO M. TERENTIO VARRONI S. D.

Ex iis i literis, quas Atticus a te missas milii legit, quid ageres, et ubi esses, cognovi: quando autem te visuri essemus, nihil sane 'ex iisdem [literis] potui suspicari. In spem tamen venio, appropinquare tuum adventum: qui mihi utinam solatio sit! etsi tot tantisque rebus urgemur, ut nullam allevationem 2 quisquam non stultissimus sperare debeat. Sed tamen aut tu potes me, aut ego te fortasse aliqua re iuvare. Scito enim, me, posteaquam in urbem venerim 3, redisse cum veteribus amicis, id est, cum libris nostris, in gratiam: etsi non iccirco eorum usum dimiseram, quod iis succenserem; sed quod eorum me suppudebat: videbar enim mihi, quum me in res turbulentissimas infidelissimis sociis demisissem 4, praeceptis illorum non satis paruisse. Ignoscunt mibi, revocait me 5 in consuetudinem pristinam; teque, quod in ea 6 permanseris, sapientiorem, quam me, dicunt fuisse. Quamobrem, quando 7 placatis his utor, videor, sperare debere, si te viderim, et ea, quac premant, et ea, quae impendeant, me facile transiturum 8. Quamobrem, sive in Tusculano, sive in Cumano ad te 9 placebit, sive (quod minime veScritta da Roma sul principio dell'anno DCCVII, essendo consoli C. G. Cesare per la terza volta, e M. Emilio Lepido.

# M. T. GICERONE A M. TERENZIO VARRONE I S.

Mi lesse Attico le tue lettere a lui, dalle quali compresi dove tu fossi, e quello che tu facessi; ma del quando noi fossimo per vederti, tu non ei hai dato a fare pur un sospetto. E tuttavia vo' sperare vicina la tua venuta: la qual faccia Dio che possa darmi conforto! essendo noi stretti da tali e sì gravi angustic2, che niun può sperare alcuna consolazione, salvo se non fosse del tutto pazzo. Nondimeno o tu potrai forse a me, od io a te fare qualcosa di bene. Imperocchè tu dei sapere che tornato io a Roma, mi sono rappacisicato co' mici vecchi amici, vo' dir co' mici libri; quantunque io non avea già rotta la costor pratica per alcun cruccio che io m'avessi con loro, sì perchè me n'era presa una cotal mezza vergogna: imperocchè, essendom'io gittato in compagnia di persone dislealissime, in un turbulentissimo pelago, io era rimorso di non aver troppo seguito i loro precetti. Ma egli me la perdonano, e mi richiamano all'antica loro dimestichezza, dicendomi anche che tu (il quale in essa ti · se' mantenuto) fosti più savio di me. Per la qual cosa, avendogli io rappaciati con me, mi sembra di dovere sperare che veggendo io te, leggermente potrò passarmi si de' mali che mi stanno addosso, e si di quelli che veggomi sopra il capo 3. Adunque, o ti piaccia nel Tusculano, o nel Cumano 4, ovvero in Roma (dove

lim) Romae; dummodo simul simus; perficiam profecto, ut id utrique nostrum commodissimum esse videatur 10.

# CDXXXII.

(Ad Div. VI, 22)

Argumentum. Cn. Domitium Ahenobarbum L. Domitii consularis, qui in proclio Pharsalico occubuerat, filium, qui post illud praclium ab armis recesserat, serius tamen quani Cicero, spe veniae impetrandae, venerat in Italiam, orat, ut quum reip. iam satisfecerit, incolumitati suae consulat, et amicorum desiderium, quos belli casus eripuerat, acquo, saltem forti ferat animo.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII, incunte.

#### CICERO DOMITIO

Non ea res me deterruit, quo minus, postea quam in Italiam venisti 1, literas ad te mitterem, quod tu ad me nullas miseras; sed quia nec quid tibi pollicerer, ipse egens rebus omnibus, nec quid suaderem, quum mihimetipsi consilium deesset, nec quid consolationis afferrem in tantis malis, reperiebam. Haec quamquam nihilo meliora sunt nunc 2, atque etiam multo desperatiora; tamen inanes esse meas literas, quam nullas, malui. Ego, si te intelligerem plus conatum esse suscipere rei publicae eausa muneris, quam quantum praestare potuisses 3; tamen, quibuscumque rebus possem,

meno che altrove vorrei), sì veramente che ci troviamo insieme, credo per fermo dovermi venir fatto che ad ambedae noi la cosa torni d'infinito vantaggio.

# CDXXXII.

(A Div. VI, 22)

Argomento. Prega Cu. Domizio Enobarbo, figlio di L. Domizio consolare morto nella battaglia Farsalica, il quale erasi bensì dopo quella battaglia ritirato dalla guerra, ma più tardi di Cicerone era venuto in Italia con isperanza d'impetrar perdono da Cesare, che soddisfatto al suo obbligo verso la Repubblica, pensi poi alla sua salvezza, e soffra, se non in pace, almeno rassegnato, la perdita degli amici che le vicende della guerra hannogli involato.

Scritta da Roma sul principio dell' anno DCCVII.

# CICERONE A DOMIZIO

Dallo scriverti alcuna lettera, dopo il tuo ritorno in Italia, non mi ritrasse il non averne ricevuta da te nessuna: sì il non trovar io in tante miseric che cosa prometterti, avend' io bisogno di tutto; nè a che confortarti, non sapendo io stesso consiglio ch' io mi prendessi, nè alcuna consolazione da darti. Ora schbene lo stato presente non sia vantaggiato di nulla, anzi ora quanto esser possa molto più disperato, tuttavia io ho amato meglio scriverti vote lettere, che nessuna. Se io ti vedessi esserti messo, per amore della Repubblica, sotto un peso maggiore delle tue forze, vorrei tuttavia ad ogni mio potere esortarti a prenderti quel modo

ad eam conditionem te vivendi, quae daretur, quaeque esset, hortarer. Sed quum consilii tui, bene fortiterque suscepti, eum tibi finem statueris, quem ipsa fortuna terminum nostrarum contentionum esse voluisset 4: oro obtestorque te, pro vetere nostra coniunctione ac necessitudine, proque summa mea in te benivolentia, et tua in me pari, te ut nobis, parenti<sup>5</sup>, coniugi, tuisque omnibus, quibus es fuistique semper carissimus, salvum conserves; incolumitati tuae, tuorumque, qui ex te pendent 6, consulas; quae didicisti, quaeque ab adolescentia pulcherrime a sapientissimis viris tradita, memoria et scientia comprehendisti, iis hoc tempore utare; quos coniunctos summa benivolentia plurimisque officiis amisisti 7, eorum desiderium, si non aequo animo, at forti 8 feras. Ego, quid possim, nescio, vel potius me parum posse 9 sentio: illud tamen tibi polliceor, me, quaecumque saluti dignitatique tuae conducere arbitrabor, tanto studio esse facturum, quanto semper tu et studio et officio in meis rebus fuisti. Hanc meam voluntatem ad matrem tuam, optimam feminam, tuique amantissimam, detuli. Si quid ad me scripseris, ita faciam, ut te velle intellexero. Sin autem tu minus 10 scripscris, ego tamen omnia, quae tibi utilia esse arbitrabor, summo studio diligenterque 11 curabo. Vale.

di vita che ti era data, e che il tempo portava: ma posciachè tu hai fermato di dare al proponimento tuo, da te saviamente e fortemente preso, quel fine medesimo che la fortuna ha posto per termine di tutte le nostre contese, ti prego e scongiuro per l'antica nostra società ed amicizia, e per lo sommo amore che io porto a te, e per quel non minore che tu a me, che tu vogli conservarti salvo a noi, al padre, alla moglie ed a tutti li tuoi, a' quali tu sei e fosti sempre carissimo, che tu provvegga al ben essere tuo proprio e de' tuoi, ehe da te hanno ogni cosa; e che in questo tempo tu rechi ad effetto quelle cose che tu hai imparato, e di che dalla tua adolescenza tu ti sei per memoria e per dottrina imbevuto nell'animo, da' libri eccellentemente scritti da' primi savi; e che il dolore della perdita di coloro, co quali di somma benevolenza e di singolari servigi tu eri legato, tu te lo porti, se non con animo riposato, almeno con forte. Quello che io possa nol so, o piuttosto sono a me consapevole di poter poco: nondimeno di questo mi ti obbligo: cioè di fare ogni cosa che io crederò tuo bene ed onore, con tanto di zelo, quanta fu l'affezione e l'opera che tu sempremai mi prestasti ne' casi miei. Questa deliberazione dell'animo mio ho profferto alla . madre tua, ottima femmina, e che ti vuol tutto il suo bene. Se tu mi scriverai di checchessia, io farò ogni tuo piacere; se nol farai, ed io altresì darò opera diligentissimamente e con sommo ardore in tutte le cose che io giudicherò essere del ben tuo. A Dio.

### CDXXXIII.

(Ad Div. IV, 15)

Argumentum. Hortatur Plancium, ut communem fortunam fortiter ferat.

Scr. Romae initio A. V. C. DCCVII.

# M. T. CICERO CN. PLANCIO S. D.

Accepi perbreves tuas literas <sup>1</sup>, quibus id, quod scire cupiebam, cognoscere non potui: cognovi autem id, quod mihi dubium non fuit. Nam, quam fortiter ferres communes miserias, non intellexi; quam me amares, facile perspexi. Sed hoc sciebam <sup>2</sup>: illud si scissem, ad id meas literas accommodassem <sup>3</sup>. Sed tamenetsi <sup>4</sup> antea scripsi, quae existimavi scribi <sup>5</sup> oportere; tamen hoc tempore breviter commonendum putavi, ne quo in <sup>6</sup> periculo te proprio existimares esse: in magno omnes, sed tamen in communi <sup>7</sup> sumus. Quare non debes aut propriam fortunam et <sup>8</sup> praecipuam postulare, aut communem recusare. Quapropter eo animo simus inter nos, quo semper fuimus. Quod de te sperare, de me <sup>9</sup> praestare possum. Vale.

# CDXXXIV. (Ad Div. XIII, 29)

Argumentum. Rogat Plancam, ut studium suum interponat, ut Capito Autistii hereditatem obtineat.

#### CDXXXIII.

(A Div. IV, 15)

Argomento. Anima Plancio a sostenere con fortezza d'animo la comune fortuna.

Scritta da Roma sul principio dell'anno DCCVII.

#### M. T. CICERONE A GN. PLANCIO S.

Dalla tua brevissima lettera non potei ritrarre quello che di sapere avea maggior voglia; e quello ho veduto di che non ho mai dubitato: chè non ho conosciuto con quanta fortezza tu portassi le comuni calamità; ed ho chiaramente veduto quanto mi volessi di bene: la prima delle quali due cose avend' io saputo, t'avrei scritto lettere da quel bisogno. E tuttavia, sebbene dinanzi t'ho scritto secondo che ho creduto bisognare; tuttavia, nello stato presente, credetti di brevemente ammonirti che non ti voglia credere posto in un pericolo singolare dagli altri: in un grave siam tutti, e nondimeno comune. Il perchè tu non dei dimandare una fortuna peculiare e vantaggiata, o ricusarla comune. Resta dunque che noi seguiamo d'esser fra noi del medesimo animo che fummo sempre: il che di te ben posso sperare, di me mantenere. A Dio.

## CDXXXIV. (A Div. XIII, 29)

Argomento. Prega Planco che interponga i suoi buoni officii, affinche Capitone sia messo in possesso dell'eredità di Antistio.

Scr. Romae initio A. V. C. DCCVII.

#### M. T. CICERO L. PLANCO : S.

Non dubito, quin scias, in iis necessariis, qui tibi a patre relicti sunt 2, me tibi esse vel coniunctissimum, non his modo causis, quae speciem habeant magnae coniunctionis, sed iis etiam, quae familiaritate et consuetudine tenentur<sup>3</sup>: quam scis mihi iucundissimam cum patre tuo, et summam fuisse. Ab his initiis noster in te amor profectus, auxit paternam necessitudinem, et eo magis, quod intellexi, ut primum per aetatem iudicium facere potueris quanti quisque tibi faciendus esset, me a te in primis coeptum esse observari, coli, diligi. Accedebat non mediocre vinculum quum studiorum, quod ipsum est per se grave, tum eorum studiorum, earumque artium, quac per se ipsae 4 eos, qui voluntate eadem sunt, etiam familiaritate devinciunt. Exspectare te arbitror, haec tam longe repetita principia quo spectent. Id primum ergo habeto, non sine magna iustaque causa hanc a me commemorationem esse factam. C. Ateio Capitone utor familiarissime. Notae tibi sunt varietates meorum temporum. In omni genere et honorum et laborum 5 meorum, et animus, et opera, et auctoritas, et gratia, etiam res familiaris C. Capitonis praesto suit, et patuit 6 et tempoScritta da Roma sul principio dell'anno DCCVII.

#### M. T. CICERONE A L. PLANCO I S.

Tu sai, non ne dubito, che degli amici a te lasciati dal padre, io ti sono di tutti il più intrinseco; e non già solamente per conto di quelle cose che di intrinsichezza danno gran vista, ma eziandio per quelle che sono innaturate nella famigliarità e dimestichezza; la qual tu sai aver io avuto col padre tuo strettissima e giocondissima. Ora l'amor mio verso di te, ingenerato da questi principii, serrò più il nodo della dimestichezza stata col padre; e ciò tanto più, per aver io conosciuto che non prima toccasti quella età in cui potevi far le ragioni del quanto tu avessi a stimar questo o quello, che io fui da te cominciato amare, onorare e osservare in capo di tutti. Aggiugni a ciò il legame (che non è poca cosa) degli studi, il quale ha gran momento, sì per se stesso, e sì per essere di siffatti studi ed arti, le quali sono per sè nate a stringere via più col groppo della dimestichezza quelle persone tra loro che sono di una medesima volontà. Io son certo che tu di': Or dove vuol riuscire costui con si larga giravolta? — Dunque, innanzi tratto, stammi sicuro che tutta cotesta filatera non è stata senza grande e giusto perchè. Io sono ugna e carne con C. Ateio Capitone. Tu sai gli svariati casi della mia vita: ora in ogni stato, si de' miei onori, come de' travagli, sappi che l'animo, l'opera, l'autorità e la grazia, senza eccettuar le sostanze di C. Capitone, furono sempre per

ribus, et fortunae meae. Huins propinquus fuit T. Antistius; qui quum sorte quaestor Macedoniam obtineret, neque ei successum esset, Pompeius in eam provinciam cum exercitu venit 7. Facere Antistius nihil potuit: nam, si potuisset, nihil èi fuisset antiquius, quam ad Capitonem, quem ut parentem diligebat, reverti 8; praesertim quum sciret, quanti is Caesarem faceret, semperque fecisset. Sed oppressus 9, tantum attigit negotii, quantum recusare non potuit. Quum signaretur 10 argentum Apolloniae, non possum dicere, eum praesuisse, neque possum negare affuisse, sed non plus duobus, an 11 tribus mensibus. Deinde abfuit a castris 12: fugit omne negotium. Hoc milii, ut testi, yelim credas. Meam enim ille moestitiam in illo bello videbat, mecum omnia communicabat. Itaque abdidit se in intimam Macedoniam, quo 13 potuit longissime a castris, non modo ut non praeesset ulli negotio; sed etiam ut ne interesset quidem. Is post proelium 14 se ad hominem necessarium, A. Plautium, in Bithyniam contulit. Ibi eum Caesar quum vidisset, nihil aspere, nihil acerbe dixit: Romam iussit venire. Ille in morbum continuo incidit; ex quo non convaluit. Aeger Corcyram venit; ibi est mortuus. Testamento, quod Romae Paullo et Marcello consulibus 15 fecerat, heres ex parte dimidia et tertia 16 est Capito: in sextante sunt ii, quorum pars, sine ulla cuiusquam que-

me, servendo a ogni tempo e fortuna mia, Costui parente fu T. Antistio, il quale essendo assortito questore nella Macedonia, e tenutala senza aver mai successore, Pompeo venne coll'esercito nella sua provincia. Antistio non potè muoversi: chè se egli avesse potuto, egli niente meglio desiderava che di tornare a Capitone, amandolo come padre; massime che egli sapeva stima che egli aveva e sempre avuta di Cesare. Ma essendogli vennto addosso Pompeo, pose senza più un dito a fare quel poco di che non poteva cessarsi. Essendo coniate monete in Apollonia, non posso dire lui essere stato sopracciò de maestri, e non posso eziandio affermare lui non esserci stato; ma la cosa non passò i due o tre mesi. D'allora in poi egli non vide più il campo, non entrò in cosa del mondo; le quali cose tu dei credere a me, che ne fui testimonio: imperocchè egli vedeva la mia amaritudine per conto di quella guerra, e meco comunicava ogni cosa. Adunque si rincantucciò nel fondo della Macedonia, per non sentir pure l'odore dell'escrcito; non solo per non menare, ma e per eziandio non essere in nessuna pratica. Dopo quella giornata egli trasportò se medesimo in Bitinia ad A. Plauzio suo amico; dove avendol veduto Cesare, non gli disse una parola dura, non una pungente, ma il fece venire a Roma. Di presente animalò senza mai riaversi; così malato venne a Corfù, e quivi morì. Ora, in virtù del testamento da lui fatto in Roma, consoli Paolo e Marcello, Capitone è crede di dicci delle dodici parti 2; le altre due ricascano a coloro la cui parte, senza potersene doler nessuno, può esser tratta al fisco, e monta

rela, publica potest esse: ea est ad H-S xxx. Sed de hoc Caesar viderit. Te, mi Plance, pro paterna necessitudine, pro nostro amore, pro studiis et omni cursu nostro totius vitae simillimo, rogo, et a te ita peto, ut maiore cura, maiore studio nullo 17 possim, ut hanc rem suscipias; meam putes esse; enitare, contendas, efficias, ut mea commendatione, tuo studio, Caesaris beneficio, hereditatem propinqui sui C. Capito obtineat. Omnia, quae potui, in hac summa tua gratia ac potentia 18, a te impetrare, si petiissem, ultro te ad me detulisse putabo, si hanc rem impetravero. Illud fore tibi adiumento spero, cuius ipse Caesar esse optimus iudex potest: semper Caesarem Capito coluit et dilexit. Sed ipse 19 huius rei testis est: novi hominis memoriam. Itaque nihil te doceo. Tantum tibi sumito 2º pro Capitone apud Caesarem, quantum ipsum meminisse senties, Ego, quod in me ipso experiri potui 21, ad te deferam: in eo quantum sit ponderis, tu videbis. Quam partem in re publica causamque defenderim, per quos homines ordinesque steterim, quibusque munitus 22 fuerim, non ignoras. Hoc mihi velim credas: si quid fecerim hoc ipso in bello minus ex Caesaris voluntate, quod intellexerim scire ipsum Caesarem me invitissimum fecisse; id feci 23 aliorum consilio, hortatu, auctoritate: quod fuerim moderatior temperatiorque, quam in ea parte 24

a trentamila sesterzii: ma Cesare ne faccia egli. Adunque, il mio Planco, per la intrinsichezza del padre tuo, per l'amor di noi due, per gli studi, e per la medesimezza dell'andare di tutta la vita nostra, ti prego e te ne fo pressa col maggior ardore e zelo che io possa, pígliati questo negozio per mio; datti attorno, fa ogni sforzo, conchiudi: sì che e per la mia raccomandazione, per la tua instanza, e per grazia di Cesare, C. Capitone s'abbia questa eredità del suo parente. Ogni cosa che io, domandandolati, avrei potuto impetrare (avendo tu il favore e la potenza che hai), io farò ragione che tu mel'abbi spontaneamente conceduta, se questa sola cosa otterrò. E c'è una cosa che spero ti debba in ciò agevolare (e Cesare medesimo ne puote esser buon giudice), che Capitone amò sempre ed onorò Cesare; ma ed egli medesimo ne è ben testimonio: so io memoria che egli ha. Il perchè io non ti vo' tornare a mente nessuna cosa; solamente to pígliati in favor di Capitone con Cesare tanto di zelo, quanto troverai essere in Cesare di ciò rimaso reminiscenza. Io ne ho fatto ben prova in me medesimo, ma a te ne lascio il giudizio; mi dirai tu quanto in ciò siavi di peso. Qual parte e qual causa abbia io mantenuto nella Repubblica, a quali persone ed a quali ordini io sia debitore dello stato mio, tu tel sai, e quali appoggi abbia io avuto. Io voglio che tu mi creda che se in questa guerra medesima io ho fatto qualcosa con poca soddisfazione di Cesare (ed io sapea bene, come esso Cesare non ignorava, me averlo fatto di malissima voglia), io il feci d'altrui consiglio, conforto ed autorità; ma se io mi portai più modestamente e temperatamente di qualunque altro di quella

quisquam; id me fecisse maxime auctoritate Capitonis; cuius similes si reliquos necessarios habuissem, rei publicae fortasse nonnihil, mihi certe plurimum profuissem. Hanc rem, mi Plance, si effeceris; meam de tua erga me benivolentia spem confirmaveris; ipsumque <sup>25</sup> Capitonem, gratissimum, officiosissimum, optimum virum, ad tuam necessitudinem tuo summo beneficio adiunxeris.

# CDXXXV. (Ad Div. XIII, 78)

Argumentum. Petit, ut Democritum in suam fidem recipiat.

Scr. Romae initio A. V. C. DCCVII.

#### M. T. CICERO ALLIENO PROCOS. I S. D.

Democritus Sicyonius non solum hospes meus est, sed etiam, quod non multis contingit, Graecis praesertim, valde familiaris. Est enim in eo summa probitas, summa virtus, summa in hospites liberalitas et observantia; meque praeter ceteros <sup>2</sup> et colit, et observat, et diligit, Eum tu non modo suorum civium, verum paene Achaiae principem cognosces <sup>3</sup>. Huic ego tantummodo aditum ad tuam cognitionem patefacio et munio: cognitum per te ipsum, quae tua natura est, dignum tua amicitia, atque hospitio indicabis. Peto igitur a te, ut, his literis lectis, recipias eum in tuam fidem; polliceare, omnia te facturum mea causa.

parte, io l'ho fatto, più che di nessun altro, per l'autorità di Capitone, al quale se io avessi avuto somiglianti gli altri mici amici, alla Repubblica forse qualcosa, a me certo assaissimo avrei fatto di bene. Se io abbia per te questa grazia, tu avrai in me ribadita la fidanza presa dell'amore che tu mi porti; ed avrai con questo sommo benefizio obbligato a te esso Capitone, officiosissimo nomo e gratissimo.

#### CDXXXV.

(A Div. XIII, 78)

Argomento. Prega che accordi la sua protezione a Democrito.

Scritta da Roma sul principio dell'anno DCCVII.

#### M. T. CICERONE AD ALLIENO PROCONS. 1 S.

Democrito di Sicione 2 è non pur mio ospite, ma e (quello che non è di molti, Greei in ispezieltà) assai intrinseco: ed egli il vale per la somma bontà sua, somma virtù, e somma liberalità ed osservanza verso degli ospiti: e sopra gli altri mi careggia ed ama ed osserva. Or tu lo vedrai, e giudicherálo non pure de' suoi terrazzani, ma e primo di tutta l'Acaia. A siffatto uomo io fo senza più e fornisco il ponte alla tua conoscenza: conosciutolo poi tu medesimo (conosco la tua natura), l'avrai per degno della tua amicizia ed ospizio. Ti prego adunque che, lette queste lettere, tu lo riceva nella tua buona grazia, e gli ti profferisca a mio riguardo per tutte cose. Del resto, come tu l'abDe reliquo, si, id quod confido fore, dignum eum tua amicitia hospitioque cognoveris; peto, ut eum complectare, diligas, in tuis habeas. Erit id mihi maiorem in modum gratum. Vale.

# CDXXXVI. (Ad Div. XIII, 79)

Argumentum. Caium et Marcum Avianos fratres commendat.

Scr. Romae initio A. V. C. DCCVII.

## M. T. CICERO ALLIENO PROCOS. S. P. D.

Et te scire arbitror, quanti fecerim C. Avianum Flaccum; et ego ex ipso audieram, optimo et gratissimo 2 homine, quam a te liberaliter esset tractatus. Eius filios dignissimos illo patre, meosque necessarios, quos ego unice diligo, commendo tibi sic, ut maiore studio nullos commendare possim. C. Avianus in Sicilia est: Marcus est nobiscum. Vt illius dignitatem praesentis ornes, rem utriusque defendas, te rogo. Hoc mihi gratius in ista provincia facere nihil potes: idque ut facias, te vehementer etiam atque etiam rogo. Vale.

# CDXXXVII. (Ad Div. XIII, 10)

Argumentum. M. Bruto, quem Caesar in Africanum bellum profecturus, Cisalpinae Galliae praefecerat, Varronem, quaestorem ei sorte datum, diligentissime commendat. An. di R. 707 LETTERA CDXXXV, GDXXXVI.

bia trovato (e me ne tengo sicuro) degno della tua amicizia ed ospizio; ti prego che tu te l'abbi caro, lo ami, e 'l faccia de' tuoi; il che mi sarà grato quanto possa essere più. A Dio.

### CDXXXVI.

(A Div. XIII, 79)

Argomento. Raccomanda Caio e Marco fratelli Aviani.

Scritta da Roma sul principio dell' anno DCCVII.

### M. T. CICERONE AD ALLIENO PROCONS. S.

Quanto io abbia sempre pregiato C. Aviano Flacco, e credo che tu lo sappia; e da lui stesso, ottimo uomo e gratissimo, aveva io medesimo inteso quanto nobilmente fosse stato da te trattato. Ora i costui figliuoli, degnissimi di tal padre e miei amici, e da me amati teneramente, io ti raccomando con tal calore, che con maggiore non potrei persona del mondo. C. Aviano è in Sicilia, Marco qui. Vedi, ti prego, che per questo qua tu dia mano ad ogni cosa che sia di suo onore, e che difenda le fortune dell'uno e dell'altro. Non è in cotesta provincia cosa che tu possa fare a me più grata di questa; e che tu voglia farlo, ti prego quanto mai posso. A Dio.

### CDXXXVII.

(A Div. XIII, 10)

Argomento. Raccomanda premurosamente a M. Bruto, preposto da Cesare sul partire per la guerra d'Africa al governo della Gallia Cisalpina, Varrone, che la sorte aveagli dato per questore.

Ser. Romae inilio A. V. C. DCCVII.

## CICERO BRVTO S.

Quum ad te tuus quaestor, M. Varro 1, proficisceretur, commendatione egere eum non putabam. Satis enim commendatum tibi eum arbitrabar ab ipso more maiorum; qui, ut te non fugit, hanc quaesturae conjunctionem, liberorum necessitudini proximam voluit esse 2. Sed quum sibi ita persuasisset ipse, meas de se accurate scriptas literas maximum apud te pondus habituras, a meque contenderet, ut quam diligentissime scriberem; malni facere, quod meus familiaris tanti sua interesse arbitraretur. Vt igitur debere me facere hoc intelligas, quum primum M. Terentius in forum venit 3, ad amicitiam se meam contulit. Deinde, ut se corroboravit 4, duae causae accesserunt, quae meam in illum benivolentiam augerent 5: una, quod versabatur in hoc studio nostro 6, quo etiam nune maxime delectamur, et cum ingenio 7, ut nosti, nec sine industria; deinde, quod mature se contulit in societates publicanorum 8; quod quidem nollem. Maximis enim damnis affectus est. Sed tamen causa communis ordinis 9, mihi commendatissimi, fecit amicitiam nostram firmiorem. Deinde versatus in utrisque subselliis 10 optima et fide, et fama, iam ante hanc commutationem rei

Scritta da Roma sul principio dell'anno DCCVII.

#### CICERONE A BRUTO 1 S.

A M. Varrone 2, che viene a te per questore, non credetti far bisogno di raccomandazione, da che io il giudicai a te abbastanza raccomandato dallo stil senza più degli antichi; il quale (ben sai) ha dato a cotesta congiunzion di questore il primo grado, dopo l'intrinsichezza de' figlinoli. Ma essendosi egli cacciato in capo che una mia lettera, accuratamente scritta per lui, dovesse appo te valere assaissimo, e perfidiasse a ogni modo che io una te ne dovessi scrivere colla maggior efficacia, mi son lasciato ire a compiacergli in cosa che egli mio amico giudicava dovergli tanto importare. Ora, acciocchè tu vegga debito che io avea di farlo, sappi che dal primo tempo che M. Terenzio si mise nel foro 3, tutto mi si diè per amico; appresso, essendo egli venuto più innanzi, due ragioni si sono aggiunte, da farmi volere a lui più di bene: l'una, che egli s'esercitava in questo mio studio (del quale anche al presente io mi diletto quanto esser possa), e con ingegno (come tu sai), e non senza fervore; l'altra, che egli per tempo si mise per sozio de' publicani: così non l'avesse egli mai fatto! chè di danni gravissimi ne acquistò. Tuttavia l'aver egli comune la causa di quell'ordine a me raccomandatissimo, riconficcò meglio la nostra amicizia. Oltre a ciò, egli sedette nelle due sedie 4 con lealtà e fama specchiata. Prima di questo ripublicae, petitioni " sese dedit, honoremque honestissimum existimavit fructum laboris sui. His autem temporibus 12 a me Brundisio cum literis et mandatis profectus ad Caesarem est: qua in re et amorem eius in suscipiendo negotio 13 perspexi, et in conficiendo ac renuntiando fidem. Videor mihi, quum separatim de probitate eius et moribus dicturus fuissem, si prius causam, cur eum tantopere diligerem, tibi exposuissem, in ipsa causa exponenda satis etiam de probitate dixisse. Sed tamen separatim promitto, in meque recipio, fore eum tibi et voluptati, et usui. Nam et modestum hominem cognosces, et prudentem 14, et a cupiditate omni remotissimum; praeterea magni laboris summaeque industriae. Neque ego haec polliceri debeo, quae tibi ipsi, quum bene cognoris, iudicanda sunt; sed tamen in omnibus novis coniunctionibus interest, qualis primus aditus sit, et qua commendatione quasi amicitiae fores aperiantur. Quod ego his literis efficere volui: etsi id ipsa per se necessitudo quaesturae efficere 15 debet: sed tamen nihilo infirmius illud 16, hoc addito. Cura igitur, si me tanti facis, quanti et Varro existimat, et ipse sentio, ut quam primum intelligam, hanc meam commendationem tantum illi utilitatis attulisse, quantum et ipse sperarit, nec ego dubitarim.

verso della Repubblica s' era già messo á dimandar le cariche, giudicando degnissimo frutto de' suoi travagli l'onorc. In questo tempo poi egli da Brindisi si condusse a Cesare di mia commissione 5; nel qual fatto mi dimostrò, e nel prendere questo carico, l'amor suo, e la fede nel ben condurlo e nel farmene la relazione. Io volea prima toccarti in proprio la bontà e' costumi di lui, e così esporti il perchè io l'amassi cotanto: ma e' mi pare d'averti abbastanza dimostra la bontà di lui, con solamente averti esposto il suddetto perchè. Nondimeno io ti prometto in proprio e ti sto pagatore che di lui tu avrai piacere ed utilità: imperocchè tu lo troverai uomo modesto, prudente, lontanissimo da ogni avarizia, ed anche assai tollerante e procacciante. Veramente non fa che tanto io ti prometta di lui, da che tu medesimo, toccandol con mano, ne sarai certificato. Tuttavia nel principio di tutte congiunzioni importa assai, qual sia stato il primo passo, e per cui raccomandazione fossero aperte quasi le porte all'amicizia. Ora ciò con queste lettere ho voluto far io, sebbene il debba aver fatto per sè la congiunzione della questura: tuttavia per questa giunta essa non perderà punto di sua saldezza. Per la qual cosa, se tu hai di me l'opinione che Varron crede e conosco io medesimo, fa in modo che quanto prima io m'accorga, questa mia raccomandazione essere stata a lui tanto utile, quanto ed egli avea sperato, ed io tenutomi in mano.

## CDXXXVIII. (Ad Div. V, 21)

Argumentum. Mescinio Rufo, sui videndi cupido, mutua se teneri cupiditate significat; eumque hortatur, ut temporum accrbitatem literarum studiis et optimae conscientiae recordatione mitiget.

Scr. Romae initio A. V. C. DCCVII.

### M. T. CICERO L. MESCINIO I S. D.

Gratae mihi tuae literae fuerunt; ex quibus intellexi (quod etiam sine literis arbitrabar), te summa cupiditate affectum esse videndi mei. Quod ego ita libenter accipio, ut tamen tibi non concedam 2. Nam tecum esse, ita mihi omnia, quae opto, contingant<sup>3</sup>, ut vehementer velim. Etenim 4 quum esset maior et virorum, et civium bonorum, et iucundorum hominum, et amantium mei copia; tamen erat nemo, quicum essem libentius, quam tecum; et pauci, quibuscum [essem<sup>5</sup>] aeque libenter. Hoc vero tempore, quum alii interierint 6, alii absint, alii mutati voluntate sint; unum, medius fidius, tecum diem libentius posuerim, quam hoc omne tempus cum plerisque eorum 7, quibuscum vivo necessario. Noli enim 8 existimare, mihi solitudinem non iucundiorem esse ( qua tamen ipsa uti non licet ), quam sermones corum, qui frequentant domum meam, excepto

1 0.010

#### CDXXXVIII.

(A Div. V, 2€)

Argomento. Significa a Mescinio Rufo bramoso di vederlo, che anch'egli sente la stessa brama; e lo anima a raddolcire la crudezza de' tempi colle belle lettere e col testimonio di una retta coscienza.

Scritta da Roma sul principio dell'anno DCCVII.

## M. T. CICERONE A L. MESCINIO S.

Gran piacere mi diedero le tue lettere, dalle quali ho veduto (quello che senza lettere io ben credeva) come tu ti consumi di rivedermi. Or di ciò mi piglio io ben piacere; sì veramente, che a te non cedo. Imperocchè, così m'abbia io ogni cosa che meglio desidero! come d'esser con te io ho la più accesa voglia del mondo. Conciossiachè anche allora che io m'avea meglio a mia posta i dabben personaggi e cittadini, c gli uomini più giocondi ed amanti di me; tuttavia io non n'avea alcuno col quale io stessi più volentier che con te, e di quelli co' quali altrettanto, assai pochi. Or in questo tempo, conciossiachè altri sien morti, altri lontani di qua, altri cangiato animo; io ti prometto sopra l'anima mia, più volentieri logorerei teco un solo giorno, anzi che tutto il tempo con la più parte di quelli co' quali m'è forza di vivere. Imperocchè non creder già che io non avessi più caro di viver solo (e nè eziandio questo non posso), che d'udir parlare que' che usano a casa mia, da uno in fuori, o il più da

uno, aut ad summum 9 altero. Itaque utor eodena perfugio, quo tibi utendum censeo, literulis nostris; praeterea conscientia etiam consiliorum meorum. Ego enim is sum, quemadmodum tu facillime potes existimare 10, qui nihil umquam mea potius, quam meorum civium causa fecerim: cui nisi invidisset is 11, quem tu numquam amasti (me enim amabas), et ipse beatus esset, et omnes boni 12. Ego sum, qui nullius vim plus valere volui, quam honestum otium; idemque, quum illa ipsa arma 13, quae semper timueram, plus posse sensi, quam illum consensum bonorum 14, quem ego idem effeceram; quavis tuta 15 conditione pacem accipere malui, quam viribus cum valentiore pugnare. Sed haec 16, et multa alia coram brevi tempore licebit. Neque me tamen ulla res alia Romae tenet, nisi exspectatio rerum Africanarum 17. Videtur enim mihi res in propinquum adducta discrimen. Puto autem mea nonnihil interesse (quamquam id ipsum, quid intersit, non sane intelligo); verumtamen, quicquid illinc nuntiatum sit, non longe abesse a consiliis amicorum 18. Est enim res iam in eum locum adducta 19, ut, quamquam multum intersit inter eorum causas, qui dimicant, tamen inter victorias non multum interfuturum putem 20. Sed plane animus, qui dubiis rebus forsitan fuerit infirmior, desperatis confirmatus est multum: quem etiam tuae

due. Pertanto io mi ricovero (come credo che tu debba far tu medesimo) con le povere mie lettere, e con la coscienza de' miei consigli: conciossiachè io sono colui il quale (come tu puoi crederc leggermente) nulla ho mai fatto anzi per mio interesse, che de' miei cittadini: e se non m'avesse portata invidia un cotale che tu mai non amasti 1 (amando tu me), cd egli sarebbe, e con lui tutti i buoni beati. Io son colui che non ho mai dato maggior peso alla violenza di chicchessia, che ad un onesto riposo; ed io medesimo, avendo compreso, quelle stesse armi che io avea sempre temuto, prevalere a quel consentimento de' buoni di che io stesso era stato l'antore, ho eletto meglio la pace, a qualsivoglia patto sicuro, che venire alla prova dell'armi con chi ne potea più. Ma di ciò e di più altre cose avremo agio di parlare in breve fina noi. E se io mi sto a Roma, nol fo per altro, che per aspettare le novelle dell'Africa 2: da che la cosa poco può stare ad esser decisa. Imperocchè io penso che importi al fatto mio (quantunque ciò medesimo che importi non veggo bene3), checchè ci sia rapportato di là, non essere però discosto dagli amici con chi consigliarmi: posciachè la bisogna è recata a tal termine, che sebbene l'una causa abbia gran differenza dall'altra, tuttavia, di chiunque sia la vittoria, non me ne aspetto troppo di bene nè di qua nè di là. Ma ricisamente egli incontra che l'animo, il quale, stando le cose in ponte, era stato forse un po' debole, gittata via la speranza, si ricoglie assa

superiores literae confirmarunt, quibus intellexi, quam fortiter iniuriam ferres 21; iuvitque me, tibi quum summanı humanitatem, tum etiam tuas literas profuisse. Verum enim scribam: teneriore milii animo videbare, sicut omnes fere, qui vita ingenua in beata civitate et libera 22 viximus. Sed, nt illa secunda 23 moderate tulimus; sic hanc non solum adversam, sed funditus eversam fortunam fortiter ferre debenius; ut hoe saltem in maximis malis boni consequamur, ut mortem, quam etiam beati contemnere debebamus 24, propterca quod nullum sensum 25 esset habitura, nunc sic affecti, non modo contemnere debeamus, sed etiam optare. Tu, si me diligis, fruere isto otio, tibique persuade, praeter culpam ac peccatum, quo 26 semper caruisti, et carebis, homini accidere nihil posse, quod sit horribile, aut pertimescendum 27. Ego, si videbitur recte fieri posse, ad te veniam brevi: si quid acciderit, ut mutandum consilium sit, te certiorem faciam statim. Tu ita fac cupidus mei videndi sis, ut istinc te ne moveas tam infirma valitudine, nisi ex me prius quaesicris per literas, quid te velim facere. Me velim, ut facis, diligas, valitudinique tuac, et tranquillitati animi servias.

più gagliardo; al che assai lo aintarono le tue lettere, veggendo io con quanta fortezza portassi l'ingiuria ricevuta 4: e mi son compiaciuto che sì dalla somma tua umanità e si dalle tue dottrine tu abbia cavato si buon servigio 5. Imperocchè (vo' dirti il vero) io ti temea di animo anzi molle che no; come il più siamo noi che, nobilmente vivendo 6, ci passiamo in una libera ed opulenta città. Ma ecco: siccome modestamente ci siam portati in quella prosperità, così dobbiamo questa non pur contraria ma rovinata fortuna tollerar con fortezza, per conseguir ne' maggiori mali del mondo almen questo bene, di dover quella morte (la quale eziandio nella prosperità ci conveniva non curare) non pur disprezzare nella presente miseria, ma e desiderarla. Tu, se mi ami, goditi questo tuo riposo, e renditi certo, dalla colpa 7 e dal delitto in fuori (di che tu fosti e sarai sempre netto), nulla poter incontrare all'uomo che sia orribile e da temere. Io, se mi parrà di poter farlo sicuramente, di corto ne verrò a te: se nulla avvenga da dover mutare proponimento, tel farò saper di presente. Tu signoreggia la voglia che hai di vedermi, per modo che di costì non ti muova, essendo così accasciato, che prima tu non mi domandi per lettere intorno a ciò il mio parere. Amami, ti prego, sì come fai, e dà opera di star bene e tranquillo.

#### CDXXXIX.

(Ad Div. 1X, 3)

Argumentum. Iturum se ad Varronem seribit: veretur autem si Baias proficiscantur, ne sint, qui reprehendant: se vero barbarorum voces contemnere.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII, circa Id. Apr.

### CICERO VARRONI

Etsi, quid 1 scriberem, non habebam, tamen Caninio 2 ad te eunti non potui nihil dare. Quid ergo potissimum scribam? quod velle te puto, cito me ad te esse venturum. Etsi vide, quaeso, satisne rectum 3 sit, nos, hoc tanto incendio civitatis, in istis locis esse 4. Dabimus sermonem 5 iis, qui nesciunt, nobis, quocumque in loco simus, eumdem cultum, eumdem victum esse. Quid refert? 6 tamen in sermonem incidemus. Valde id, credo, laborandum est 7, ne, quum omnes in omni genere et scelerum et flagitiorum volutentur, nostra nobiscum, aut inter nos cessatio 8 vituperetur. Ego vero, neglecta barbarorum 9 inscitia, te persequar. Quamvis enim haec 10 sint misera, quae sunt miserrima; tamen artes nostrae, nescio quo modo, nunc uberiores fructus ferre videntur, quam olim ferebant: sive quia nulla nunc in re alia acquiescimus 11, sive quod gravitas morbi 12 facit, ut medicinae egeamus; eaque nunc appareat,

#### CDXXXIX.

(A Div. 1X, 3)

Argomento. Scrive di volere recarsi da Varrone; ma teme d'essere censurato, se tutti due insieme vanno a Baja; di disprezzare tuttavia le censure de' barbari.

Scritta da Roma l'anno DCCVII, circa il 13 di Aprile.

#### CICERONE A VARRONE

Io veramente non avea che scriverti; tuttavia venendo a te Caninio, non potei non dargli qualcosa. Che torrò dunque a scrivere? quello che credo essere di tuo gusto, che di corto ne verrò a te. Se non che, pensa di grazia quanto ben si convenga lo starci noi in siffatti luoghi i mentre Roma ne va così in fiamme. Noi farem dire a coloro che non sanno, come noi (siamo qui, siamo là) tegnamo sempre il medesimo modo e tenore di vita! Ma che giova? noi faremo pur dire. Or io credo dover noi darci gran pena, non forse (laddove tutti si convolgono in ogni bruttura di scelleraggini e di misfatti) sia vituperato il nostro essere insieme e fra noi diportarci! Ma sia che vuole, io, gittatami dietro la ignoranza de' barbari 2, verrò a trovarti. Imperocchè, quantunque il tempo presente sia misero (anzi è la stessa miseria), nondimeno l'arti nostre 3, non so io il come, mi pare che ora ci rispondano di più largo frutto clie mai facesscro: o ciò avvenga perchè ora non troviamo contento di null'altra cosa; ovvero perchè la gravezza del male 4 genera bisogno di medicina, e quecuius vim non sentiebamus, quum valebamus. Sed quid ego nunc haec ad te, cuius domi nascuntur? γλαδα' εἰς 'Αθήνας 13. Nihil scilicet, nisi, ut rescribens 14 aliquid, me exspectares. Sic igitur facies.

# CDXL.

(Ad Div. IX, 2)

Argumentum. 1 De epistola ad Varronem scripta, quam Caninio perferendam dederat; 2 de causis quae se, ut Romae maneret, impulerint. 3 Varroni suadet, ut iter ad Baias differat. 4 Suum denique studium cum Varrone in literis vivendi, rei publicae autem, si usus venerit, iuvandae declarat.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII, M. Apr. paullo post super.

#### CICERO VARRONI

ad me pervesperi <sup>2</sup> venisset, et se postridie mane ad te iturum esse dixisset; dixi ei, me daturum literarum <sup>3</sup> aliquid mane; et ut peteret, rogavi. Conscripsi epistolam noctu: nec ille ad me rediit: oblitum credidi. Attamen eam ipsam tibi epistolam misissem per meos, nisi audissem ex eodem, postridie te mane e Tusculano exiturum. At tibi 4 repente, paucis post diebus, quum minime exspectarem, venit ad me Caninius mane: proficisci <sup>5</sup> ad te statim dixit. Etsi erat žode; illa epi-

sta ora adoperi la sua virtii, la quale essendo noi saui non sentivamo. Ma che mostro io a te queste cose, se elle a te nascono in casa? Civette ad Atene. Non resta dunque altro, se non che tu mi risponda cavelle; e m'aspetti. Così adunque farai.

## CDXL. (A Div. 1X, 2)

Argomento. 1 Della lettera scritta a Varrone, e data a Caninio per esser recata; 2 de' motivi che lo hanno indotto a fermarsi in Roma. 3 Consiglia Varrone a differire il suo andare a Baia. 4 Infine dichiara di voler consumare la sua vita nello studio insieme a Varrone, e anche di giovare alla Repubblica, se si presenterà l'occasione.

Scritta da Roma l'anno DCCVII, nel mese di Aprile,

#### CICERONE A VARRONE

caninio ' (quel medesimo che è tuo e mio) essendo venuto a me al tardissimo, e dettomi come la mattina appresso voleva venire a te, gli dissi: Ti darò qualcosa domattina; tienlomi ricordato, te ne prego. — Di notte scrissi la lettera; ma aspettai il corbo: credo, se ne dimenticò. Io avrei tuttavia potuto mandarti essa lettera per alcuno de' miei, se non m'avesse detto egli medesimo che tu la mattina del domani partiresti del Tusculano. Ma eccoti repentinamente, dopo alcun di (quando tutt'altro aspettavamo), esso Caninio di mattina, dicendo come di presente veniva a te. Dunque, sebben quella lettera fosse ben vieta (massime che

stola, praesertim tantis postea novis rebus allatis 6, tamen perire lucubrationem meam nolui, et eam ipsam Caninio dedi: sed cum eo, ut cum 7 homine docto, et tui amantissimo, locutus ea sum, quae pertulisse illum ad te existimo.

2 Tibi autem 8 idem consilii do, quod mihimet ipsi: ut vitemus oculos hominum, si linguas minus facile possimus 9. Qui enim victoria se efferunt, quasi victos nos intuentur: qui autem victos esse nostros 10 moleste ferunt, nos dolent vivere. Quaeres fortasse, cur, quum haec in urbe sint, non absim, quemadmodum tu. Tu enim ipse, qui et me, et alios prudentia vincis, omnia, credo, vidisti 11; nihil te omnino fefellit. Quis est tam lynceus 12, qui tantis tenebris nihil offendat? nusquam incurrat? Ac mihi quidem iam pridem venit in mentem, bellum esse, aliquo exire, ut ea, quae agebantur 13 hic, quaeque dicebantur, nec videreni, nec audirem. Sed calumniabar ipse 14. Putabam, qui obviam mihi venisset, ut cuique commodum esset, suspicaturum, aut dicturum, etiamsi non suspicaretur: Hie aut metuit, et ca re fugit; aut aliquid cogitat, et habet navem paratam. Denique, levissime qui suspicaretur, et qui fortasse me optime novisset, putaret me iccirco discedere, quod quosdam homines oculi mei ferre non possent. Haec ego suspicans adhuc Romae maneo; et tamen λεληθότως consuetudo diuturna callum iam obduxit stomacho meo 15.

avemmo poi sì gravi novelle<sup>2</sup>), non volli che l'opera di quella notte m'andasse a male<sup>3</sup>, e ad esso Caninio la misi in mano: ma essendo lui uomo erudito e amantissimo di te, gli posi negli orecchi di tali cose che credo aver lui travasate nelle tue.

2 Ora io do a te quel consiglio che a me medesimo: da che noi non possiamo così facilmente cessare il dir della gente, cessiamo gli sguardi: conciossiachè quelli che gonfiano per la vittoria, ci sguardano come vinti; a quelli poi a cui duole che i nostri sieno stati vinti, è una spina il vederci vivi. Ma tu forse mi dirai: Stando le cose di Roma come stanno, perchè non istai tu fuori, sì come me? - Sì sì: tu, che di prudenza come a me così a tutti entri innanzi, tu hai certo veduto ogni cosa, e niente affatto ti fuggi d'occhio. Ma chi ha mai così occhi di lince 4 che in sì fatte tenebre non inciampi in nessuna cosa, nè dia di cozzo in luogo nessuno? Ben m'era, da buon pezzo, venuto in mente, nulla convenir meglio che uscire per alcun luogo, per non veder nè sentire le cose che qui si facevano e si dicevano. Ma io rimordea me medesimo, immaginando che ognuno che m'avesse scontrato (secondo che gli paresse meglio) dovesse pigliar sospetto, o, non pigliandone anche, dire fra sè: Costui o ha paura, e però fugge; o mulina qualcosa, e tien presta una nave. - Finalmente, che alcuno sospettando non punto malignamente, ovvero che conoscendomi a fondo, pensasse che io me n'andassi, perchè i miei occhi non potessero patire certe persone. Adunque sopra queste ombre mi resto in Roma; e tuttavia passo passo, per la lunga usanza, ha oggimai fatto callo il mio stomaco.

3 Habes rationem mei consilii. Tibi igitur hoc censeo: latendum tantisper ibidem, dum effervescit haec gratulatio <sup>16</sup>, et simul dum audiamus, quemadmodum negotium confectum sit: confectum enim esse existimo. Magni autem intererit, qui fuerit victoris animus, qui exitus rerum. Quamquam quo me coniectura ducat, habeo <sup>17</sup>: sed exspecto tamen. Te vero nolo, nisi ipse rumor iam raucus erit factus <sup>18</sup>, ad Baias venire. Erit enim nobis honestius, etiam quum hinc discesserimus, videri venisse in illa loca ploratum potius, quam natatum <sup>19</sup>.

4 Sed haec tu melius 20: modo nobis stet illud, una vivere in studiis nostris, a quibus antea delectationem modo petebamus 21, nunc vero etiam salutem; non deesse, si quis adhibere volet, non modo ut architectos, verum etiam ut fabros, ad aedificandam rem publicam 22, et potius libenter accurrere; si nemo utetur opera, tamen et scribere, et legere πολιτείας: et si minus in curia atque in foro, at in literis et libris, ut doctissimi veteres fecerunt, navare rem publicam 23, et de moribus ac legibus quaerere. Mihi haec videntur. Tu, quid sis acturus, et, quid tibi placeat, pergratum erit, si ad me scripseris.

3 Ecco la ragione del mio divisamento: e così dico a te: Penso essere da starci qui medesimo rincantucciati, finchè sia dato giù il bollore di questi Viva <sup>5</sup>, e fino a tanto eziandio che noi sentiamo il come abbia avuto fine l'affare (da che io l'ho già per finito). — Ora importa assai di che animo sia il vincitore, quale la conclusion delle cose. Sebbene so io quello che la congettura mi dà; e tuttavia vo' aspettare. A te poi dico: Non venire, no, a Baia <sup>6</sup>, che prima il presente romore non sia affiocato: imperocchè e' sarà altresì a noi più orrevole il partire a tal tempo che paia essere noi a tali luoghi venuti, anzi a piangere che a bagnarci.

4 Ma di ciò tu vedrai il meglio. Stia pur fermo tra noi di vivere ne' nostri studi, de' quali per l'avanti noi solevamo procacciar pure diletto, laddove al presente eziandio la salute; di non sottrarci, caso che fossimo richiesti, o piuttosto accorrere volentieri, non solamente in opera di architetti, ma di lavoratori, a fabbricar la Repubblica; qualora l'opera nostra non sia gradita, scrivere però e leggere cose di governo pubblico; e se anche nè nel foro nè nella curia 7, certo nelle lettere e ne' libri (a modo che faceano quelle vecchie arche di sapienza) far del bene al comune, e disputare circa le leggi e' costumi. Così a me sembra di fare. Checchè piaccia a te, e abbi proposto di farre, avrò carissimo di saperlo.

A 4000 - 111 0 to 1

to the first and the property

#### CDXLI.

(Ad Att. XII, 1)

Argumentum. Nuntiat, se ad constitutum V Kal. cum Attico congressurum.

Ser. in villa A. V. C. DCCVII, VIII Kal. Iun.

#### CICERO ATTICO S.

Vndecimo die postquam a te discesseram, hoc literularum exaravi, egrediens e villa ante lucem: atque eo die cogitabam in Anagnino, postero autem in Tusculano; ibi unum diem. V Kalend. igitur ad constitutum 1: atque utinam continuo ad complexum meac Tulliae, ad osculum Atticae possim currere! Quod quidem ipsum scribe, quaeso, ad me; ut, dum consisto in Tusculano, sciam, quid garriat 2; sin rusticatur, quid scribat ad te: eique interea aut scribes salutem, aut nuntiabis 3, itemque Piliae. Et tamen, etsi continuo congressuri sumus, scribes ad me, si quid habebis. Quum complicarem hanc epistolam, noctuabundus ad me venit cum epistola tua tabellarius: qua lecta, de Atticae febricula scilicet valde dolui. Reliqua, quae exspectabam, ex tuis literis cognovi omnia. Sed, quod scribis, igniculum matutinum 4; γερευτικώτερευ est memoriola vacillare. Ego enim IV Kal. Axio dederam, tibi III, Quinto, quo die venissem, id est <sup>5</sup> V Kal. Hoc igitur habebis <sup>6</sup>: novi nihil.—Quid

#### CDXLI.

(Ad Att. XII, r)

Argomento. Gli fa sapere che al giorno stabilito de' 28 di Maggio si troverà insieme con Attico.

Scritta nella villa l'anno DCCVII, il 25 di Maggio.

#### CICERONE AD ATTICO S.

Undici giorni dopo esser io partito da te, t'ho scritto questo po' di lettera, prima del di uscendo di casa villesca. Quel di medesimo pensava essere nell'Anagnino 1, l'altro nel Tusculano; quivi passai un giorno. Adunque a' 28 sarò dove siamo fra noi intesi: e così possa io correr di tratto ad abbracciar la mia Tullia, e a dar un bacio ad Attica! Ora questo medesimo fammi sapere di grazia, acciocchè, standomi io nel Tusculano, sappia quello che ella si chiaccheri 2; se poi ella è in villa, quello che ella ti scriva; ed in questo mezzo tu o le manderai miei saluti, o le farai sapere la cosa; e così a Pilia. E quantunque noi siamo di tratto per vederci, tuttavia scrivimi qualche cosa, se n'hai. Essendo io sul ruotolar la lettera, venne a me di notte il corriere con la tua: lettala, ho preso (ti prometto) un dolor forte della febbricella di Attiea: il resto della tua lettera, tutto come voleva. Ma, quanto a ciò che mi di' del focherello mattutino 3, egli è cosa troppo più da vecchio il vacillare un pocolino della memoria: imperocchè ad Assio 4 io avea scritto a' 28 del mese, a te a' 29, a Quinto 5 il di medesimo che arrivai, cioè a' 28. Adunque la risposta è questa: Niente di nuoergo opus erat epistola? — Quid, quum coram sumus, et garrimus quicquid in buccam? 7 Est profecto quiddam λέσχη 8, quae habet, etiamsi nihil subest, collocutione ipsa suavitatem.

### CDXLII.

(Ad Att. XII, 2)

Argumentum. De rumoribus quibusdam ex Africa, et de ludis Praenestinis, quibus Caesariani intersint.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII, circ. Kal. Iun.

### CICERO ATTICO S.

Hic rumores tamen 1, Murcum periisse naufragio 2, Asinium 3 delatum vivum in manus militum, L naves delatas in Vticam 4 reflatu hoc, Pompeium 5 non comparere, nec in Balearibus omnino fuisse, ut Paciecus 6 affirmat. Sed auctor nullius rei quisquam. Habes, quae, dum tu abes, locuti sunt. Ludi interea Praeneste. Ibi Hirtius 7, et isti omnes. Et quidem ludi dies octo. Quae cenae! quae deliciae! Res interea fortasse transacta est 8. O miros homines! At Balbus acdificat: τί γὰρ αὐτῶ μέλει? 9 Verum, si quaeris, homini non recta, sed voluptaria quaerenti, nonne βεβίωται? Tu interea dormis. Iam explicandum est πρόβλημα 10, si quid acturus es. Si quaeris, quid putem, ego fructum 11 puto. Sed quid multa? iam te videbo; et quidem,

vo. — Per lo che, qual bisogno era di lettera? — Qual bisogno, essendo noi insieme a cianciare di quello che ci viene in bocca? Appunto: egli è qualcosa lo stesso confabulare; il quale eziandio, non avendo di che, col barattar parole porta dolcezza.

### CDXLII.

(Ad Att. XII, 2)

Manhar is a second

Argomento. Di certe voci vaghe che venivano dall'Africa, e dei giuochi di Preneste, ai quali i Cesariani volevano intervenire.

Scritta da Roma l'anno DCCVII, circa i primi di Giugno.

## CICERONE AD ATTICO S.

E tuttavia qui è voce 1, Murco essere rotto in mare 2: Asinio 3 essere dato vivo in balía de' sóldati; einquanta navi essere, per questo voltare del vento, gittate ad Utica 4; Pompeo 5 non sapersi dove sia, nè essere stato nelle Balcari 6, come Pacieco 7 mantiene: ma tutte queste novelle sono in aria. Ecco novità che, essendo tu fuori, si dicono. Intanto a Preneste 8 i giuochi; quivi Irzio 9 e tiitti costoro; e giuochi (intendi?) di otto giorni. Che cene! che morbidezze! e intanto forse s'è stiacciato il capo al tordo. O uomini secolari! Ma Balbo fabbrica (or che ne importa a lui?). Ma se tu vuoi sapere: quest' uomo, che ama non l'onesto, ma il dilettevole 10, non ha egli bene vissuto? E tu intanto dormi 11, quando tu dei sciorre il problema, se già vuoi metter mano a fare qualcosa. Se mi domandi del mio parere, io mi sto pigliandomi il mondo sì come e' viene. Ma che più? io ti vedrò oggimai; e sì, come spero, difilato a casa mia; e in

ut spero, de via recta ad me. Simul enim et diem Tyrannioni constituemus 12, et si quid aliud.

## CDXLIII. (Ad Div. 1X, 4)

Argumentum. De Varronis adventu ita iocatur, ut ei permittat, utrum Diodori an Chrysippi sententiam de possibilibus et necessariis sequi malit.

Scr. in Tusculano A. V. C. DCCVII, M. Iunio.

### CICERO VARRONI S.

Περί δυνατῶν me scito κατὰ Διόδωρον κρίνειν <sup>1</sup>. Quapropter, si venturus es, scito, necesse esse te venire; sin autem non es, τῶν ὰδυνάτων est te venire <sup>2</sup>. Nunc vide, utra te κρίσις magis delectet, χρυσιππείαne <sup>3</sup>, an haec, quam noster Diodotus <sup>4</sup> non concoquebat. Sed de his etiam rebus, otiosi quum erimus, loquemur. Hoc etiam κατὰ Χρύσιππον δυνατὸν est <sup>5</sup>. De Coctio <sup>6</sup> mihi gratum est: nam id etiam Attico mandaram <sup>7</sup>. Tu si minus ad nos; accurremus ad te. Si hortum in bibliotheca habes <sup>8</sup>, deerit nihil.

## CDXLIV. (Ad Att. XII, 3)

Argumentum. De tribus pecuniae a Metone exigendae conditionibus.

An. di R. 707 LETTERA CDXLII, CDXLIII. 173 un medesimo porremo a Tirannione 12 il giorno, e farem checchè altro.

## CDXLIII. (A Div. IX, 4)

Argomento. Scherza sulla venuta di Varrone per modo, che gli concede di seguire quella sentenza di Diodoro, o di Crisippo, che più gli piace, delle cose possibili e delle necessarie.

Scritta nel Tusculano l'anno DCCVII, nel mese di Giugno.

### CICERONE A VARRONE S.

Circa le cose possibili, sappi, io sono con Diodoro 1. Adunque, se tu sei per venire; sappi, egli è giuocoforza che tu ne venga: ma se non sei, egli è delle
cose impossibili che tu venga. Ora sappimi tu, qual
delle due sentenze ti piaccia meglio: se quella di Crisippo 2, o-questa che il nostro Diodoto 3 non si vuol
ingozzare. Ma eziandio di questo parleremo a vegghia;
e questo eziandio è, secondo Crisippo, possibile. Quanto
a Cozzio 4, egregiamente: e sì n' avea messo la cosa in
mano anche ad Attico. Non correndo tu a me, correrò
io a te. Se tu hai giardini nella tua biblioteca, nulla
ci mancherà.

## CDXLIV. (Ad Att. XII, 3)

Argomento. Delle tre condizioni di esigere il danaro da Metone.

Scr. in Tusculano A. V. C. DCCVII, M. Iunio.

# CICERO ATTICO S.

Vnum te puto minus blandum esse, quam me: et, si uterque nostrum est 1 aliquando adversus aliquem, inter nos certe numquam sumus. Audi igitur me hoc άγεητεύτως dicentem: ne vivam, mi Attice, si mihi non modo Tusculanum, ubi ceteroqui 2 sum libenter, sed μακάρων νῆσοι tanti sunt<sup>3</sup>, ut sine te sim tot dies 4. Quare obduretur hoc triduum 5; ut te quoque ponam in eodem ಸಖೆರಿಬ quod ita est profecto. Scd velim scire, hodiene statim de auctione:6, aut quo die venias. Ego me interea cum libellis. Ac moleste fero, Vennonii 7 me liistoriam non habere. Sed tamen, ne nihil de re 8, nomen illud, quod a Caesare, tres habet conditiones 9: aut emtionem ab hasta (perdere malo; etsi praeter turpitudinem 10, hoc ipsum puto esse perdere): auti delegationem a mancipe 11, annua die (quis erit, cui credam? aut quando iste Metonis annus veniet? 12); aut Vecteni conditionem, semisse 13. Σκέψαι igitur. Ac vereor, ne iste iam auctionem nullam faciat; sed, ludis factis, Κτόπω subsidio currat, ne talis vir αλογη S η 14. Sed ψελήσει 15.

Scritta nel Tusculano l'anno DCCVII, nel mese di Giugno.

### CICERONE AD ATTICO S.

Te solo ho io per meno lusinghiere di me; e se auche tu cd io ne fummo già verso chicchessia, infra noi certo non mai. Odimi adunque: ti parlo netto. Possa io morire, il mio Attico, se non solo il Tusculano (dove per altro mi sto volentieri), ma nè eziandio le isole de' Beati 1 mi sarebbono tanto care, che io ci volessi stare gl'interi giorni senza di te. Adunque facciamo a durarla questi tre di tuttavia: così dico, per porre anche te nella medesima passion d'animo, come sei in fatti. Ma vorrei sapere se oggi dopo l'incanto verrai di presente, o qual altro di, Io intanto co' miei libretti; quantunque mi duole di non aver la storia di Vennonio 2. Ma tuttavia (per non lasciar del tutto addietro la nostra bisogna) quel mio credito, che da Cesare mi fu passato, ha tre modi da averlo: o per via di compra all'incanto 3 (io tolgo anzi di perderlo; quantunque, lasciando anche stare la brutta cosa che è, questo comprar medesimo io l'ho per un perdere4); o per voltar la detta ad un appaltatore, da pagarmela infra un anno 5 (qual sarà costui, del quale fidarmi? o quando verrà quest' anno di Metone?6); ovvero contentandomi del sei per cento 7, come toccò a Vetteno. Adunque ci pensa. Se non che io temo, non costui nulla faccia di incanto, ma fatti i giuochi, voli colà ad aiutare gli applausi, acciocchè un tal personaggio non sia sischiato. Ma tu ci avrai l'occhio.

#### CDXLV.

(Ad Att. XII, 4)

Argumentum. Exponit quam difficile sit problema, Catonis laudationem scribere.

Scr. in Tusculano A. V. C. DCCVII, M. Iunio.

### CICERO ATTICO S.

O gratas tuas mihi, iucundasque literas! Quid quaeris? restitutus est mihi dies festus 1. Angebar enim, quod Tiro, ενερευθέστερον te sibi esse visum, dixerat 2. Addam igitur, ut censes, unum diem. Sed de Catone πρόβλημα 'Αρχιμήθειου est 3. Non assequor, ut scribam, quod tui convivae non modo libenter, sed etiam aequo animo legere possint. Quin etiam, si a sententiis cius dictis 4, si ab omni voluntate, consiliisque, quae de re publica habuit, recedam, ψιλώς que velim gravitatem, constantiamque eius laudare; hoc ipsum tamen istis odiosum azevrua sit 5. Sed vere laudari ille vir non potest, nisi haec ornata sint: quod ille ea, quae nunc sunt et futura, viderit, et, ne fierent, contenderit, et, facta ne videret, vitam reliquerit. Horum quid est, quod Aledio probare possimus? 6 Sed cura, obsecro, ut valeas, camque, quam ad omnes res adhibes, in primis ad convalescendum adhibe prudentiam.

## CDXLV.

(Ad Au. XII, 4)

Argomento. Espone quanto sia difficile da sciogliersi il problema, di scrivere l'elogio di Catone.

Scritta nel Tusculano l'anno DCCVII, nel mese di Giugno.

#### CICERONE AD ATTICO S.

Oh che cara lettera! e quanto gioconda! basta? che io m'ho racquistato un giorno di festa 1: conciossiachè io era in pena, perchè Tirone m'avea detto che tu gli eri paruto un po' infiammatuzzo 2. Adunque, come tu vuoi, starò un giorno più. Quanto, al Catone 3, egli è un problema di Archimede. Io non veggo via da scrivere cose che i tuoi convitati debbano poter leggere non sol volentieri, ma nè eziandio con pazienza 4. Anzi, laddove io mi dipartissi dalle sentenze sue, da tutte cose che egli amò e consigliò in opera di Repubblica, e volessi lodare grettamente la gravità sua e la costanza, questo medesimo sarebbe ad udir mal gradito. Il vero è che quell'nomo non può lodarsi, se non amplificando coteste cose, avendo lui e le cose che ora accaggiono antivedute, e fatto ogni opera che non si facessero, e per non vederle fatte, gittato la vita. Ora di queste cose qual è quella che io potessi far ad Aledio <sup>5</sup> gradire? Ma fa, di grazia, fa di star bene; e quell'avvedimento che tu adoperi in tutte cose, in ispezieltà adoperalo a ben guarire.

#### CDXLVI.

(Ad Div. 1X, 6)

Argumentum. Scribit Caesaris adventum exspectari, quo autem loco nave exiturus sit, incertum esse. Familiaritatem suam cum Caesarianis excusat. Varronis rationem in literis vivendi laudat, seque eum ut possit, imitari profitetur.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII, M. Iunio.

# CICERO VARRONI

Caninius noster me tuis verbis admonuit, ut scriberem ad te, si quid esset, quod putarem te scire oportere. Est igitur adventus Caesaris 1 in exspectatione; neque tu id ignoras. Sed tamen, quum ille scripsisset, ut opinor, se in Alsiense 2 venturum; scripserunt ad eum sui, ne id faceret; multos ei molestos fore 3, ipsumque multis; Ostiae 4 videri commodius eum exire posse 5. Id ego non intelligebam, quid interesset. Sed tamen Hirtius mihi dixit, et se ad eum, et Balbum, et Oppium scripsisse, ut ita faceret; homines, ut cognovi, amantes tui. Hoc ego iccirco nosse te volui, ut scires, hospitium tibi ubi parares, vel potius utrobique 6: quid enim ille 7 facturus sit, incertum est; et simul ostentavi tibi, me istis 8 esse familiarem, et consiliis eorum interesse. Quod cgo cur nolim, nihil video. Non enim cst idem, ferre, si quid

# CDXLVI.

(A Div. 1X, 6)

Argomento. Scrive che si sta aspettando Cesare, ma che è incerto in qual luogo egli sbarcherà. Difende la sua dimestichezza co' Cesariani. Loda il modo di Varrone di passare la sua vita tra le lettere, e dichiara di volerlo imitare il meglio che può.

Scritta da Roma l'anno DCCVII, nel mese di Giugno.

# CICERONE A VARRONE

Il nostro Caninio mi fece assapere in tuo nome che ti dovessi scrivere, avendo io qualcosa che mi paresse da scriverti. Ecco dunque: si aspetta la venuta di Cesare 1, e ciò tu lo sai. Ma c'è altro: che avendo lui scritto di venire pel paese di Alsia<sup>2</sup>, i suoi<sup>3</sup> ne lo sconfortarono; che quivi troverebbe molti che lo sconcerebbono, ed egli loro; ad Ostia parer loro lo sbareo più comodo; sebbene io non vegga che differenza passi da un luogo all'altro: e tuttavia mi disse Irzio ch'egli e Balbo ed Oppio gli aveano scritto che così facesse. Persone son questi che ti amano. Queste cose t'ho voluto dire, acciocchè tu sapessi dove ordinare per te l'albergo, o piuttosto per averlo presto qui e qua: imperocchè non si sa quello che egli vorrà fare; e nel tempo medesimo t'ho fatto vedere come io sono dimestico di tali persone, ed a parte de' loro consigli. La qual cosa non veggo perchè io non debba volerla: imperocchè altro è tollerare quello che siam forzati, ed altro

ferendum est; et probare, si quid probandum non est 9. Etsi quid non probem? quid enim iam scio praeter initia rerum? 10 nam haec in voluntate fuerunt 11. Vidi enim (nam tu aberas 12) nostros amicos 13 cupere bellum; hunc 14 autem non tam cupere, quam non timere. Ergo haec consilii fuerunt: reliqua necessaria. Vincere autem aut hos, aut illos, necesse esse 15. Scio te semper mecum in luctu fuisse, quum videremus 16, quam illud ingens malum alterius utrius exercitus et ducum interitu 17; tum vero extremum malorum omnium esse civilis belli victoriam 18, quam quidem ego ctiam illorum 19 timebam, ad quos veneramus. Crudeliter enim otiosis minabantur 20; eratque iis et tua invisa voluntas, et mea oratio 21. Nunc vero, si essent nostri potiti, valde intemperantes fuissent. Erant enim nobis perirati, quasi quicquam de nostra salute decrevissemus 22, quod non idem illis censuissemus; aut quasi utilius rei publicae fuerit, eos etiam ad bestiarum 23 auxilium confugere, quam vel emori 24, vel cum spe, si non optima, at aliqua tamen vivere. - At in perturbata re publica vivimus. — Quis negat? sed hoc viderint ii, qui nulla sibi subsidia ad omnes vitae status 25 paraverunt. Huc enim ut venirem, superior longius, quam volui, fluxit oratio. Quum enim te semper magnum hominem duxi 26; tum quod his tempestatibus es prope solus in portu,

approvare quello che non si può. Quantunque io non veggo eziandio cosa che io non debba approvare, dal principio in fuori de' fatti presenti, essendo questo stato voluto. Imperocchè io ho veduto (non tu che eri fuori4) gli amici <sup>5</sup> nostri vogliosi di guerra; dove questi non tanto desiderarla, quanto non la temeré. Il perchè questa fu cosa concertata; le altre, conseguenze necessarie: chè certo è giuocoforza che o questi o quelli tornino con vittoria. Io so che tu fosti meco sempremai addolorato, veggendo noi orribile piaga che avria ricevuto o l'uno o l'altro esercito, per la morte del suo Capo; e troppo più essere il sommo de' mali la vittoria in guerra civile. Ora io ne temea forte, eziandio vincendo gli amici nostri: da che egli fieramente minacciavano quelli che stavano indarno; e non poteano patire nè quello che tu volevi meglio, nè ciò che io diceva. Ma al presente, se i nostri avessero vinto, assai sfrenati sarebbono stati, essendo contro di noi pessimamente animati; come se noi avessimo procacciato alcuna via alla nostra salute, senza darla loro altresì; o come se più dovesse tornar utile alla Repubblica il ricoverarsi anch'essi sotto il favor delle fiere 6, di quello che o morire o vivere, se non a speranza di tutti i beni, almen di qualcuno. - Ma noi siamo in una Repubblica riversata. — Chi il nega? ma di ciò si pensino coloro che prima non si aveano riservato luoghi di ricovero per ogni stato della lor vita; al qual punto son io venuto con una volta di parole presa un po' troppo dalla lunga. Conciossiachè io ti ebbi sempre in opinione d'uom grande, ed ora più, perchè in queste procelle 7 tu se' forse solo nel porto, e côgli

fructusque doctrinae percipis eos, qui maximi sunt, ut ea consideres, eaque tractes, quorum et usus et delectatio est omnibus istorum et actis et voluptatibus 27 anteponenda. Equidem hos tuos Tusculanenses dies 28 instar esse vitae puto; libenterque omnibus omnes opes concesserim, ut mihi liceat, vi nulla interpellante, isto modo vivere. Quod nos quoque imitamur, ut possumus, et in nostris studiis libentissime conquiescimus. Quis enim hoc non dederit nobis, ut quum opera nostra patria sive non possit uti, sive nolit, ad eam vitam revertamur, quam multi docti homines, fortasse non recte, sed tamen multi, etiam rei publicac praeponendam putaverunt? Quae igitur studia, magnorum hominum sententia, vacationem habent etiam 29 publici muncris; iis, concedente re publica, cur non abutamur? 30 Scd plus facio, quam Caninius mandavit. Is enim, si quid ego scirem, rogarat, quod tu nescires: ego tibi ea narro, quae tu melius scis, quam ipse, qui narro. Faciam ergo illud, quod rogatus sum, ut eorum, quae temporis huius sint, quae tua interesse audiero 31, ne quid ignores.

# CDXLVII.

(Ad Div. IX, 7)

Argumentum. Iam maturum esse ait, ut ab urbe discedat; et de Caesaris ex Africano bello redeuntis itinere diversos rumores nuntiat.

della tua sapienza que' frutti che vagliono un mondo, passandoti in meditare e trattare di quelle cose la cui utilità c'l diletto è da porre innanzi a tutte le manne e delizie di cotestoro. In fede mia, questa tua vacanza nel Tusculano io la reputo una vera vita; e lascerei a tutti tutte le loro ricchezze, per poter (senza cosa che mi storpiasse) godermi sì fatti giorni. Nel che io altresì teco m'accompagno quel più che posso, riposandomi con infinito diletto ne' nostri studi. Imperocchè chi sarà mai che non ci doni licenza a questo: che, non potendo, o non volendo la patria pigliar di noi alcun servigio, noi ci torniamo a quel modo di vita che molti dotti uomini (forse non lodevolmente) ma molti però giudicarono da antiporre eziandio alla Repubblica? Or perchè adunque di quelli studi, i quali (a giudizio di grandi nomini) ci licenziano eziandio da' servigi del comune, non ci gioveremo noi, concedendolci essa Repubblica? Ma io travalico la commissione di Caninio: imperocchè egli m'avea raccomandato di dirti cosa che io sapessi, e tu no, ed io ti conto di quelle che tu sai meglio di me. Farò dunque, secondo che fui richiesto, di non lasciarti al buio di nulla di ciò che in questo tempo succeda, e che io vedrò calerti di sapere.

# CDXLVII.

(A Div. IX, 7)

Argomento. Dice che è giunto ormai il punto di allontanarsi dalla città; e gli significa essere varie le voci sul conto di Cesare che ritornava dalla guerra africana.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII, M. Iunio.

# CICERO VARRONI

Cenabam apud Seium, quum utrique nostrum redditae sunt a te literae. Mihi vero iam maturum videtur 2. Nam quod antea calumniatus sum, indicabo malitiam meam 3. Volebam prope alicubi esse te 4, si quid bonae salutis 5, σύν τε δύ ερχεμένω 6. Nunc, quando 7 confecta sunt omnia, dubitandum non est, quin equis viris 8. Nam ut audivi de L. Caesare F. 9, mecum ipse: Quid hie mihi faciet patri? 10 Itaque non desino apud istos 11, qui nunc dominantur, cenitare. Quid faciam? tempori serviendum est. Sed ridicula missa 12, praesertim quum sit nihil, quod rideamus:

Africa terribili tremit, horrida terra, tumultu 13.

Itaque nullum est ἀποπροηγμένον, quod non verear. Sed quod quaeris, quando, qua, quo ¼, nihil adhuc seimus. Istuc ipsum de Baiis ½, nonnulli dubitant, an per Sardiniam veniat ⅙. Illud enim adhuc praedium suum non inspexit ⅙. Illud enim habet deterius, sed tamen non contemnit. Ego omnino magis arbitror per Siciliam: vel iam sciemus. Adventat enim Dolabella. Eum puto magistrum fore ½.

Πολλοί μαθηταί κρείττονες διδασκάλων,

Scritta da Roma l'anno DCCVII, nel mese di Giugno.

#### CICERONE A VARRONE

Io stava cenando in casa Seio 1, ed ecco tue lettere a me ed a lui. Orsù mi pare oggimai tempo 2: imperocchè, quanto agli scrupoli testè avuti, ella fu una mia malizia. Io volca (caso che ci fosse rapportato qualcosa di buono) che tu o qui o qua non mi fossi discosto, per essere insieme allo andare. Ora, posciachè s'è fatto del resto, non è più a deliberare 3 che nol facciamo a piè e a cavallo 4. Imperocchè, dopo aver inteso la cosa di L. Cesare il figliuolo 5, io dissi fra me: Or che vorrà far egli con me, padre? 6 Il perchè io non finisco mai d'esser a cena in casa di questi ora domini dominanzii. Che farei io altro? il mondo è da pigliar com' e' viene. Ma lasciamo il berteggiare, massime che e' c'è ben altro che da ridere:

In gran trambusto è l'africana terra 1.

Onde non c'è bruscolo che non mi faccia panra. Ma quanto alla tua dimanda, del quando, per qual parte, a qual luogo nulla fino a qui ne so io; è così eziandio circa Baia. Alcuni sospettano che forse per la Sardegna: chè quello è il solo suo podere che ancora non ha veduto; e non ne ha altro peggiore <sup>8</sup>, e nondimeno nol gitta via. Io scommetterei che per la Sicilia; ma già il sapremo di corto, da che è qui Dolabella <sup>9</sup>, il quale debbe essere mio maestro. Molti furono i discepoli che entrarono innanzi a' maestri. Tuttavia

Sed tamen, si sciam, quid tu constitueris, meum consilium accommodabo potissimum ad tuum. Quare exspecto tuas literas.

#### CDXLVIII.

(Ad Div. IX, 5)

Argumentum. Probat et diem, quo conventuri sint, et suum Varronisque consilium, quod semel a Caesare victi ab armis discesserint.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII, M. Iunio.

## CICERO VARRONI

Mihi vero ad Nonas bene maturum videtur fore; neque solum propter rei publicae 2, sed etiam propter anni tempus. Quare diem istum 3 probo. Itaque eumdem 4 ipse sequar. Consilii nostri, ne si eos quidem, qui id secuti non sunt, non poeniteret 5, nobis poenitendum putarem. Secuti enim sumus non spem 6, sed officium: reliquimus autem non officium, sed desperationem. Ita verecundiores 7 fuinus, quam qui se domo non commoverunt; saniores, quam qui, amissis opibus 8, domum non reverterunt. Sed nihil minus fero, quam severitatem otiosorum 9; et, quoquo modo se res habet 10, magis illos vereor 11, qui in bello occiderunt, quam hos curo, quibus non satisfacimus, quia vivimus. Mihi si spatium fuerit in Tusculanum ante Nonas veniendi, istic

sapendo io quello che tu abbi deliberato 10, m'accompagnerò piuttosto col tuo parere: adunque aspetto tue lettere.

## CDXLVIII.

(A Div. IX, 5)

Argomento. Approva sia il giorno stabilito pel loro incontro, sia la sua risoluzione e quella di Varrone d'essersi, una volta vinti da Cesare, ritirati dalla guerra.

Scritta da Roma l'anno DCCVII, nel mese di Giugno.

#### CICERONE A VARRONE

Appunto: a me pare a proposito che a' cinque; e ciò non solo per rispetto della Repubblica, ma e della stagione eziandio 1. Adunque rimanga fermato quel di: e però col di medesimo starò anch'io. Del partito da noi preso io non crederci da pentirci 2, eziandio se coloro non se ne pentissero che nol seguitarono: imperocchè noi non mirammo a speranza, ma sì al dovere; e poi siamo partiti non dal dovere, ma dalla disperazione: onde fummo più riguardati di coloro che non cavarono piè di soglia, e più assennati degli altri che, perduta ogni cosa, non vollero ricondursi a casa. Ma quello che non posso patire, si è la burbanza di quelli che stettero colle mani in mano 3; e (piglia la cosa come tu vuoi) io stimo più que' che in guerra morirono, di quello che io mi curi di costoro che di noi si mostrano mal contenti, perchè siam vivi. Se io avrò comodo di venire nel Tusculano prima de' sette, costi ti

te videbo: sin minus 12, persequar in Cumanum; et ante te certiorem faciam, ut lavatio 13 parata sit.

## CDXLIX.

(Ad Att. XII, 5)

Argumentum. 1 De Quinto filio Luperco; 2 de Catone suo; 3 de rebus argentariis; 4 de quaestionibus quibusdam historicis; 5 de Tirone Dolabellae obviam misso; 6 de aliis domesticis.

Scr. in Tusculano A. V. C. DCCVII, M. Quint. init.

# CICERO ATTICO S.

- 1 Quintus pater quartum, vel potius millesimum, nihil sapit 1, qui lactetur Luperco filio, et Statio 2, ut cernat duplici dedecore cumulatam domum. Addo etiam Philotimum tertium. O stultitiam, nisi mea maior esset, singularem! quod autem os, in hanc rem έρανον a te! 3 Fac, non ad διψώσαν κρήνην, sed ad Πειρήνην eum venisse; sed ἄμπνευμα σεμνόν 'Αλφειοῦ in te κρήνην 4, ut scribis, haurire; in tantis suis praesertim angustiis: ποῖ ταῦτ' ἄρ ἀποσκήψει? 5 Sed ipse viderit.
- 2 Cato 6 me quidem delectat; sed etiam Bassum Lucilium sua 7.
- 3 De Caelio 8 tu quaeres, ut scribis: ego nihil novi. Noscenda est natura, non facultas modo 9. De Hortensio et Virginio 10, tu si quid dubitabis;

An. di R. 707 vedrò: se no, ti raggiugnerò nel Cumauo; e prima tel farò assapere, acciocchè il bagno sia in punto 4.

# CDXLIX.

(Ad Att. XII, 5)

Argomento. 1 Del figliuolo Quinto fatto Luperco; 2 del suo Catone; 3 di varii concerti co' banchieri; 4 di alcune questioni di storia; 5 di Tirone spedito incontro a Dolabella; 6 e di altre cose domestiche.

Scritta nel Tusculano l'anno DCCVII, sul principio del mese di Luglio.

## CICERONE AD ATTICO S.

1 Quinto il padre, per la quarta 1 o piuttosto per la millesima volta, è un cervel di gatta, facendosi bello del figliuolo e di Stazio Luperchi 2, e del veder così la famiglia disonorata di doppia infamia; e per terzo v'aggiungo Filotimo. O insensataggine singolare! se già non fosse maggiore la mia! 3 E che faccia da pallottola ha egli, da richieder te di danaro per questo conto! 4 Ma fa pure che egli non sia venuto attignere a una fonte assetata, ma a Pirene 5; anzi in te possa bere alla fontana, veneranda respirazione di Alfeo (come tu serivi): massime in sì grave stretta che egli è. A che riuscirà poi tutto questo? Ma faccia egli.

2 Il mio Catone 6 a me piace; ma ed a Basso Lucilio gustano le cose sue 7.

3 Quanto a Celio, ti informerai tu (come serivi); io nulla ho di nuovo 8. E' si vuol ben conoscere la natura delle monete 9, non pure il pregio. Anche t'informerai di Ortensio e di Virginio, se ne hai qualche

etsi, quid magis placeat, ego quantum aspieio, non facile inveneris. Cum Mustela 11, quemadmodum scribis, quum venerit Crispus. Ad Aulum scripsi, ut ea, quae bene nossem de auro, Pisoni demonstraret 12. Tibi enim sane assentio, et istud nimium diu duci, et omnia nunc undique contrahenda 13. Te quidem nihil agere, nihil cogitare aliud, nisi quod ad me pertineat, facile perspicio; meisque negotiis impediri cupiditatem tuam ad me veniendi. Sed mecum esse te puto; non solum quod meam rem agis, verum etiam quod videre videor, quo modo agas: neque enim ulla hora tui mihi est operis ignota.

4 Tubulum praetorem video, L. Metello, Q. Maximo consulibus. Nunc velim, P. Scaevola pontifex maximus, quibus consulibus tribunus plebis Equidem puto proximis, Caepione et Pompeio. Praetor enim P. Furio, Sex. Atilio. Dabis igitur tribunatum, et, si poteris, Tubulus quo crimine 14. Et vide, quaeso, L. Libo, ille, qui de Ser. Galba, Censorinone et Manilio, an T. Quintio, M.' Aeilio consulibus tribunus plebis fuerit 15. Conturbat enim me in Bruti epitome Fannianorum 16, scriptum quod erat in extremo: idque ego secutus, hune Fannium, qui scripsit historiam, generum esse scripseram Laelii 17: sed tu me γεωμετρικώς refelleras; te autem nunc Brutus et Fannius. Ego tamen de bono auctore Hortensio 18 sic accepeombra; quantunque a voler meglio di costoro, sarebbe un cercare pane miglior che di grano. Tratterai con Mustela (secondo che serivi), venuto che sia Crisippo. Ho scritto ad Aulo che facesse veder a Pisone che nell'opera dell'oro io sapea bene dove sta monna Luna: imperocchè io sono con te, che questa bisogna ne va nell'un via uno, e che al tutto è da guardar nel sottile. Or veggo io molto bene come tu niente altro fai, a niente pensi, se non alle cose mie; e che i mici affari impastoiano il tuo desiderio di venire a me. Ma io fo ragione d'averti meco, non solamente perchè tu ti dai a fare per lo ben mio, ma e perchè mi par vedere il modo che tu vi attendi: non passando ora che io non sappia quel che tu fai.

4 lo trovo Tubulo essere stato pretore co' consoli L. Metello e Q. Massimo 10. Ora vorrei sapere con quali consoli sia stato tribun della plebe il sommo pontefice P. Scevola: io veramente credo con Cepione e Pompeo testè usciti: imperocchè fu pretore sotto P. Furio e Sesto Atilio. Mi noterai dunque l'anno che fu tribuno; e se ti venga trovato, di che colpa accusato. E sappimi dire eziandio (te ne priego) di Libone (quello che portò la legge contro Ser. Galba<sup>11</sup>), se sia stato tribun della plebe, consoli Censorino e Manilio, ovvero T. Quinzio e Manio Acilio. Imperocchè nell'epitome fatta da Bruto dell'istoria di Fannio 12 mi sconcia un luogo nel fine; il quale seguendo io, avea fatto questo Fannio, scrittor della storia, genero di Lelio; ma tu avevi per filo e per segno confutato me, ed ora te Bruto e Fannio; ed io, a giusta sicurtà di Ortensio,

5 Ego misi Tironem Dolabellae obviam. Is ad me Idibus revertetur. Te exspectabo postridie.

6 De Tullia 19 mea tibi antiquissimum esse video: idque ita ut sit, te vehementer rogo. Ergo et in integro omnia: sie enim scribis. Mihi etsi Kalendae vitandae fuerunt 20, Nicasionumque ἀρχέτυπα 21 fugienda, conficiendaeque tabulae; nihil tamen tanti, ut a te abessem, fuit. Quum Romae essem, et te iam iamque visurum me putarem; quotidie tamen horae, quibus exspectabam, longae videbantur. Scis, me minime esse blandum: itaque minus aliquanto dico, quam sentio.

# CDL. (Ad Div. IX, 16)

Argumentum. i Ostendit, nihil a se praetermissum in Caesarianorum concilianda sibi benivolentia; nec boui civis aut sapientis hominis officium in se desiderari posse.

2 Respondet iocationibus suis.

Scr. in Tusculano A. V. C. DCCVII, M. Quint.

# CICERO PAPIRIO PAETO S.

1 Delectarunt me tuae literae 1; in quibus primum amavi 2 amorem tuum, qui te ad scribendum incitavit, verentem, ne Silius suo nuntio aliquid mihi solicitudinis attulisset 3: de quo et tu avea preso la cosa come Bruto la fa 13. Adunque cavami di questo viluppo.

- 5 Mandai a scontrar Dolabella Tirone, che dec essere tornato alle idi; il di appresso starò aspettando te.
- 6 Veggo che per conto di Tullia mia tu non puoi esser più caldo. Tiemmi sodo così; te ne prego quanto esser può. Adunque anche ogni mia cosa rimane in essere, scrivendolmi tu. Or quantunque io abbia dovuto cessar le calende, e fuggir i calendarii de' Nicasioni <sup>14</sup>, e ordinar il libro de' conti, tuttavia niente valse per me tanto, che non ti volessi vedere. Essendo io in Roma, e pensando di esser con te d'ora in ora, tuttavia queste ore che ogni di doveva aspettarti, mi si facevano giorni. Tu sai bene come io non sia punto lusinghiere: e però quel che dico si resta ben addietro da quello che sento.

CDL. (A.Div. IX, 16)

Argomento. I Scrive di avere tentata ogni strada per cattivarsi l'affezione de' Cesariani, e che non ha mancato al dovere di buon cittadino e di uomo saggio. 2 Risponde in fine alle lepidezze di Peto.

Scritta nel Tusculano l'anno DCCVII, nel mese di Luglio.

# CICERONE A PAPIRIO PETO S.

I Gran diletto mi diedero le tue lettere. Innanzi tratto mi consolò l'amor tuo, che ti frugò a scrivermi, temendo non forse la novella da Silio mandatami m'avesse posto in angustia; nel qual medesimo

mihi antea scripseras, bis quidem eodem exemplo 4, facile ut intelligerem, te esse commotum; et ego tibi accurate rescripseram, ut quoquo modo, in tali re atque tempore, aut liberarem te ista cura, aut certe levarem. Sed quando 5 proximis quoque literis ostendis, quantae tibi curae sit ca res; sic, mi Paete, habeto: quicquid arte fieri potuerit 6 (non enim iam satis est consilio pugnare: artificium quoddam excogitandum est), sed tamen quicquid elaborari aut effici potuerit, ad istorum 7 benivolentiam conciliandam et colligendam 8, summo studio me consecutum esse; nec frustra, ut arbitror. Sic enim color, sic observor ab omnibus his 9, qui a Caesare diliguntur, ut ab his me amari putem: tametsi 10 non facile diiudicatur amor verus, et fictus, nisi aliquod incidat eiusmodi tempus, ut, quasi aurum igni<sup>11</sup>, sic benivolentia fidelis periculo aliquo perspici possit: cetera sunt signa communia 12. Sed ego uno utor argumento, quamobrem me ex animo, vereque arbitrer 13 diligi, quia et nostra fortuna ea est 14, et illorum, ut simulandi causa non sit. De illo 15 autem, quem penes est omnis potestas, nihil video, quod timeam; nisi quod omnia sunt incerta, quum a iure discessum est 16; nec praestari 17 quicquam potest, quale futurum sit, quod positum est in alterius voluntate, ne dicam libidine. Sed tamen eins ipsins nulla re a

proposito e tu m'avevi scritto prima duc volte alla fila nello stesso tenore (donde io ritrassi come tu cri commosso), ed io accuratamente t'avea risposto, per doverti (come meglio potessi) in siffatta bisogna e termine o liberare da questa pena, o almeno mitigarla. Ma posciache eziandio nell'ultime lettere tu mostri, la detta cosa tenerti in sommo travaglio, stammi sicuro, il mio Peto, checchè per arte si fosse mai potuto conseguire (da che non basta usar del consiglio, ma qualche ingegno era da cavar fuori): checchè. dico, ad uom fu possibile porre in opera ed ottenere per conciliarmi e guadaguarmi la costoro benevolenza, tutto aver me per istudiosa opera conseguito; nè senza frutto, mi pare. Imperocchè io sono così corteggiato ed onorato da tutti questi ben voluti da Cesare, che io sto per credere che e mi vogliano bene. Egli è vero che non così facilmente si conosce il finto amore dal vero, se non ci cada qualche peculiar occasione, con la quale (come dell'oro fa il fuoco) si possa la lealtà della benevolenza provare con qualche cimento (da che gli altri segni son cosa comune): ma io da questa ragione mi lascio ire a credere di essere con verità amato e da cuore; chè e la loro fortuna e la mia è sì fatta, da non dover dare cagione alcuna di fingere. Di colui poi, che ora può tutto che vuole, non veggo cosa che da temer sia, salvo questa, che tutto è incerto, quando le cose non si governano per giustizia; nè puote nom pigliar posta ferma di ciò che sarà, quando egli è posto nella volontà, per non dire nel libito altrui. Tuttavia io penso che quel medesimo non fu in nessuna

me offensus est animus. Est enim adhibita in ea re ipsa summa a nobis moderatio. Vt enim olim arbitrabar, esse meum libere loqui, cuius opera esset in civitate libertas 18; sic, ea nunc amissa, nihil loqui, quod offendat aut illius, aut eorum, qui ab illo diliguntur, voluntatem. Effugere autem si vellem nonnullorum acute aut facete dictorum offensionem 19, fama ingenii mihi esset abiicienda: quod, si possem 20, non recusarem. Sed tamen ipse Caesar habet peracre iudicium; et, ut Servius, frater tuus 21, quem literatissimum fuisse iudico, facile diceret: Hic versus Plauti non est, hic est; quod tritas aures haberet notandis generibus poëtarum, et consuetudine legendi: sic audio Caesarem, quum volumina iam confecerit ἀποφ-Sεγμάτων 22, si quod afferatur ad eum pro meo, quod meum non sit, reiicere solere; quod co nunc magis facit, quia vivunt mecum fere quotidie illius familiares. Incidunt autem in sermone vario multa, quae fortasse illis, quum dixi, nec illiterata, nec insulsa esse videantur. Haec ad illum cum reliquis actis perferuntur: ita enim ipse mandavit. Sic fit, ut, si quid praeterea de me 23 audiat, non audiendum putet. Quam ob rem Oenomao tuo 24 nihil utor; etsi posuisti loco 25 versus Accianos. Sed quae est invidia? aut quid mihi nunc invideri potest? Verum fac esse omnia 26. Sic video philosophis placuisse iis, qui mihi soli

cosa da me disgustato; conciossiachè in quel medesimo di che teni, io lio osservata somma moderazione: cotalchè, come io già reputava a me convenire di parlare liberamente, essendo stato io di questa libertà produttore a' miei cittadini; così al presente, essendo essa perduta, reputo di non dover nulla dire che possa dare scontento nè a lui, nè a quelli che egli ama. Ma se io volessi vietar le punture di qualche mio motto frizzante o faceto, e' mi converrebbe gittar via ogni fama d'ingegno 2; e tuttavia, se così io il potessi ottenere, non vorrei cessarmi di farlo. Pensa per altro che Cesare è nomo di assai acuto giudizio; e, come Servio 3 tuo fratello (che io ebbi per uomo di sommo ingeguo) diceva alla prima: Questo verso non è di Plauto; quest'altro, sì per l'usanza del leggere, e per aver le orecchie esercitatissime a notare ciascuno stile de' poeti: così sento dire che Cesare (avendo già scritto volumi di bei motti4), se nulla gli sia portato per mio che non sia, è solito rimandarnelo indietro; il che egli fa meglio al presente, per questo, che i suoi amici sono meco per poco ogni di. Ora chiacchierando noi di mille cose, me ne vengono dette di molte che forse paiono loro di qualche odore di letteratura, e non iscipite. Queste sono a lui rapportate con le altre novelle, secondo che egli ordinò. E di ciò avviene che se, fuor da queste, gliene sien contate altre per mie, non dà loro orecchi. Per la qual cosa non fa per me punto il tuo Enomao <sup>5</sup>, sebben tu allegastimi ben a luogo i versi di Accio: imperocchè qual luogo può aver l'invidia? di che posso io essere invidiato? Ma sia tutto che vuoi: io veggo questo solo, esser piaciuto a' filosofi, che soli mi paiono sapere quello che sia virtù;

videntur vim virtutis tenere 27, nihil esse sapientis praestare, nisi culpam 28; qua milii videor dupliciter carere: et quod ca senserim, quae rectissima fuerunt 29; et quod, quum viderem praesidiis non satis esse ad ea obtinenda, viribus certandum cum valentioribus non putarim. Ergo in officio boni civis certe non sum reprehendendus. Reliquum est, ne quid stulte, ne quid temere dicam aut faciam 30 contra potentes. Id quoque puto esse sapientis. Cetera vero, quid quisque me dixisse dicat 31, aut quomodo ille accipiat, aut qua fide mecum vivant ii, qui me assidue colunt et observant, praestare non possum. Ita sit, ut et consiliorum superiorum conscientia, et praesentis temporis moderatione me consoler; et illam Accii similitudinem modo non iam ad invidiam, sed ad fortunam transferam 32, quam existimo levem et imbecillam, et ab animo 33 firmo et gravi, tanquam fluctum a saxo, frangi oportere. Etenim quum plena sint monumenta Graecorum, quemadmodum sapientissimi viri regná tulerint vel Athenis, vel Syracusis 34, quum, servientibus suis civitatibus, fuerint ipsi quodam modo liberi: ego me non putem tueri meum statum sic posse, ut neque offendam animum cuiusquam, nec frangam dignitatem meam?

2 Nunc venio ad iocationes tuas, quando 35 tu secundum Ocnomaum 36 Accii, non, ut olim so-

il sapiente di nulla altro dover guarentirsi che della colpa. Or di questa mi sento io libero da due lati: prima, perchè io non ebbi sentimenti mai, altro che santissimi; l'altra, perchè veggendo io di non aver tanto in mano da poterli mantenere, ho creduto di non dover far prova di forze con chi n'avea troppo più: il perchè, quant'è ad ufizio di buon cittadino, certo di nulla posso essere accusato. Resta ora che io mi tenga di nulla all'impazzata, o temerariamente dire nè fare contra chi ne puo più; e questo medesimo mi sembra essere di uom sapiente. Del resto, di quello che altri dica a lui, me aver detto, o del come il sere l'intenda, o quanta sia la lealtà di que' che di continuo mi corteggiano ed osservano, non posso star pagatore. Questo fa che io mi consolo e sopra la coscienza degli antichi mici sentimenti, e sopra la mia presente moderazione: e che la similitudine di Accio da te allegata, non solo non l'approprii alla invidia, sì la rivolga sopra la fortuna, la quale, come leggier cosa e fragile, contro un forte animo e grave, come flutti contro uno scoglio, penso dover rimanere fiaccata. Imperocchè, essendo piene le memorie greche, come sapientissimi nomini tollerarono i re o in Atene od in Siracusa; conservando essi nel servaggio de' lor cittadini, la lor libertà: non crederò io poter servare lo stato mio per forma, ch' io non disgusti nessuno, senza avvilire la mia dignità?

<sup>2</sup> Vengo ora alle tue berte: da che tu, alla norma dell'Enomao di Accio, non, come già solcasi, hai intro-

lebat, Atellanum; sed, ut nunc fit, mimum introduxisti. Quem tu mihi popilium, quem denarium narras? 37 quam tyrotarichi patinam? Facilitate <sup>38</sup> mea ista ferebantur antea: nunc mutata res est. Hirtium ego, et Dolabellam dicendi discipulos habeo, cenandi magistros 39. Puto enim te audisse, si forte ad vos omnia perferuntur, illos apud me declamitare, me apud eos cenitare. Tu autem, quod mihi bonam copiam eiures 40, nihil est. Tum enim, quum rem habebas 41, quaesticulis te faciebam attentiorem 42. Nune, quum tam acquo animo bona perdas 43, non eo sis consilio, ut, quum me hospitio recipias, aestimationem 44 te aliquam putes accipere. Etiam haec levior est plaga ab amico, quam a debitore 45. Nec tamen eas cenas quaero, ut magnae reliquiae fiant 46: quod erit, magnificum sit, et lautum. Memini te mihi Phameae 47 cenam narrare. Temperius fiat 48, cetera eodem modo. Quod si perseveras me ad matris tuae cenam revocare 49, feram id quoque. Volo enim videre animum, qui mihi audeat ista, quae scribis, apponere, aut etiam polypum Miniani Iovis 50 similem. Mihi crede, non audebis. Ante meum adventum fama ad te de mea nova lautitia veniet: eam extimesces. Neque est, quod in promulside spei ponas aliquid 51; quam totam sustuli. Solebam enim antea delectari 52 oleis, et lucanicis tuis. Sed quid haec

dotto un Atellano 6 ma un Mimo (come s'usa oggidi). Che popilio mi conti tu? che danaio 7, che piatto di tirotarico? Io fui già, per bonarietà, contento di siffatte vivande: ora è mutata la scena. Io ho Irzio e Dolabella discepoli nell'arte del dire, e maestri del desinare: da che tu dei aver saputo (se è vero che a voi ' sono riferite le cose tutte del mondo) come questi in casa mia s'esercitano nelle aringhe, ed io nella loro ne' pranzi. E non fa, vedi, che tu mi giuri di non essere troppo grasso 8: imperocchè, quando tu eri in far masserizia, io ti insegnava scorticare il pidocchio; ma al presente, che tu se' tanto paziente al perdere i tuoi beni, non ti ficcare in testa, ricevendomi a tavola, di aver a ricevere una qualche stima; quantunque questa puntonata sia da un amico più tollerabile, che da un debitore. Nè già per questo io dimando cene sì spante, che i rilievi se ne levino a corbe; ciò che vi sarà, sia magnifico e lauto. Io mi ricordo delle cene di Famea 9, che tu mi contavi; salvo che più a buon'ora tutto il resto sia di quella taglia. Che se tu mi segua pur tempestando che io venga a cena da tua madre, m'acconcerò anche a questo: da che vo' star a vedere se tu sii da tanto di pormi innanzi i serviti che tu mi scrivi, od anche un polipo 10 del color di Giove Miniano. Credimi: non sarai da tanto. Prima ch' io venga, ti arriverà la fama della nuova mia splendidezza, e dovrai tremarne. E non isperar già di uscir d'impaccio con gli antipasti 11; chè gli ho tutti aboliti; quantunque prima era solito dilettarmi di olive e de' tuoi salsicciotti. Ma che dico io più? solaloquimur? liceat modo isto <sup>53</sup> venire. Tu vero (volo enim abstergere animi tui metum) ad tyrotarichum antiquum redi. Ego tibi unum sumtum afferam, quod balneum calfacias <sup>54</sup> oportebit; cetera more nostro; superiora illa lusimus. De villa Seliciana <sup>55</sup> et curasti diligenter, et scripsisti facetissime. Itaque puto me praetermissurum. Salis enim satis est, sannionum parum <sup>56</sup>. Vale.

# CDLI.

(Ad Div. IX, 18)

Argumentum. Causas exponit, cur ludum quasi eloquentiae aperuerit, aliosque declamando coeperit exercere. Addit nonnulla per iocum de cenarum lautitia.

Scr. in Tusculano A. V. C. DCCVII, M. Iun. excunte.

### CICERO L. PAPIRIO PAETO S.

Quum essem otiosus in Tusculano, propterea quod discipulos i obviam miseram, ut [iidem] me quam maxime conciliarent familiari suo; accepi tuas literas plenissimas suavitatis; ex quibus intellexi probari tibi meum consilium, quod, ut Dionysius tyrannus, quum Syracusis expulsus esset, Corinthi dicitur ludum aperuisse iudiciis, amisso regno forensi ludum quasi habere coeperim. Quid quaeris? me quoque delectat consilium. Multa enim consequor: primum id, quod maxime nunc opus est, munio me ad hacc

mente possa io venire costà; e tu (da che voglio cavarti questa paura) ti rimetti pure al tuo vecchio tirotarico: io non ti son per dare altra spesa, se non della stufa che farai scaldare; il resto, come siam soliti: assai s'è detto di baie. Quanto alla casa Seliciana, buona opera bai fatto, e scrittami facetissimamente: onde io penso di ritirarmene; imperocchè di sale ho io assai 12; poco di Zanni. A Dio.

## CDLI.

(A Div. 1X, 18)

Argomento. Spiega i motivi che gli han fatto aprire una scuola d'eloquenza, e indotto ad esercitare scolari alla declamazione. Aggiugne alcun che per ischerzo sulla splendidezza delle cene.

Scritta nel Tusculano l'anno DCCVII, sul finir di Giugno.

#### CICERONE A L. PAPIRIO PETO S.

Essend' io senza far nulla nel mio Tusculano (chè avea mandato i discepoli i a scontrar il Messere, acciocchè quanto più potesse essere, mi mettessero in grazia del loro amico), ricevetti tue lettere schietto mele; dalle quali ho trovato come ti era entrato il mio divisamento, che io, come Dionisio i tiranno, essendo cacciato di Siracusa, aperse scuola in Corinto, abbia altresì (essendomi tolti i giudizi, e perduto il regno forense) cominciato tenere una scuola. Che ne vuo' tu altro? questo divisamento diletta anche a me: da che ne cavo di molti beni. In prima (quello che ora troppo mi fa bisogno) mi fornisco d'aiuti incontro a'

tempora 4. Id euiusmodi sit 5, nescio: tantum video, nullius adhuc consilia me huic anteponere; nisi forte mori melius fuit. In lectulo, fateor; sed non accidit: in acie non fui 6. Ceteri quidem, Pompeius, Lentulus tuus, Scipio, Afranius foede perierunt 7: at Cato praeclare 8. Iam istuc quidem, quum volcmus, licebit. Demus modo operam, ne tam necesse nobis sit, quam illi fuit 9: id quod agimus. Ergo hoc primum. Sequitur illud: ipse melior fio; primum valitudine, quam, intermissis exercitationibus, amiseram; deinde ipsa illa, si qua fuit in me, facultas orationis, nisi me ad has exercitationes retulissem, exaruisset. Extremum illud est, quod tu nescio an primum putes. Plures iam pavones confeci 10, quam tu pullos columbinos. Tu istic te Ateriano iure 11 delectato; ego me hic Hirtiano. Veni igitur, si vir es, et disce 12 προλεγομένας, quas quaeris: etsi sus Minervam 13. Sed quando, ut video, aestimationes tuas 14 vendere non potes, neque ollam denariorum implere, Romam tibi remigrandum est. Satius est hic cruditate, quam istic fame 15. Video, te bona perdidisse: spero idem istic 16 familiares tuos. Actum igitur de te est, nisi provides. Potes mulo isto, quem tibi reliquum dicis esse, quando cantherium comedisti 17, Romam pervehi. Sella tibi erit in ludo, tamquam hypodidascalo, proxima. Eam pulvinus sequetur 18.

tempi presenti. Questo consiglio sia buono o no, nol so dire: sì conosco che fino ad ora non ho consiglio di chicchessia da mettergli innanzi; se già non era meglio il morire: nel mio letticciuolo, il confesso; ma non mi venne fatto. Non fui a fatto d'arme 3. Veramente altri, cioè Pompeo 4, il tuo Lentulo, Scipione, Afranio finirono con vergogna. Catone però con gloria. Or questo, quando voglia ce ne venga, non ci fallirà. Solamente veggiamo al presente, di non abbatterci a tanta necessità, come colui; al che diamo opera. Or questo è il primo bene. L'altro, io ne acquisto; prima nella sanità, la quale per gli interrotti esercizi ho perduta; l'altra, quella medesima facoltà di parlare (se alcuna ne ebbi mai), a non ricondurmi a questi esercizi, sarebbe consunta. L'ultimo, il qual tu forse crederai da mettere nel primo luogo, io mi sono scuffiato più pavoni, che piccioni tu non hai fatto. Tu goditi pure costì il brodo di Aterio, io qui quello di Irzio. Vien qua adunque, se tu se' un uomo, e impara i prolegomeni che tu cerchi 5; quantunque sia il porco a Minerva. Ma posciachè, come veggo, tu non puoi vendere le tue stime, nè riempiere il tuo salvadanaio <sup>6</sup>, fie meglio che torni a Roma. Egli è meglio patir qui d'indigestione, che di fame costì. Ti veggo già condotto sul lastrico, e il medesimo dubito de' tuoi amici. Dunque tu se' al lumicino se non metti riparo. Tu puoi sopra cotesto mulo che tu di' esserti rimaso, avendo mangiato il cavallo, farti portare a Roma. Qui avrai una sedia nella mia scuola, come sottomaestro, allato alla mia: e non mancherà piumacciuolo.

# CDLII.

(Ad Div. VII, 3)

Argumentum. Exponit quibus rationibus adductus post pugnam Pharsalicam bello abstinuerit.

Ser. Komac A. V. C. DCCVII, M. Quintili.

#### M. T. CICERO M. MARIO 1 S. D.

Persaepe mihi cogitanti de communibus miseriis, in quibus tot annos versamur, et (ut video) versabimur<sup>2</sup>, solet in mentem venire illius temporis 3, quo proxime fuimus una: quin etiam ipsum diem memoria teneo. Nam a. d. III Idus Maias, Lentulo et Marcello consulibus 4, quum in Pompeianum vesperi venissem, tu mihi solicito animo praesto fuisti. Solicitum autem te habebat 5 cogitatio tum officii, tum ctiam periculi mei. Si manerem in Italia, verebare, ne officio deessem 6: si proficiscerer ad bellum, periculum te meum commovebat. Quo tempore vidisti profecto me quoque ita conturbatum 7, ut non explicarem, quid esset optimum factu. Pudori tamen malui famacque cedere 8, quam salutis meae rationem ducere. Cuius me mei facti poenituit, non tam propter periculum meum, quam propter vitia multa, quae ibi 9 offendi, quo veneram. Primum neque magnas copias, neque bellicosas 10; deinde, extra ducem, paucosque praeterea (de principibus loquor), re-

# CDLII.

( A Div. VII, 3)

Argomento. Espone per quali ragioni siasi ritirato a casa dopo la battaglia farsalica.

Scritta da Roma l'anno DCCVII, nel mese di Luglio.

#### M. T. CICERONE A M. MARIO S.

Ripensando io (come fo molto spesso) delle comuni miserie 1, nelle quali per tanti anni 2 ci andiamo e (come veggo) ci verrem ravvolgendo<sup>3</sup>, mi suole tornar a memoria quel tempo che l'ultima volta noi fummo insieme; anzi il giorno per punto ne ho fitto in mente. Imperocchè a' 13 di maggio, consoli Lentulo e Marcello, essend' io al vespero venuto nel Pompeiano, tu fosti da me tutto angosciato; angosciato, dico, pensando sì del dovere e sì del pericolo mio. Restandom'io in Italia 4, tu temevi non fosse un manear al dovere; andando alla guerra, tu eri in pena del mio pericolo. E certo quel di medesimo tu vedesti anche me riversato: cotalchè non sapea diffinire quello che a far fosse il meglio. Volli tuttavia anzi cedere al pudore e alla fama, che tener conto di mia salute. L'ho fatto; e non tanto ne fui pentito per ragion del pericolo, quanto per le molte male cose che trovai là dove io m'era condotto. La prima cosa, nè gran fatto di truppe, nè atte alla guerra 5; appresso, dal generale in fuori e da pochi altri (de' primarii dico), il resto, prima nell'atto

liqui primum in ipso bello rapaces, deinde in oratione ita crudeles 11, ut ipsam victoriam horrerem; maximum autem aes alienum amplissimorum virorum 12. Quid quaeris? nihil boni, praeter causam. Quae quum vidissem, desperans victoriam, primum coepi suadere pacem, cuius fueram semper auctor: deinde, quum ab ea sententia Pompeius valde abhorreret, suadere institui, ut bellum duceret 13. Hoc interdum probabat, et in ea sententia videbatur fore, et fuisset fortasse, nisi quadam ex pugna 14 coepisset suis militibus confidere. Ex eo tempore vir ille summus nullus imperator fuit 15. Signa, tirone et collectitio exercitu, cum legionibus robustissimis contulit 16. Victus turpissime, amissis etiam castris, solus fugit. Hunc ego belli mihi finem feci 17; nec putavi, quum integri pares non fuissemus, fractos superiores fore. Discessi ab co bello, in quo aut in acie cadendum fuit, aut in aliquas insidias incidendum, aut deveniendum in victoris manus, aut ad Iubam 18 confugiendum, aut capiendus tamquam exsilio locus, aut consciscenda mors voluntaria. Certe 19 nihil fuit praeterea, si te victori nolles, aut non auderes committere. Ex omnibus autem iis, quae dixi, incommodis, nihil tolerabilius exsilio, praesertim innocenti; ubi nulla adiuncta est turpitudo: addo etiam, quum ea urbe careas, in qua nihil sit, quod videre possis sine dolore. Ego cum

della guerra ladroni 6; nel parlar poi tanto crudeli, che essa vittoria mi metteano in orrore; i nobilissimi personaggi poi falliti de' debiti. Che più? eccetto la causa, nulla di buono. Veduto le quali cose, disperato di vincere, prima di tutto, cominciai persuadere alla pace (della qual sempre era stato consigliatore); appresso, veggendone troppo lontano Pompeo, misi mano a persuadere che la guerra fosse menata in lungo. Questo partito cominciava a piacergli; e facea sperare di do-verlo afferrare; e forse l'avrebbe fatto, se non fosse che dopo certa battaglia 7 egli cominciò a pigliar baldanza de' suoi soldati. Da quel tempo innanzi quel sommo uomo riuscì generale da nulla; volle venire alle mani con un esercito nuovo e ricogliticcio, contro il maggior nerbo delle legioni; vinto vergognosissimamente, perduto fino al campo, fuggi solo nato. A questo termine ho fatto punto alla guerra; nè giudicai dover noi vincere essendo disfatti, quando essendo in istato di forze non potemmo pur tener fronte. Mi sottrassi da tale guerra, nella quale o conveniva morir nella zuffa, o esser cólto da qualche agguato, o venire a mano del vincitore, o avere ricorso a Giuba 8, o pigliar posta in esilio, o velontariamente darsi la morte. Certo niente fuor da queste cose restava, qualora tu o non volessi o non osassi commetterti al vincitore. Ora di tutte le sopraddette miserie, non n'era alcuna più tollerabile dell'esilio, massime ad un innocente; nel qual caso nulla ha di che vergognarsi; ed aggiungo eziandio, essendo fuor d'una patria, nella quale non sia cosa da poter vederla senza dolore. Io

meis <sup>20</sup> (si quicquam nunc cuiusquam est) etiam in meis esse malui. Quae acciderunt, omnia dixi futura 21. Veni domum, non quo optima 22 vivendi conditio esset; sed tamen, si esset aliqua forma rei publicae 23, tamquam in patria ut essem; si nulla, tamquam in exsilio. Mortem mihi cur consciscerem, causa nulla visa est; cur optarem, multae <sup>24</sup>. Vetus est enim: ubi non sis qui fueris, non esse cur velis vivere. Sed tamen vacare culpa, magnum est solatium: praesertim quum habeam duas res, quibus me sustentem; optimarum artium scientiam, et maximarum rerum gloriam: quarum altera mihi vivo numquam eripietur; altera ne mortuo quidem. Hacc ad te scripsi verbosius, et tibi molestus fui 25; quod te quum mei, tum rei publicae cognovi amantissimum. Notum tibi omne meum consilium esse volui, ut primum scires, me numquam voluisse plus quemquam posse, quam universam rem publicam. Postea autem, quam alicuius 26 culpa tantum valeret unus, ut obsisti non posset, me voluisse pacem; amisso exercitu, et eo duce, in quo spes fuerat uno, me voluisse etiam reliquis omnibus 27; postquam non potuerim, mihi ipsi 28 finem fecisse belli: nunc autem, si haec civitas est, civem esse me; si non, exsulem esse non incommodiore loco, quam si Rhodum, aut Mitylenas contulissem 29. Haec tecum coram malueram: sed quia longius fiebat, vo-

dunque ho eletto di vivere co' miei (se mio può dire ora nessuno), e ne' miei luoghi altresì. Tutte le cose che avvennero ho io antivedute. Son venuto a casa, non perchè io avessi come poterci stare splendidamente, ma (se ci fosse qualche vestigio di Repubblica) per dimorarvi come in patria; se no, come in esilio. Di darmi la morte non ne ho veduto cagione; di desiderarla, ben molte: da che, secondo quel detto antico, dove tu non possa mantenere tuo stato, non c'è ragione di voler vivere. Tuttavia l'aver netta la coscienza è grande conforto; massimamente avendo io due cose che mi rincorano: la scienza di bellissime arti, e la gloria di splendidissimi fatti; delle quali la prima nessun mi torrà, me vivo; l'altra, nè morto. Queste cose t'ho scritto un po' a lungo, e t'ho data questa molestia, conoscendoti di me e della Repubblica tenerissimo. Ho voluto che tu sapessi ogni mio divisamento: prima, come io non ho mai consentito che uomo avesse più potenza della intera Repubblica; ma posciachè è avvenuto che uno (per colpa di chicchessia9) acquistasse tanto di forza da non potergli resistere, io ho procurata la pace; che perduto l'esercito e quel generale, in solo il quale dimorava ogni nostra speranza, io l'ho procurata eziandio a tutti gli altri; e che, non avendo potuto ottenerla, ho fermato a me medesimo il fine del guerreggiare; finalmente, che (se questa è città) io ci sono per cittadino; se no, per isbandeggiato in luogo non più disagiato, che se mi fossi condotto a Rodi o a Mitilene 10. Queste cose medesime io avrei amato meglio sporre fra te e me; ma perchè la cosa andava troppo alla lunga, volli stenderle in letlui per literas eadem; ut haberes quod 30 diceres, si quando in vituperatores meos incidisses. Sunt enim, qui, quum meus interitus nihil fuerit rei publicae profuturus, criminis loco putent esse, quod vivam. Quibus 31 ego certo scio non videri satis multos perisse: qui, si me audissent, quamvis iniqua pace, honeste tamen viverent. Armis enim inferiores, non causa fuissent. Habes epistolam verbosiorem fortasse, quam velles: quod tibi ita videri putabo, nisi mihi longiorem remiseris. Ego, si, quae volo, expediero, brevi tempore te, ut spero, videbo.

#### CDLIII.

(Ad Att. XII, 6)

Argumentum. 1 De auro a Caelio permutando; 2 de Tyrannionis libro ad Atticum misso; 3 de loco in Ciceronis Oratore corrigendo; 4 de Caesaris ad Atticum literis; 5 de Atticae invalitudine.

Scr. in Tusculano A. V. C. DCCVII, M. Quint.

# CICERO ATTICO S.

I De Caelio, vide, quaeso, ne qua lacuna sit in auro I. Ego ista non novi: sed certe in collybo est detrimenti satis 2. Huc aurum si accedit... 3 Sed quid loquor? tu videbis. Habes Hegesiae genus 4, quod Varro laudat.

2 Venio ad Tyrannionem. Ain' tu? verum hoc

tere, per metterti in bocca quello che tu avessi a rispondere (ad un bisogno) a' miei morditori. Imperocchè ci ha di quelli i quali, senza veder nulla di bene che alla Repubblica avesse dovuto portar la mia morte, mi impongono a delitto il mio vivere: a costoro dee per fermo parere que' che morirono, troppo essere stati pochi; i quali, a credere a me, ora (sebbene a patti irragionevoli) vivrebbono in pace onesta, da che avrebbono perduta una battaglia, non la ragione. Tu hai lettera forse più lunga che non avresti voluto: e così crederò io che tu pensi, se non me ne riscriva una più lunga. Spacciato che io mi sia di alcune cose che mi premono, spero vederti in breve.

# CDLIII.

(Ad Att. XII, 6)

Argomento. 1 Della permuta d'oro intavolata con Celio; 2 del libro di Tirannione mandato ad Attico; 3 del passo da correggersi nell'Oratore di Cicerone; 4 delle lettere di Cesare ad Attico; 5 della malattia di Attica.

Scritta nel Tusculano l'anno DCCVII, nel mese di Luglio.

# CICERONE AD ATTICO S.

1 Per conto di Celio, vedi bene (ti prego) non forse nell'oro non sia mondiglia. Io non mi conosco di tali cose; ma so per altro che e' dee bastare il danno che porta il cambio; a questo aggiugnendosi che l'oro... Ma che parlo io? fa tu: tu hai ora il modo dello scriver di Egesia <sup>1</sup> lodato da Varrone.

2 Vengo a Tirannione. Di' tu vero! così era da fa-

fuit? sine me? 5 At ego quoties, quum essem otiosus, sine te tamen nolui? Quo modo hoc ergo lues? uno scilicet, si mihi librum miseris: quod ut facias, etiam atque etiam rogo: etsi me non magis liber ipse delectabit, quam tua admiratio delectavit. Amo enim πάντα φιλόδημον 6: teque istam tam tenuem Θεωρίαν tam valde admiratum esse, gaudeo: etsi tua quidem sunt eiusmodi omnia 7. Scire enim vis, quo uno animus alitur. Sed, quaeso, quid ex ista acuta et gravi 8 refertur ad τέλος? Sed longa oratio est, et tu occupatus, in meo quidem, fortasse aliquo negotio 9. At pro isto asso sole, quo tu abusus es in nostro pratulo, a te nitidum solem, unctumque repetemus 10. Sed ad prima redeo. Librum, si me amas, mitte. Tuus est enim profecto, quoniam quidem est missus ad te 11.

3 Chreme, tantumne ab re tua est otii tibi 12,

ut etiam Oratorem legas? Macte virtute! mihi quidem gratum; et erit gratius, si non modo in libris tuis, sed etiam in aliorum per librarios tuos Aristophanem reposueris pro Eupoli 13.

4 Caesar autem mihi irridere visus est quaeso illud tuum 14, quod erat εὐπινές et urbanum. Ita porro te sine cura esse iussit, ut mihi quidem dubitationem omnem tolleret.

5 Atticam doleo tam diu 15: sed quoniam iam sine horrore est, spero esse, ut volumus.

re? leggerlo senza di me? Pure io (e non aveva altro che fare) quante volte arei potuto, e non volli, senza di te! Or come credi tu lavar questa colpa? ecco solo modo: mandandomi il libro; di che mille volte ti prego. Quantunque maggior diletto non mi darà esso libro, che s'abbia fatto la tua ammirazione: conciossiachè io amo tutto ciò che sente di popolare 2: e però il veder sì grande la tua ammirazione di sì tenue dottrina mi rallegra. Quantunque in fatti in tutte le cose tu se' così fatto, che ami pur di sapere; che è il solo nutrimento dell'animo. Ma dimmi: quella si grave ed acuta dottrina che mi farebbe a' miei fini? 3 Ma troppo avrei a dirne; e tu se' occupato forse (scommetto) in qualche affar mio. Ma per cotesto sole asciutto che tu ti godesti nel mio praticello, ne caverò da te uno ben lucido ed unto 4. Ma torniamo a proposito. Mandami il libro, se m'ami; chè certo egli è tuo, quando a te fu mandato.

- 3 O Cremete, tanto tempo t'avanza delle tue faccende, che tu possa anche leggere l'Oratore? <sup>5</sup> Bravo, capperi! egli m'è cara cosa cotesta; e mi sarà anche più, se non solo nelle tue copie, ma e in quelle degli altri tu, per opera de' tuoi scrivani, riponga, in luogo di Eupoli, Aristofane <sup>6</sup>.
- 4 Ora Cesare mi dimostrò di voler la baia di quel tuo quaeso 7, che certo era elegante e gentile: tuttavia egli vuole che tu non te ne dia pena; e 'l fa per modo che a me medesimo ne tolse ogni dubbio.
- 5 Mi duol d'Attica che peni tanto a riaversi: ma poscia che ella non ha i brividi, ne spero bene.

# CDLIV.

(Ad Div. IX, 19)

Argumentum. Scripserat Paetus, Balbum tenui apparatu fuisse contentum: unde iocatur, malitiose haec dici, ut se quoque ad eamdem aut minorem continentiam devocaret.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII, M. Sext.

#### CICERO L. PAPIRIO PAETO S. D.

Tamen a malitia non discedis. Tenuiculo 2 apparatu significas Balbum fuisse contentum. Hoc videris dicere, quum reges 3 tam sint continentes, multo magis consulares esse oportere. Nescis, me ab illo omnia expiscatum; recta eum a porta domum meam venisse 4. Neque hoc admiror, quod non suam potius; sed illud, quod non ad suum 5. Ego autem primis tribus verbis: " Quid noster " Paetus? " At ille adiurans 6, " nusquam se « umquam libentius 7. » Hoc si verbis assecutus es, aures ad te afferam non minus elegantes 8: sin autem obsonio, peto a te, ne pluris esse balbos, quam disertos, putes 9. Me quotidie aliud ex alio impedit. Sed, si me expediero, ut in ista loca 10 venire possim, non committam, ut te sero a me certiorem factum putes.

#### CDLIV.

(A Div. 1X, 19)

Argomento. Aveva scritto Peto che Balbo era stato contento di una mensa più che frugale; e però scherzando scrive che questo gli era stato detto maliziosamente per tirare anche lui alla stessa frugalità, o anche minore.

Scritta da Roma l'anno DCCVII, nel mese di Agosto.

#### CICERONE A L. PAPIRIO PETO S.

E tu pur mi continui così malizioso 1. Mi conti come Balbo fu contento di un po' di pranzo lesto lesto. Mostri di voler dirmi: Se i re 2 sono tanto frugali, quanto più convengono essere i consolari? - Or tu non sai tu come io ho da lui spillato ogni cosa: da che egli venne dalla porta difilato a casa mia; e non mi maraviglio già che egli non sia venuto piuttosto alla sua, sì che non al suo. Queste dunque furono le tre prime parole: Che novelle del nostro Peto? - Ed egli saramentarsi che in nessun luogo del mondo più volentieri. Ora se questo hai tu guadagnato con le parole, io non recheró a te orecchie meno squisite; se poi co' serviti, ti prego che tu non voglia tener più in conto i balbi 3 che gli eloquenti. Io sono ogni di ritenuto da una fila di brighe; ma se arrivo a spacciarmene, sì che io possa muovermi per costà, ti prometto, non dirai ch'io sia stato tardi ad avvisartene.

# CDLV.

(Ad Div. IX, 17)

Argumentum. Quum Caesar militibus agros divisurus diceretur; Paetus metuens, ne divisio ad suos quoque agros pertineret, rogaverat Ciceronem, ut sibi quod de hoc negotio sciret vel futurum putaret, perscriberet. Cicero respondet, se de isto periculo certi nihil scire, nec adhuc quicquam audisse, ferenda tamen arbitrari quaecumque acciderint.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII, M. Sextili.

#### CICERO L. PAPIRIO PAETO S.

Non <sup>1</sup> tu homo ridiculus es, qui, quum Balbus noster apud te fuerit, ex me quaeras, quid de istis municipiis et agris <sup>2</sup> futurum putem? quasi aut ego quiequam sciam, quod iste nesciat; aut si quid aliquando scio, non ex isto soleam scire. Immo vero, si me amas, tu fac, ut sciam, quid de nobis futurum sit. Habuisti enim in tua potestate, ex quo vel ex sobrio, vel certe ex ebrio scire posses <sup>3</sup>. Sed ego ista, mi Paete, non quaero: primum quia de lucro prope iam quadriennium vivimus <sup>4</sup>; si aut hoc lucrum est, aut haec vita, superstitem rei publicae vivere: deinde, quod scire quoque mihi videor, quid futurum sit. Fiet enim quodcumque volent, qui valebunt: valebunt autem semper arma. Satis igitur nobis esse

#### CDLV.

(A Div. 1X, 17)

Argomento. Sulla voce sparsa che Cesare dovea dividere i campi ai soldati, Peto temendo che anche i suoi venissero divisi, avea pregato Cicerone che gli dicesse quel tanto che ne sapeva, o prevedeva che fosse. Cicerone risponde che di questo pericolo nulla ancora sapeva di certo, nè aveva udito alcun che; che tuttavia pensava di portare in pace qualunque cosa fosse per accadere.

Scritta da Roma l'anno DCCVII, nel mese di Agosto.

#### CICERONE A L. PAPIRIO PETO S. 1

Or non se' tu un barbagianni? che avendo avuto in casa il nostro Balbo 2, dimandi a me quello che tu debba aspettarti di cotesti municipii e poderi? 3 come se io nulla potessi sapere, che cotestui non lo sappia; o quasi come, se io nulla so, non sia solito averlo appunto da lui. Anzi vo' dirti: se tu mi vuoi bene, fa tu che io sappia quello che io me ne debba aspettar io. Conciossiachè tu lo avesti a tua posta da potere da lui spillare la cosa: se non nel tempo che egli era sobrio, almeno da lui avvinazzato. Se non che, di queste cose non cerco io, il mio Peto: prima perchè questi forse quattro anni 4 che son vissuto, li tengo in dono (se però dono può dirsi questo, o vita cotesta, il sopravvivere alla Repubblica); l'altra, perchè sottosopra mi par di vedere quel che sarà: imperocchè sarà ogni cosa che vorranno quelli che più potranno: e potranno eertamente le armi. Il perchè noi convegnamo esser coudebet, quicquid conceditur. Hoc si qui pati non potuit, mori debuit 5. Veientem quidem agrum et Capenatem metiuntur. Hoc 6 non longe abest a Tusculano. Nihil tamen timeo: fruor dum licet; opto, ut semper liceat. Si id minus contigerit, tamen, quando 7 ego vir fortis, idemque philosophus, vivere pulcherrimum duxi, non possum eum 8 non diligere, cuius beneficio id consecutus sum. Qui si cupiat esse rem publicam, qualem fortasse et ille vult, et omnes optare debemus; quid faciat tamen, non habet; ita se cum multis colligavit 9. Sed longius progredior: scribo enim ad te. Hoc tamen scito, non modo 10 me, qui consiliis non intersum, sed ne ipsum quidem principem scire, quid futurum sit. Nos enim illi servimus; ipse temporibus. Ita nec ille, quid tempora postulatura sint; nec nos, quid ille cogitet, scire possumus. Haec tibi antca non rescripsi 11, non quo cessator esse solerem, praesertim in literis; sed, quum explorati nihil haberem, nec tibi solicitudinem ex dubitatione mea, nec spem ex affirmatione afferre volui. Illud tamen adscribam, quod est verissimum, me his temporibus adhuc de isto periculo 12 nihil audisse. Tu tamen pro tua sapientia debebis optare optima, cogitare difficillima, ferre quaecumque erunt 13.

tenti di quello che ci è conceduto: a ciò se alcuno non potè accomodarsi, ben fece a morire. Veramente si misura al presente il tener di Veia e di Capena (che non è di lungi dal Tusculano). Tuttavia nulla temo; io mel godo finchè m'è lasciato, e vorrei fosse sempre: caso che no, ad ogni modo (poscia che io, nom forte, io filosofo, ho giudicato il vivere per la più bella cosa del mondo) non posso non amare colui, la mercede del quale io son vivo. Or egli, se desideri rimettere la Repubblica, come forse egli la vuole e tutti dobbiamo desiderare, non ha tuttavia come farlo: così egli con troppi s'è impastoiato. Ma io passo i termini, parlando a te. Nondimeno questa cosa mi credi: non solamente io, che non sono a parte de' suoi consigli, ma nè esso principe non sa quello che sia per essere. Noi serviamo a lui; egli a' tempi: così nè egli quello che vogliano i tempi, nè quello che pensi egli possiam saper noi. Queste cose non ti risposi prima d'ora; non perchè io il più sia un fuggifatica, massime in lettere, ma perchè non avendo nulla di fermo, non volli nè col mio dubitare apportarti pena, nè speranza dandolti per sicuro. Una cosa però aggiungo (ed è verissima), che io fino al presente nulla ho sentito del pericolo che tu mi scrivi. Tuttavia tu, saggio come sei, dovrai desiderare il meglio, immaginare il peggio, e sopportare checchè voglia essere.

# CDLVI.

(Ad Div. IX, 20)

Argumentum. Iocatur, se Epicureum factum, abiecta rei publicae cura, ideoque lautius, quam antea accipiendum esse. Deinde rationes suae vitae et studiorum perscribit.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII, M. Sextili.

#### CICERO PAETO

Dupliciter delectatus sum tuis literis, et quod ipse risi, et quod te intellexi iam posse ridere. Me autem a te, ut scurram velitem, malis oneratum esse, non moleste tuli 1. Illud doleo, in ista loca venire me 2, ut constitueram, non potuisse. Habuisses enim non hospitem, sed contubernalem 3. At quem virum? non eum, quem tu es solitus promulside conficere 4. Integram famem ad ovum affero 5. Itaque usque ad assum vitulinum opera perducitur 6. Illa mea 7, quae solebas antea laudare: o hominem facilem! o hospitem non gravem! abierunt. Nam omnem nostram de re publica curam, cogitationem de dicenda in senatu sententia, commentationem causarum 8, abiecimus: in Epicuri nos, adversarii nostri, castra coniecimus 9: nec tamen ad hanc insolentiam 10, sed illam tuam lautitiam, veterem dico, quum in sumtum habebas 11: etsi numquam plura praedia

# CDLVI.

(A Div. IX, 20)

Argomento. Scherza che si è fatto Epicureo abbandonando del tutto la cura della Repubblica, e che per conseguenza dee essere ricevuto con più splendidezza. Dopo descrive il metodo della sua vita e de' suoi studi.

Scritta da Roma l'anno DCCVII, nel mese di Agosto.

#### CICERONE A PETO

Le tue lettere mi fecero ridere da due lati: prima, perchè io medesimo ho riso; l'altra, perchè ho conosciuto che eziandio tu potevi ridere. Quanto poi all'avermi tu caricato di pomi come un velite i buffone, non l'ebbi per male. Di questo mi duole, che avend'io proposto di venire in cotesto luogo, non ho potuto: chè certo tu avresti avuto non un ospite, ma un camerata. Ma di che fatta nom pensi tu? non miga quello che tu eri solito di mandar satollo d'un antipasto: con fame fresca io vengo alle uova 2, e così seguo macinare a due palmenti, fino all'arrosto di vitello 3. Que' miei pregi (che tu già solevi levare a cielo, dicendo: Oh! uom di poca contentatura! oh ospite di nessun costo!) sono andati in dileguo. Imperocchè tutto il mio studio della Repubblica, ogni pensiero circa il dir mio parere in Senato, e lo studiar delle cause, mel sono gittato dietro, e cacciatomi fra l'esercito del mio nemico Epicuro 4; non però fino allo sfoggio di oggidì 5, ma a quella tua lautezza; della vecchia m'intendo dire, quando tu avevi che spendere: quantunque per altro

habuisti 12. Proinde te para: cum homine et edaci tibi res est, et qui iam aliquid intelligat 13. Οψιμαθεῖς autem homines 14 scis quam insolentes sint. Dediscendae tibi sunt sportellae, et artolagani tui 15. Nos iam artis tantum habemus 16, ut Verrium tuum 17, et Camillum (qua munditia homines! qua elegantia!) vocare saepius audeamus. Sed vide audaciam. Etiam Hirtio cenam dedi, sine pavone tamen 18. In ea cena coquus meus praeter ius fervens nihil potuit imitari 19. Haec igitur est nunc vita nostra. Mane salutamus domi et bonos viros multos, sed tristes, et hos laetos victores 20; qui me quidem perofficiose, et peramanter observant. Vbi salutatio defluxit, literis me involvo, aut scribo, aut lego. Veniunt etiam qui me audiant 21, quasi doctum hominem, quia paullo sum, quam ipsi, doctior. Inde corpori omne tempus datur. Patriam eluxi iam et gravius et diutius, quam ulla mater unicum filium. Sed cura, si me amas, ut valeas; ne ego, te iacente 22, bona tua comedim 23. Statui enim tibi ne aegroto quidem parcere.

CDLVII.

(Ad Div. 1X, 23)

Argumentum Praemintiat, se vel crastino die vel propediem ad Pactum venturum.

tu non avesti mai più poderi, che t'abbi adesso 6. Il perchè mettiti a ordine: tu hai a fare con un diluviatore, il quale oggimai si conosce di queste cose; tu sai arroganza di que' che tardi impararono 7. Tu dei disimparar l'uso de' bericuoccoli e delle focaccie 8. Oggimai siam tanto innanzi in quest'arte, che assai spesso siamo soliti di invitare il tuo Verrio 9 e Camillo 10: di che gusto persone! quanto delicate! Anzi, vedi ardimento! ho dato un pranzo eziandio ad Irzio, senza pavoni però; in quel pranzo non potè il mio cuoco null'altro copiar da lui, che il brodo bollente 11. Ecco dunque il modo del mio vivere d'oggidì. La mattina vo' a visitare in casa loro sì i dabben uomini, che son molti 12, ma maliuconici, e sì questi allegri vincitori, i quali per altro mi onorano con ogni possibile officiosità ed affetto. Fornite le visite, mi seppellisco nelle lettere, o scrivo, o leggo. Vengono altresì alcuni per saper da me qualche cosa 13, come da un Platone, perchè ne so qualcosa più di loro. Indi tutto il resto del di dono al corpo 14. La patria ho pianto già, e più lungamente e con più dolore, che madre facesse mai di unico figliuolo. Or se mi ami, dà opera di star sano; chè io, essendo tu in letto, non ti mangiassi ogni tuo avere: perchè, fossi anche tu malato, son fermo di non risparmiarti.

CDLVII.

(A Div. 1X, 23)

Argomento. Anticipa l'avviso che domani o anche prima anderà da Peto.

Ser. in Cumano A. V. C. DCCVII, VIII Kal. Sept.

#### CICERO PAPIRIO PAETO

Heri veni in Cumanum: cras ad te fortasse. Sed quum <sup>1</sup> certum sciam, faciam te paullo ante certiorem. Etsi M. Ceparius, quum mihi in silva Gallinaria <sup>2</sup> obviam venisset, quaesissemque, quid ageres, dixit te in lecto esse, quod ex pedibus laborares. Tuli scilicet moleste, ut debui: sed tamen constitui <sup>3</sup> ad te venire, ut et viderem te, et viserem <sup>4</sup>, et cenarem etiam. Non enim arbitror, cocum etiam te arthriticum <sup>5</sup> habere. Exspecta igitur hospitem quum minime edacem, tum inimicum cenis sumtuosis.

# CDLVIII. (Ad Div. VII, 4)

Argumentum. Praemonct Marium de adventu suo in Pompeianum.

Scr. in Cumano A. V. C. DCCVII, VII Kal. Sept.

# M. T. CICERO M. MARIO S. D.

A d. IX Kal. <sup>1</sup> in Cumanum veni cum Libone tuo, vel nostro potius. In Pompeianum statim cogito. Sed faciam ante te certiorem <sup>2</sup>. Te quum semper valere cupio, tum certe, dum hic sumus.

Scritta nel Cumano l'anno DCCVII, il 25 di Agosto.

#### CICERONE A PAPIRIO PETO

Ieri son venuto nel Cumano; doman sarò forse a te. Ma sapendol di certo, tel farò poco innanzi assapere. Se non che, avendomi M. Cepario riscontro nella selva Gallinaria , e dimandatolo come tu stéssi, mi rispose che tu eri a letto per la podagra. Me ne dolse, come era dovere; e nondimeno son deliberato di venire a te per vederti, visitarti, e pranzare anche teco: da che io non vo' credere che tu abbia cuoco eziandio podagroso. Aspetta dunque un ospite nè punto ghiottone, e nemico de pranzi sfarzosi.

#### CDLVIII.

(A Div. VII, 4)

Argomento. Avvisa anticipatamente Mario della sua venuta nel Pompeiano.

Scritta nel Cumano l'anno DCCVII, il 26 di Agosto.

# M. T. CICERONE A M. MARIO S.

A' 24 arrivai nel Cumano col tuo, anzi nostro Libone 1. Fo ragione di passar tosto nel Pompeiano 2; ma lo saprai prima. Se io sempremai desidero che tu sii sano, certo al presente che noi siam qui: da che Vides enim, quanto post una futuri simus <sup>3</sup>. Quare, si quod constitutum cum podagra habes, fac ut in alium diem differas <sup>4</sup>. Cura igitur ut valeas <sup>5</sup>; et me hoc biduo, aut triduo exspecta.

# CDLIX. (Ad Att. XII, 9)

Argumentum. Scribit, se hic libenter versari, nisi interpellasset Philippus.

Scr. in Antiati A. V. C. DCCVII, M. Sept.

#### CICERO ATTICO S.

Nae ego essem hic i libenter, atque id quotidie magis, ni esset ea causa, quam tibi superioribus literis i scripsi. Nihil hac solitudine iucundius, nisi paullum interpellasset Amyntae filius i: α απεραντολογίας ἀηδοῦς! 4 Cetera noli putare amabiliora fieri posse villa, litore, prospectu maris, tum his rebus omnibus 5. Sed neque hace digna longioribus literis; nec erat, quod scriberem; et somnus urgebat.

# CDLX. (Ad All. XII, 10)

Argumentum. Atticum de Athamantis morte consolatur, et Alexim curae eius commeudat.

An. di R. 707 LETTERA CDLVIII, CDLIX.

229

tu vedi quanto resti ad essere insieme. Il perchè se tu hai posto il giorno alla podagra <sup>3</sup>, e tu tirala ad un altro giorno. Fa dunque di star bene; ed aspettami infra questi due o tre giorni.

#### CDLIX.

(Ad Att. XII, 9)

Argomento. Scrive che qui starebbe assai volentieri, se Filippo non lo interrompesse.

Scritta nell'Anziate l'anno DCCVII, nel mese di Settembre.

#### CICERONE AD ATTICO S.

Affè io starei qui della miglior voglia; e la sento ogni di più, se non fosse quello che ti scrissi nell'ultima lettera. Non è al mondo cosa più dolce di questa solitudine, se un poco non mi istorpiasse il figliuol di Aminta 1. O chiacchierar fastidioso! Del resto, credi, non ha il mondo cose più amabili di questa casa, di questo lido, e vista del mare, insomma di tutte cose che souo qui. Ma nè eziandio queste portano più lunga lettera; ed anche non ho che dire, e mi casca la testa dal sonno.

# CDLX.

(Ad Att. XII, 10)

Argomento. Consola Attico della morte di Atamante, e raccomanda Alessi alla cura di lui, Scr. in Antiati A. V. C. DCCVII, M. Sept.

#### CICERO ATTICO S.

Male mehercule de Athamante <sup>1</sup>. Tuus autem dolor humanus is quidem, sed magnopere moderandus. Consolationum autem multae viae, sed illa rectissima: impetret ratio, quod dies <sup>2</sup> impetratura est. Alexim <sup>3</sup> vero curemus, imaginem Tironis, quem aegrum Romam remisi; et, si quid habet collis <sup>4</sup> ἐπιδήμιον, ad me cum Tisameno <sup>5</sup> transferamus. Tota domus superior vacat, ut seis. Hoc puto valde ad rem pertinere.

#### CDLXI.

( Ad Div. IV, 3 )

Argumentum. Sulpicium, Achaiae a Caesare post aciem Pharsalicam pracfectum, consolatur in dolore, quem ex calamitate rei publicae ceperat.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII, M. Sept. exeunte.

# M. T. CICERO SER. SYLPICIO S. D.

Vehementer te esse solicitum, et in communibus miseriis praecipuo quodam dolore angi, multi ad nos quotidie deferunt. Quod quamquam minime miror, et meum quodammodo agnosco; doleo tamen, te sapientia praeditum prope\_singulari, non tuis bonis delectari potius, quam alienis

Scritta nell'Anziate l'anno DCCVII, nel mese di Settembre.

#### CICERONE AD ATTICO S.

Mi piagne, in verità, il cuore per Atamante <sup>1</sup>. Ma il tuo dolore è ben della tua umanità; tuttavia è da porre studio di moderarlo. Le vie da trovar conforto son molte; ma questa la più diritta di tutte: preoccupi la ragione quello che porterà il tempo. — Intanto abbiam cura di Alessi, ritratto di Tirone, il qual malato rimandai a Roma; ma se cotesto colle sente nulla di contagioso, trasportiamlo in casa mia con Tisameno. Tutto l'appartamento di sopra è vóto, come sai; e sarebbe il caso al presente bisogno.

#### CDLXI.

(A Div. IV, 3)

Argomento. Consola Sulpizio, posto da Cesare dopo la guerra Farsalica all'amministrazione dell'Acaia, nel dolore che provava per l'infelice stato della Repubblica.

Scritta da Roma l'anno DCCVII, sul finir di Settembre.

# M. T. CICERONE A SER. SULPIZIO S.

Mi vien da molti rapportato ogni dì, come tu se' in pena gravissima, e che nelle miserie a tutti comuni tu se' di peculiar dolore trafitto. Veramente io non me ne maraviglio, e veggo sottosopra nel tuo il mio dolore. Tuttavia mi duole che, avendo tu una sapienza per poco singolare dagli altri, in luogo di consolarti de' beni di casa tua, tu voglia macerarti di que' di

malis laborare. Me quidem, etsi nemini concedo, qui maiorem ex pernicie et peste rei publicae molestiam traxerit; tamen multa iam consolantur, maximeque conscientia consiliorum meorum. Multo enim ante<sup>3</sup>, tamquam ex aliqua specula, prospexi tempestatem futuram: neque id solum mea sponte, sed multo ctiam magis, monente et denuntiante te. Etsi enim afui magnam partem consulatus tui 4; tamen et absens cognoscebam, quae esset tua in hoc pestifero bello cavendo et praedicendo 5 sententia, et ipse adfui primis temporibus tui consulatus, quum accuratissime monuisti senatum, collectis omnibus bellis civilibus, ut et illa timerent, quae meminissent, et scirent 6, quum superiores, nullo tali exemplo antea in re publica cognito, tam crudeles fuissent, quicumque postea rem publicam oppressisset armis, multo intolerabiliorem futurum. Nam, quod exemplo fit, id etiam iure ficri putant: sed 7 aliquid, atque adeo multa addunt et afferunt de suo. Quare meminisse debes, cos 8, qui auctoritatem et consilium tuum non sunt secuti, sua stultitia occidisse, quum tua prudentia salvi esse potuissent. Dices: Quid me ista res consolatur in tantis tenebris, et quasi parietinis 9, rei publicae? - Est omnino vix consolabilis dolor: tanta est omnium rerum amissio, et desperatio recuperandi: sed tamen et Caesar ipse ita de te

fuori 1. Dirò vero: io quantunque non creda nessuno avere portato pena maggior della mia, per la ruina e guastamento della Repubblica; tuttavia di molte cose mi vo' oggimai consolando, e soprattutto della memoria de' mici consigli: imperocchè da gran tempo prima, quasi come da una vedetta, ho provvednta la procella che dovea levarsi, nè solamente per avviso mio proprio, ma molto più eziandio facendolami vedere, e dinunziandola tu. Conciossiachè, quantunque gran parte del tuo consolato 2 io sia stato fuori, tuttavia anche così lontano sapeva il tuo sentimento circa il cessare questa pestilenzial guerra e 'l predirla; anzi nel primo tempo del tuo consolato fui presente io medesinto, quando tu accuratissimamente ammonisti il Senato, recandogli a memoria tutte le guerre civili, per fargliele con questa rammemorazione temere e conoscere; che se i maggiori nostri (non avendo esempio di siffatta cosa) erano stati tanto crudeli, chiunque per innanzi avesse coll'armi oppressa la Repubblica sarebbe stato via più intollerabile: da che quello che altri fa con esempio, giudica aver altresì buona ragione di farlo; e sopra il già fatto, v'aggiunge qualche cosa, anzi molte del suo. Per la qual cosa tu dei rammemorarti, coloro che la tua autorità e il consiglio 3 non hanno voluto seguire, alla mattezza loro debbono reputare la propria ruina, potendo per la tua saviezza salvarsi. Ma dirai tu: Che consolazione è questa per me, in siffatte tenebre, e quasi rottami della Repubblica? — Veramente il dolore non dà luogo a nessun conforto: così è andata in fasci ogni cosa, e così del riaverci perduta è la speranza. Tuttavia il medesimo Cesare, e con lui tutti i cittadini

indicat 10, et omnes cives sic existimant, quasi lumen aliquod, exstinctis ceteris, elucere sanctitatem, et prudentiam, et dignitatem tuam. Haec tibi ad levandas molestias magna esse debent. Quod autem a tuis abes, id eo levius ferendum est, quod eodem tempore a multis et magnis molestiis abes: quas ad te omnes perscriberem, nisi vererer, ne ea cognosceres absens, quae quia non vides, mihi videris meliore esse conditione, quam nos, qui videmus. Hactenus existimo nostram consolationem recte adhibitam esse, quoad certior ab homine amicissimo fieres iis de rebus, quibus levari possent molestiae tuae. Reliqua sunt in te ipso, neque mihi ignota, nec minima solatia, et ut 11 quidem ego sentio, multo maxima: quae ego ipse 12 experiens quotidie, sic probo, ut ea mihi salutem afferre videantur. Te autem ab initio aetatis memoria teneo summe omnium doctrinarum studiosum fuisse, omniaque, quae a sapientissimis ad bene vivendum tradita essent, summo studio curaque didicisse. Quae quidem vel optimis rebus et usui, et delectationi esse possent: his vero temporibus habemus aliud nihil, in quo acquiescamus. Nihil faciam insolenter: neque te, tali vel scientia, vel natura praeditum, hortabor, ut ad eas te referas artes, quibus a primis temporibus aetatis studium tuum dedisti 13. Tantum dicam, quod te spero approbaturum, me,

sono in questa opinione, la tua interezza, la prudenza e la dignità essere come un lume, spenti già tutti gli altri, rimaso acceso. Questo pensiero dee ben valere assai a mitigar la tua pena. Quanto poi all'essere tu lontano da' tuoi, tu dei passartene più lievemente, pensando che tu se' però anche lontano da molte e grandi tribolazioni; le quali io ti vorrei noverare, se troppo non dubitassi che tu, eziandio così lontano, ben te le sappia; ma per non vederle tu, io ti credo ben vantaggiato da noi, che le abbiamo sugli occhi. Fino a qui utile consolazione mi par questa mia, avendoti come uomo amicissimo messo innanzi quelle cose che possono alleviar la tua angustia. I rimanenti conforti (ed io ben li conosco, nè sono piccoli, anzi, come giudico io medesimo, di troppo maggior virtù) dimorano in te medesimo. Questi io medesimo, ab esperto, trovo sì utili, che per essi io mi sento donata la vita. Or io mi ricordo sì come tu fin da' primi anni fosti sommamente caldo di tutte dottrine, ed apprendesti con sommo studio ed affetto ogni cosa che al ben vivere furono da' primi maestri insegnate, le quali eziandio nella più lieta fortuna ed utili e dilettevoli ponno tornare. Or questa è sola la cosa della quale in queste miserie possiam consolarci. Io non mi piglierò l'ardire di esortare un tuo pari, fornito di tale sapienza e natura, che debba ricondursi a quelle arti le quali tu hai dalla tua prima età coltivate: sola una cosa dirò, la quale spero che tu debba approvare, che io, postea quam illi arti 14, cui studueram, nihil esse loci neque in curia, neque in foro, viderim 15, omnem meam curam atque operam ad philosophiam contulisse. Tuae scientiae 16 excellenti ac singulari non multo plus, quam nostrae, relictum est loci. Quare non equidem te moneo, sed mihi ita persuasi, te quoque in iisdem versari rebus 17, quae, etiamsi minus prodessent, animum tamen a solicitudine abducerent. Servius quidem tuus 18 in omnibus ingenuis artibus, in primisque hac, in qua ego me scripsi acquiescere, ita versatur, ut excellat. A me vero sic diligitur, ut tibi uni concedam, praeterea nemini: mihique ab eo gratia refertur: in quo ille existimat (quod facile appareat), quum me colat et observet, tibi quoque in eo se facere gratissimum. Vale.

# CDLXII. (Ad Div. XIII, 68)

Argumentum. Servilii literas sibi gratas fuisse testatur: ut de provinciae (Asiae) statu scribat, petit; officia sua promittit.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII, M. Sept.

# M. T. CICERO P. SERVILIO ISAVRICO 1 PROC. COLLEGAE S. D.

Gratae mihi vehementer tuae literae fuerunt; ex quibus cognovi cursus navigationum tuarum.

avendo veduto chiusomi ogni luogo, sì nella curia come nel foro, a quell'arte alla quale m'era dato, ogni mio studio ed opera ho rivolto alla filosofia. Or alla eccellente e singolare tua scienza non è rimaso gran fatto luogo più che alla nostra. Il perchè non ti ammonisco già io, ma credo ben fatto che tu altresì dia opera a' medesimi studi; i quali se poco per avventura faran di bene, certo svagherebbono il tuo spirito da' fastidiosi pensieri. Certo il tuo Servio in tutte le nobili arti, e in questa soprattutto che io dissi essere il mio riposo, studia per modo che ne è maestro: io poi l'amo per forma, ehe non cedo a nessuno, fuorchè a solo te; ed egli a me ne rende ben cambio. La qual cosa facendo egli (e la cosa si manifesta da sè), in quel medesimo che me carezza ed osserva, intende fare eziandio a te cosa di tuo sommo piacere. A Dio.

# CDLXII.

(A Div. XIII, 68)

Argomento. Assicura Servilio che le lettere di lui gli sono state gradite; lo prega di scrivergli sullo stato della propria provincia (Asiatica), e gli promette i suoi buoni officii.

Scritta da Roma l'anno DCCVII, nel mese di Settembre.

# M. T. CICERONE A P. SERVILIO ISAURICO PROC. COLLEGA S.

Infinito piacer mi diede il sentire nella tua lettera il corso delle tue navigazioni: da che ciò mi fa segno Significabas enim memoriam tuam nostrae necessitudinis, qua mihi nihil poterat esse iucundius. Quod reliquum est, multo etiam erit gratius, si ad me de re publica, id est, de statu provinciae<sup>2</sup>, de institutis tuis familiariter scribes. Quae quamquam ex multis pro tua claritate audiam, tamen libentissime ex tuis literis cognoscam. Ego ad te, de rei publicae summa 3 quid sentiam, non saepe scribam, propter periculum eiusmodi literarum. Quid agatur autem, scribam saepius. Sperare tamen videor, Caesari, collegae nostro 4, fore curae, et esse, ut habeamus aliquam rem publicam, cuius consiliis magni referebat te interesse. Sed, si tibi utilius est, id est gloriosius, Asiae praeesse, et istam partem rei publicae male affectam tueri; mihi quoque idem, quod tibi et laudi tuae profuturum est, optatius debet esse. Ego, quae ad tuam dignitatem pertinere arbitrabor, summo studio diligentiaque curabo; in primisque tuebor omni observantia clarissimum virum, patrem tuum: quod et pro vetustate necessitudinis, et pro beneficiis vestris, et pro dignitate ipsius facere debeo.

# CDLXIII. (Ad Div. 1V, 13)

Argumentum. 1 Erepto sibi fere omni genere literarum, quo uti ad Nigidium posset, 2 superesse scribit ut cum exsulantem consoletur. 3 Denique officia sua pollicetur, quibus ei, ut restituatur, inscrvire possit.

che tu non avevi dimenticato la nostra amicizia; di che nulla mi poteva esser più dolce. Del rimanente, mi farai cosa anche molto più cara a scrivermi alla domestica della Repubblica: vo' dire dello stato della provincia e de' tuoi divisamenti. Le quali cose quantunque la tua celebrità me le faccia sentire per molte bocche, tuttavia con troppo maggior piacere le sentirò dalla tua. Quanto a me, di quello che io senta del pubblico reggimento, di rado te ne scriverò, chè è cosa pericolosa; sì di quello che avvenga, bene spesso il farò. E tuttavia mi par dovere sperare che Cesare nostro 1 collega debba darsi pena e se ne dia che noi abbiamo qualche cosa di Repubblica; nelle cui deliberazioni assai importava che tu avessi parte. Nondimeno, se a te è più utile, cioè più glorioso stare al governo dell'Asia, e curare cotesta ammalazzata parte di Repubblica, eiò medesimo (per cosa che a te e alla gloria tua torni meglio) debbo io medesimo aver più caro. In ogni cosa che io giudichi servire alla tua dignità, io porrò ogni studio e diligenza; ed in ispezieltà con ogni osservanza servirò al padre tuo, chiarissimo personaggio; al che fare, sì per l'antica nostra amicizia, sì per li benefizi della vostra famiglia, e sì per la dignità di lui in proprio, mi tengo obbligato.

# CDLXIII.

(A Div. IV, 13)

Argomento. 1 Toltogli quasi ogni genere di lettere acconcio per iscrivere a Nigidio, 2 dice che gli resta almen quello di consolarlo nell'esiglio; 3 infine lo assicura di tutta la sua diligenza in procurare il richiamo di lui.

Ser. Romae A. V. C. DCCVII, M. circ. Octob.

# M. T. CICERO P. NIGIDIO FIGVLO S. D.

I Quaerenti mihi iamdiu, quid ad te potissimum scriberem, non modo certa res nulla 1, sed ne genus quidem literarum, usitatum venicbat in mentem. Vnam enim partem 2 et consuetudinem earum epistolarum, quibus, secundis rebus, uti solebamus, tempus eripuerat; perfeceratque fortuna, ne quid tale 3 scribere possem, aut omnino cogitare. Relinquebatur triste quoddam et miserum, et his temporibus consentaneum genus literarum. Id quoque deficiebat me; in quo debebat 4 esse aut promissio auxilii alicuius, aut consolatio doloris tui. Quod <sup>5</sup> pollicerer, non erat. Ipse enim pari fortuna abiectus 6, aliorum opibus casus meos sustentabam 7, saepiusque mihi venichat in mentem queri, quod ita viverem, quam gaudere, quod viverem. Quamquam enim nulla me ipsum privatim pepulit 8 insignis iniuria, nec mihi quiequam tali tempore in mentem venit optare, quod non ultro mihi Caesar detulerit; tamen nihilominus 9 eis conficior curis, ut ipsum, quod mancam in vita, peccare me existimem. Careo enim quum familiarissimis multis, quos aut mors eripuit nobis, aut distraxit fuga 10, tum omnibus amicis, quorum benivolentiam nobis conciliarat per me quondam, te soScritta da Roma l'anno DCCVII, nel mese in circa di Ottobre.

# M. T. CICERONE A P. NIGIDIO FIGULO 1 S.

1 Egli è bene un pezzo ch'io vo' cercando quello ch' io meglio t' avessi a scrivere; e non solo non mi s'è data innanzi determinata materia di nulla, ma nè eziandio ciò che generalmente si suol mettere in lettera. Imperocchè quella parte e maniera di lettere che solevamo scriverei nel tempo felice, ei era tolta dal tempo presente; avendoci la fortuna recati a termine, che di quella fatta nulla poteva io non che scrivere, ma nè pensare. Restava dunque qualche guisa di lettere malinconica e trista, cioè da questo tempo; ma e questa medesima mi falliva, convenendomi o prometterti qualche cosa di aiuto, o consolarti del tuo dolore. Ora da promettere non avea nulla: imperocchè io medesimo conquassato dalla stessa tempesta, reggeva la mia sventura sopra gli altrui soccorsi; e più spesso mi parea dover dolermi di così vivere, che consolarmi di pure esser vivo. Conciossiachè quantunque non mi fosse tocca in proprio alcuna segnalata sventura, nè in siffatto tempo mi venisse voglia di nessuna cosa, che Cesare tutto da sè non me l'avesse prima donata; tuttavia io son rifinito di tali angustie, che e questo mio medesimo restar in vita mi sembra un peccato. Imperocchè ed ho perduti molti de' miei intrinsechi, i quali o la morte mi tolse, o la fuga sbalestrò via di qua, e tutti gli amici, la cui benevolenza

cio, defensa res publica 11; versorque in corum naufragiis et bonorum direptionibus: nec audio solum (quod ipsum esset miserum), sed etiam 12 video (quo nihil est acerbius), eorum fortunas dissipari, quibus nos olim adiutoribus illud incendium 13 exstinximus: et, in qua urbe modo gratia, auctoritate, gloria floruimus, in ea nunc iis quidem omnibus caremus. Obtinemus ipsius Caesaris summam erga nos humanitatem: sed ea plus non potest, quam vis et mutatio omnium rerum atque temporum. Itaque orbus iis rebus omnibus, quibus et natura me, et voluntas, et consuetudo assuefecerat; quum ceteris, ut quidem videor, tum mihi ipse displiceo 14. Natus enim ad agendum semper aliquid dignum viro, nunc non modo agendi rationem nullam habeo, sed ne cogitandi quidem: et, qui antea aut obscuris hominibus, aut etiam sontibus opitulari poteram, nunc P. Nigidio, uni omnium doctissimo, et sanctissimo, et maxima quondam gratia 15, mihi certe amicissimo, ne benigne quidem polliceri possum. Ergo hoc ereptum est literarum genus.

2 Reliquum est, ut consoler 16, et afferam rationes, quibus te a molestiis coner abducere. At ea quidem facultas vel tui, vel alterius consolandi, in te summa est, si umquam in ullo fuit. Itaque eam partem, quae ab exquisita quadam ratione et doctrina proficiscitur, non attingam: tibi

m'avea acquistata quella Repubblica che io con teco? avca mantenuta; e mi trovo ravvolto ne' loro naufragii e ne' dirubamenti de' loro beni; e non pur sento dire (e questo medesimo saria gran dolore), ma veggo io con questi occhi (cosa di tutte più acerba) mandar in dispersione le fortune di que' medesimi, col cui aiuto noi abbiamo già estinto quel cotale incendio; ed in quella città medesima ove testè noi eravamo fiorenti di grazia, d'autorità e di gloria, in essa al presente di tutte queste cose viviamo diserti. Noi troviam veramente esso Cesare verso di noi umanissimo: ma questa sua umanità non ha più forza di quello che s' abbia avuto la violenza e il riversamento di tutte le cose e de' tempi 3. Il perchè io, spogliato di tutte quelle cose alle quali la natura, il piacere e l'usauza m'avea assucfatto, sono grave (come mi sembra) si agli altri e sì a me medesimo: conciossiachè io, che era nato ad operar sempre qualcosa da nom di fama, ora non pure mi falla ogni cagion di far nulla, ma e di pensare; a quell'io medesimo che dianzi poteva alle oscure persone ed anche a' malfattori portar soccorso, ora nè anche a P. Nigidio (al solo nomo di tutti più dotto, il più santo, di grazia tempo è già potentissimo e certo mio amicissimo) non posso nè eziandio fare una cortese promessa di nulla. Adunque cotesta fatta di lettere non ha più luogo.

2 Resta dunque che io ti consoli, e ti metta innanzi ragioni con le quali m'adoperi di cavarti da questo dolore. Se non che questa attitudine al consolare o te medesimo od altrui, se fu mai in nessuno, in te certamente è persetta; il perchè questo ufizio, al qual ti fornisce la tua dottrina ed una certa squisitotam relinquam. Quid sit forti et sapienti homine dignum, quid gravitas, quid altitudo animi, quid acta tua vita, quid studia, quid artes, quibus a pueritia floruisti, a te flagitent, tu videbis 17. Ego, quod intelligere et sentire, quia sum Romae, et quia curo attendoque 18, possum; id tibi affirmo, te in istis molestiis, in quibus es hoc tempore, non diutius futurum; in iis autem, in quibus etiam nos sumus, fortasse semper fore 19. Videor mihi perspicere primum ipsius animum 20, qui plurimum potest, propensum ad salutem tuam. Non scribo hoc temere: quo minus familiaris sum, hoc sum ad investigandum curiosior. Quo facilius, quibus est iratior 21, respondere tristius possit, hoc est adhuc tardior ad te molestia liberandum. Familiares vero eius, et ii quidem, qui illi iucundissimi sunt, mirabiliter de te et loquuntur, et sentiunt. Accedit eodem vulgi voluntas, vel potius consensus omnium. Etiam illa, quae minimum nunc quidem potest, sed possit necesse est, res publica, quascumque vires 22 habebit, ab iis ipsis, quibus tenetur, de te propediem (mihi crede) impetrabit.

3 Redeo igitur ad id, ut iam tibi etiam pollicear aliquid, quod primo 23 omiseram. Nam et complectar 24 eius familiarissimos, qui me admodum diligunt, multumque mecum sunt; et in ipsius consuetudinem, quam adhuc meus pudor mihi

tezza di ragione, nol toccherò io; anzi tutto lo lascio a te. Quello che a forte uomo ed a sapiente sia richiesto, quello che dimandi la gravità, l'altezza dell'animo, che la tua pretcrita vita, che gli studi, che le arti, nelle quali dalla puerizia fosti eccellente, lo vedrai tu. Io non farò altro che protestarti quello che, per essere io in Roma, e per porvi mente e studio, posso comprendere e giudicare: cioè che questi affanni, ne' quali al presente tu vivi, non saranno troppo lunghi; sì quelli ne' quali mi trovo io medesimo, forse non mai finiranno. Conosco io bene, o mi pare, prima l'animo di chi può più di tutti, esser vólto al tuo bene; non ti dico ciò senza un quare: quanto meno io bazzico con lui, tanto son più studioso a spillarlo. Se egli è più tardo che tu non vorresti a cavarti di pena, egli è per aver cagione più agevole di risponder del no a quelli co' quali è più fieramente indegnato 4. Ma i suoi amici, e quelli de' quali sommamente compiacesi, pensano e gli dicono di te maraviglie. A ciò medesimo si arroge l'affetto del popolo, o piuttosto un generale consentimento. Quella Repubblica eziandio, la quale al presente può veramente pochissimo, ma è giuocoforza che venga in potere, con tutte le forze che acquisterà (poco può stare) ed ella te ne accatterà, mel credi, la grazia da que' medesimi alle cui mani è venuta.

3 Adunque mi riconduco (per eziandio prometterti oggimai qualche cosa) a quello che da principio avea lasciato addietro. Io farò vezzi a' più intrinsechi di lui, i quali mi vogliono tutto il lor bene, e molto usano in casa mia; mi metterò nella costui dimestichezza, la qual fino ad ora una certa vergogua mi tenne chiusa; e ten-

clausit, insinuabo 25, et certe omnes vias persequar, quibus putabo ad id, quod volumus, pervenire posse. In hoc toto genere plura faciam, quam scribere audeo. Cetera, quae tibi a multis promta esse certo scio, a me sunt paratissima. Nihil in re familiari mea est, quod ego meum malim 26 esse, quam tuum. Hac de re, et de hoc genere toto, hoc scribo parcius, quod te (id quod ipse confido) sperare malo, esse usurum tuis 27. Extremum illud est, ut te orem 28 et obsecrem, animo ut maximo sis: nec ea solum memineris, quae ab aliis magnis viris accepisti, sed illa etiam, quae ipse ingenio studioque peperisti. Quae si colliges; et sperabis omnia optime, et, quae accident, qualiacumque erunt, sapienter feres. Sed haec tu melius, vel optime omnium. Ego, quae pertinere ad te intelligam, studiosissime omnia diligentissimeque curabo; tuorumque tristissimo meo tempore <sup>29</sup> meritorum erga me memoriam conservabo. Vale.

# CDLXIV.

(Ad Div. 1V, 7)

Argumentum. M. Marcellum, qui in consulatu Caesarem vehementer impuguaverat, nunc Mitylenis exsulantem, et perpetuo a patria abesse volentem permovere studet, ut bona eum Caesaris venia, quam facile sit impetraturus, Romam redire malit.

terò certo tutte le vie per le quali io giudichi poter venire al mio desiderio: e in somma in ogni fatta di questi ufizi farò più che non oso di mettere in carta. Le altre cose, che da molti (ben so) tu puoi avere a tua posta, io le tengo a tua requisizione. Di quanto ho in casa, non è cencio che io faccia più mio che tuo. Ma di questa bisogna, e generalmente in questo proposito, io ti parlo più riservato, perchè amo meglio che tu ti aspetti (come io mi confido) di avere a mantenerti del tuo. Resta da ultimo che io ti prieghi e scongiuri che tu faccia gran cuore; e che non ti ricordi solamente delle cose che tu avesti da altri sommi uomini, ma e di quelle che tu stesso col tuo ingegno e studio ti se' procacciate; le quali se tu raccolga nella mente, e starai a speranza di tutto bene, e checchè voglia avvenire, tel porterai con saviezza. Ma io insegno a chi ne sa più, anzi pure al maestro. Io ad ogni cosa che conosca essere tuo bene, darò opera con ogni studio e diligenza possibile; tenendomi sempre dinanzi quello che tu hai di me meritato in quel mio doloroso frangente 5. A Dio.

# CDLXIV.

(A Div. IV, 7)

Argomento. S'ingegna di persuadere a M. Marcello, il qualc era stato contrario nel suo consolato a Cesare, e però si stava in esiglio a Mitilene, ed era fermo di starsene sempre in esiglio, che colla permissione di Cesare, la quale era facile d'ottenere, ritornasse a Roma. Scr. Romae A. V. C. DCCVII, M. Sept.

### M. T. CICERO M. MARCELLO S. D.

Etsi eo te adhuc consilio usum intelligo, ut id reprehendere non audeam, non quin ab eo ipse dissentiam, sed quod ea te sapientia esse iudicem, ut meum consilium non anteponam tuo; tamen et amicitiae nostrae vetustas, et tua summa erga me benivolentia, quae mihi iam a pueritia tua cognita est, me hortata est, ut ea scriberem ad te, quae et saluti tuae conducere arbitrarer, et non aliena esse ducerem a dignitate. Ego cum te esse, qui horum malorum initia multo ante videris, consulatum magnificentissime atque optime gesseris, praeclare memini: sed idem etiam illa vidi, neque te consilium civilis belli ita gerendi 2, neque copias Cn. Pompeii 3, nec genus exercitus 4 probare, semperque summe diffidere: qua in sententia me quoque fuisse, memoria tenere te arbitror. Itaque neque tu multum interfuisti rebus gerendis; et ego id semper egi, ne interessem. Non enim iis rebus pugnabamus, quibus valere poteramus, consilio, auctoritate, causa, quae erant in nobis superiora; sed lacertis et viribus, quibus pares non eramus. Victi sumus igitur; aut, si vinci dignitas non potest, fracti certe, et abiecti. In quo tuum consilium nemo potest non maxime

Scritta da Roma l'anno DCCVII, nel mese di Settembre.

### M. T. CICERONE A M. MARCELLO 1 S.

Quantunque io vegga aver tu mantenuto fin qui quel tuo cotale proponimento che io non oso riprendere, non già perchè io non ne sia troppo lontano 2, ma perchè io ti ho per nomo di tanta saviezza, ehe non antepongo al tuo il mio consiglio: nondimeno la nostra antica amicizia e il sommo amore che mi portasti, e come io conobbi già fino da picciolo, mi confortò di scriverti quello che mi parve essere tuo maggior bene, e non punto alieno dalla tua dignità. Io mi ricordo, come fosse ieri, uomo che tu se' stato; e come assai tempô prima antiveduto l'avviamento di questi guai, e come nel consolato ti portasti compiutamente e con ogni virtù; ma ed ho eziandio veduto che tu non approvasti il consiglio tenuto nel condur questa guerra, nè le truppe di Pompeo, nè il genere de' suoi soldati, e che sempre ne fosti al sommo sfiduciato; e credo che ti ricordi che in ciò il mio parere s'accordava col tuo: e per questa ragione tu non mettesti troppo la mano a tali trattati, ed io altresì me ne sottrassi al possibile sempremai. Imperocchè non si combatteva con quelle armi nelle quali potevamo usar del nostro valore; io dico consiglio, autorità, causa, nel che avevamo bene vantaggio; ma colle braccia e colle forze, nelle quali eravam bene addietro. Adunque noi fummo vinti, o piuttosto (se vinta non può essere la virtù) certamente disfatti o sviliti. Or in questa bisogna non è chi possa non levare a cielo il tuo

laudare, quod cum spe vincendi simul abiecisti certandi etiam cupiditatem, ostendistique, sapientem et bonum civem initia belli civilis invitum suscipere, extrema libenter non persequi. Qui non idem consilium, quod tu, secuti sunt, eos video in duo genera esse distractos 5. Aut enim renovare bellum conati sunt, hique se in Africam contulerunt 6: aut, quemadmodum nos, victori sese crediderunt 7. Medium quoddam tuum consilium fuit, qui hoc fortasse humilis animi duceres, illud pertinacis. Fateor, a plerisque, vel dicam ab omnibus, sapiens tuum consilium; a multis etiam magni ac fortis animi iudicatum. Sed habet ista ratio, ut mihi quidem videtur, quemdam modum; praesertim quum tibi nihil deesse arbitrer ad tuas fortunas omnes obtinendas, praeter voluntatem. Sic enim intellexi, nihil alind esse, quod dubitationem afferret ei, penes quem est potestas, nisi quod vereretur, ne tu illud beneficium omnino non putares 8. De quo quid sentiam, nihil attinet dicere; quum appareat, ipse quid fecerim. Sed tamen 9 si iam ita constituisses, ut abesse perpetuo malles, quam ea, quae nolles, videre; tamen id cogitare deberes, ubicumque esses, te fore in eius ipsius, quem fugeres, potestate. Qui si facile passurus esset, te carentem patria et fortunis tuis, quiete et libere vivere; cogitandum tibi tamen esset, Romaene et donni tuae, cuicuimo-

proponimento; chè con la speranza del vincere hai altresi gittata via la vaghezza del combattere, e mostrato come saggio e dabben cittadino si dee mettere di mal grado nella guerra civile, e non amar di continuarla fino allo stremo. Quelli che non vollero tenersi al consiglio preso da te, veggo io divisi in due parti. Chè o e' si sforzarono di rinnovare la guerra, e questi si raccolsero in Africa 3; ovvero, come io ho fatto, si commisero alla mercè del vincitore. Il tuo consiglio tramezzò l'uno e l'altro de' due, giudicando tu l'uno esser forse proprio di animo vile, l'altro di ostinato. Il tuo consiglio fu (lo confesso) da' più, o piuttosto da tutti giudicato sapiente; da molti anche, di grande animo e forte. Tuttavia questa condotta (dico quello che ne pare a me) vuole avere una cotale misura; massimamente in questo tempo, che a riavere tutte le tue sostanze, niente altro mi sembra maneare, che il volerlo tu. Conciossiachè io ho conosciuto questa essere la sola ragione che tiene in ponte colui che può fare a sua posta: cioè che egli sospetta non forse tu fossi fermo di non conoscere da lui tal benefizio; intorno a che non bisogna che io dica il mio sentimento, avendolo io dimostro a' fatti. Tuttavia se tu fossi già deliberato di voler piuttosto viver sempre in esilio, che veder quello che ti dispiace, dovresti pensare però come, dovechè tu ti fossi, tu saresti però sempre in potere di quel medesimo dal quale ti dilungassi. E questo medesimo eziandio se leggermente comportasse che tu fuor di patria e di tutti i tuoi beni quietamente e liberamente vivessi, tu dovresti però pensare qual fosse tuo meglio, se di vivere (qual che si fosse lo stato delle cosc) in Roma ed in casa tua, ovvero in

di 1º res esset, an Mitylenis, aut Rhodi malles vivere. Sed quum ita late pateat eius potestas, quem veremur, ut terrarum orbem complexa sit; nonne mavis sine periculo domi tuae esse, quam cum periculo alienae? Equidem, etiam si oppetenda mors esset, domi atque in patria mallem, quam in externis atque alienis locis. Hoc idem omnes, qui te diligunt, sentiunt; quorum est magna, pro tuis maximis clarissimisque virtutibus, multitudo. Habemus etiam rationem rei familiaris tuae, quam dissipari nolumus 11. Nam etsi nullam potest accipere iniuriam, quae futura perpetua sit; propterea quod neque is, qui tenet rem publicam, patietur 12, neque ipsa res publica: tamen impetum praedonum in tuas fortunas fieri nolo. Hi autem qui essent 13, auderem scribere, nisi te intelligere confiderem. Hic te 14 unius solicitudines, unius etiam multae et assiduae lacrymae C. Marcelli, fratris optimi, deprecantur; nos cura et dolore proximi sumus, precibus tardiores, quod ius adeundi 15, quum ipsi deprecatione eguerimus 16, non habemus. Gratia tantum possumus, quantum victi: sed tamen consilio, studio, Marcello non desumus. A tuis reliquis non adhibemur 17, ad omnia parati sumus. Vale.

Mitilene 4 od in Rodi. Ora posciachè la signoria di colui al quale obbediamo si stende sì al largo, che già tiene da capo al fine del mondo; non amerai tu meglio di vivere senza pericolo in casa tua, che con pericolo nell'altrui? Dico il vero: eziandio se mi convenisse morire, io vorrei meglio in casa mia ed in patria, che in altrui luogo ed istrano. Meco la sentono tutti que' che ti amano, de' quali, per li sommi ed illustri tuoi meriti, il numero è smisurato. Ma e noi ci diamo altresì pensiero delle tue sostanze, le quali ci dorrebbe veder dissipare: imperocchè quantunque il danno che te ne incogliesse non dovesse essere eterno (da che nè quel medesimo che ha in man la Repubblica, ma nè eziandio essa Repubblica nol patirebbe), tuttavia non vo' patire che addosso alle cose tue si gettino i masnadieri. Ora costoro io te li ardirei nominare, se non mi tenessi certo che tu li conosci. Ma la forza maggiore la fanno per te ora le angustie e le molte e continue lagrime del solo, del solo ottimo fratel tuo C. Marcello. Il dolore e la angoscia di noi vien dopo quella di lui; solo al pregare siamo più tardi 5, per non aver a Cesare così facile entrata (avendo avuto bisogno noi medesimi di chi pregasse per noi). In ciò che è grazia vagliam qualche cosa, secondo vinti: nondimeno di consiglio e di zelo non vegnam meno a Marcello. Gli altri tuoi non mi danno faccenda 6, ma siamo presti ad ogni bisogno. A Dio.

# CDLXV.

(Ad Div. VI, 13)

Argumentum. Solatur Ligarium exsulem, eumque bene sperare inbet, et ut forti animo sit, hortatur.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII, M. Sept.

#### CICERO LIGARIO S. .

Etsi tali tuo tempore i me, aut consolandi, aut iuvandi tui causa, scribere ad te aliquid pro nostra amicitia oportebat; tamen adhuc id non feceram 2, quia neque lenire videbar oratione, neque levare posse dolorem tuum. Postea vero, quam magnam spem habere cocpi, fore, ut te brevi tempore incolumem haberemus; facere non potui, quin tibi et sententiam 3 et voluntatem declararem meam. Primum igitur scribam, quod intelligo et perspicio, non fore in te Caesarem duriorem: nam et res eum quotidie, et dies, et opinio hominum, et, ut mihi videtur, etiam sua natura mitiorem facit: idque quum de reliquis 4 sentio, tum de te ctiam audio ex familiarissimis eius; quibus ego ex co tempore, quo primum ex Africa nuntius 5 venit, supplicare una cum fratribus tuis 6 non destiti. Quorum quidem et virtus, et pietas 7, et amor in te singularis, et assidua et perpetua cura salutis tuae tantum proficit, ut nihil sit, quod non ipsum Caesarem tributurum existiment.

### CDLXV.

(A Div. VI, 13)

Argomento. Consola Ligario in esiglio, gli dà buone speranze, e lo esorta a star di forte animo.

Scritta da Roma l'anno DCCVII, nel mese di Settembre.

#### CICERONE A LIGARIO 1 S.

Quantunque la nostra amicizia voleva che nel termine nel qual tu sei, o per consolarti, o per farti bene, io ti scrivessi qualcosa; mi sono fino a qui tenuto di farlo, a cagione che ho giudicato di non poter a parole mitigare nè estinguere il tuo dolore. Ora da poi che io sono entrato in grande speranza, te non dovere star troppo a tornar a noi bene in essere, non ho potuto non aprirti il mio sentimento e l'affetto. Adunque la prima cosa, ti dirò quello che io veggo e conosco: Cesare non dover essere in te troppo duro: imperocchè e la cosa medesima, e I tempo, e l'opinare degli uomini, e (così pare a me) anche la sua natura il viene di di in di rendendo più molle; il che ed io credo per conto degli altri, e di te mi vien detto da' suoi intrinsechi, a' quali, fino da allora che venne la prima novella dell'Africa 2, non ristetti mai di porger preghiere co' tuoi fratelli; la cui virtù e pietà, e'l singolare amor che ti portano, e lo studiarsi che fanno sempre e senza interruzione del tuo bene, vien acquistando per forma, che io credo niuna cosa essere, che esso Cesare non sia per loro concedere. E se la cosa

Sed si tardius fit 8, quam volumus; magnis occupationibus eius, a quo omnia petuntur, aditus ad eum difficiliores fuerunt: et simul Africanae causae iratior 9, diutius velle videtur eos habere solicitos, a quibus se putat diuturnioribus esse molestiis conflictatum. Sed hoc ipsum intelligimus eum quotidie remissius et placatius ferre 10. Quare mihi crede, et memoriae manda, me tibi id affirmasse 11, te in istis molestiis diutius non futurum. Quando 12, quid sentirem, exposui; quid velim 13 tua causa, re potius, quam oratione, declarabo. Et, si tantum possem, quantum in ea re publica, de qua ita sum meritus, ut tu existimas, posse debebam; ne tu quidem in istis incommodis esses 14. Eadem enim causa opes meas fregit, quae tuam salutem in discrimen adduxit 15. Sed tamen, quicquid imago veteris meae dignitatis, quicquid reliquiae gratiae 16 valebunt; studium, consilium, opera, gratia, fides mea, nullo loco deerit tuis optimis fratribus. Tu fac habeas fortem animum, quem semper habuisti: primum ob eas causas, quas scripsi; deinde, quod ea de re publica semper voluisti atque sensisti, ut non modo quum secunda 17 sperare debeas, sed etiam, si omnia adversa essent, tamen conscientia et factorum et consiliorum tuorum, quaecumque acciderent, fortissimo et maximo animo ferre deberes.

va più lenta che noi non vorremmo, egli è che le troppe sue occupazioni (essendo tempestato di petizioni) non lasciarono aver troppo libera copia di lui. Ma e c'è anche questo, che essendo egli forte sdegnato contro i partigiani dell'Africa, mostra che egli voglia tener più a lungo sulla fune coloro che a lui pare avergli dato più lungo tribolo: e tuttavia noi conosciamo come egli di questo medesimo si va ogni di più mollemente e pacatamente passando. Per la qual cosa credimi e tien fitto nella memoria, averti io protestato, questa miseria non dover essere troppo lunga. Ora, avendoti già dimostro il mio sentimento, lascerò anzi a' fatti che alle parole mostrare qual sia il mio affetto. Che se io avessi tanto di potere, quanto dovrei avere in quella Repubblica della quale, come tu giudichi, ho così meritato, affè no, che tu non saresti nella tribolazion che tu sei: ma ecco, la medesima causa che te condusse a sì doloroso termine, mandò a terra tutta la mia potenza. Tuttavia, se nulla potrà l'ombra dell'antica mia dignità, se nulla questo resticciuol di favore; il zelo, il consiglio, l'opera, la grazia, la fede mia per nessun conto falliranno agli ottimi tuoi fratelli. Tu stammi di forte animo, come fosti maisempre: prima per le ragioni che ho detto, l'altra, perchè tale fu sempre il tuo intendimento e'l giudicio in opera della Repubblica, che non solamente ora tu dei sperar bene, ma eziandio, se ti rovinasse il mondo addosso, dovresti colla coscienza delle tue opere e de' consigli portar con fortissimo ed altissimo animo qualunque cosa ti intravvenisse.

### CDLXVI.

(Ad Div. 1V, 8)

Argumentum. Laudata Marcelli prudentia et fortitudine, pollicetur officia sua; et, ut domum, quicumque status rei publicae sit, revertatur, iterum admonet.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII, M. Sept.

# M. T. CICERO M. MARCELLO S. D.

Neque monere te audeo, praestanti prudentia virum; nec confirmare, maximi animi hominem, unumque fortissimum 1: consolari vero nullo modo. Nam si ea, quae acciderunt, ita fers, ut audio; gratulari magis virtuti debeo, quam consolari dolorem tuum. Sin te tanta mala rei publicae frangunt; non ita abundo ingenio, ut te consoler, quum ipse me non possim. Reliquum est igitur, ut tibi me in omni re eum praebeam praestemque, ut ad omnia, quae tui velint, ita adsim praesto, ut me non solum omnia debere tua causa 2, sed ea quoque, quae non possim, putem. Illud tamen vel tu me monuisse 3, vel censuisse puta, vel propter benivolentiam tacere non potuisse, ut, quod ego facio 4, tu quoque animum inducas: si sit aliqua res publica, in ea te esse oportere, iudicio hominum 5 reque principem, necessitate cedentem tempori: sin autem nulla sit, hunc tamen aptissimum esse etiam ad exsulandum

#### CDLXVI.

(A Div. IV, 8)

Argomento. Lodata la prudenza e la fortezza d'animo di Marcello, gli promette i suoi buoni officii, e lo prega di nuovo che ritorni a casa, qualunque sia lo stato della Repubblica.

Scritta da Roma l'anno DCCVII, nel mese di Scttembre.

#### M. T. CICERONE A M. MARCELLO S.

Nè di ammonirti son io ardito, chè hai saviezza d'avanzo; nè di rincorarti, avendo tu animo pien di altezza e fortezza; di consolarti poi, a niun patto: conciossiachè, se tu porti i casi presenti nella maniera che mi vien detto, meglio mi conviene congratularmi teco della tua virtù, che consolarti del tuo dolore. Se poi tu se' oppresso sotto la rovina della Repubblica, non ho io copia d'ingegno che sia tanta da consolar te, che non posso me stesso. Resta adunque che io in ogni cosa mi ti profferisca i ed obblighi di essere presto ad ogni cosa che piaccia a' tuoi, per forma che essi credano me non solamente aver debito di fare per te ogni cosa che io possa, ma quello eziandio che non posso. Di sola una cosa tu dei far conto che io ti volessi ammonire, ovvero che per cagion d'amicizia non abbia potuto tacere: cioè che tu ti lasci condurre a pensarla come fo io. Se egli è per essere qualche Repubblica, te convenirvi essere (a giudizio di tutti ed in fatto) per primo, avendo tu per violenza ceduto al tempo. Se poi non c'è speranza, Roma essere il luogo più acconcio di tutti a starci in esilio. Impelocum. Si enim libertatem sequimur; qui locus hoc dominatu vacat? sin qualemcumque locum; quae 6 est domestica sede iucundior? Sed mihi crede, etiam is, qui omnia tenet 7, favet ingeniis: nobilitatem vero, et dignitatem 8 hominum, quantum ei res, et ipsius causa concedit, amplectitur. Sed plura, quam statueram. Redeo ergo ad unum illud, me tuum esse 9, fore cum tuis, si modo erunt tui 10: si minus, me certe in omnibus rebus satis nostrae coniunctioni amorique facturum. Vale.

# CDLXVII.

(Ad Div. VII, 27)

Argumentum. Fadium Gallum, qui se per literas accusaverat, graviter repungit.

Ser. Romae A. V. C. DCCVII.

# CICERO GALLO : S. D.

Miror, cur me accuses, quum tibi id facere non liceat. Quod si liceret, tamen non debebas. « Ego enim te in consulatu observaram <sup>2</sup>. » Et ais, fore, ut te Caesar restituat <sup>3</sup>. Multa tu quidem dicis; sed tibi nemo credit. Tribunatum plebei <sup>4</sup> dicis te mea causa petisse. Vtinam semper esses tribunus! intercessorem non quaereres <sup>5</sup>. Negas, me audere, quod sentiam, dicere; quasi tibi, quum impudenter <sup>6</sup> me rogares, parum fortiter responderim. Haec tibi scripsi, ut isto ipso in

rocchè se tu procacci esser libero, trovami tu luogo franco da questa signoria; se cerchi luogo, qual che egli sia, qual è più dolce della stanza di casa tua? Ma e' c'è altro: Credimi, il nostro padrone favorisce gli ingegni, e le nobili e degne persone (quanto gli consente lo stato delle cose e la condizion sua) accarezza. Ma io ho travalicato il posto termine: adunque torno a solo il detto di sopra, che io sarò tuo insieme co' tuoi, se però tuoi vorran essere; caso che no, certo io in tutte le cose risponderò al debito della congiunzione e dell'amor nostro. A Dio.

# CDLXVII. (A Div. VII, 27)

Argomento. Punge Fadio Gallo, dal quale era stato gravemente accusato per lettera.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

# CICERONE A GALLO 1 S.

Ben mi maraviglio delle accuse che tu mi dai, non avendo punto di che; ma ed avendone anche, non ti si conveniva di farlo. « Imperocchè io (tu di') ti ho « onorato nel tuo consolato; e Cesare 2 poco può stare, « mi richiamerà. » Tu mene conti di belle; ma quanti tel credono? Tu ti vanti d'aver chiesto il tribunato per conto mio. Doh! fossi tu sempre tribuno! non cercheresti un intercessore. Tu mi di': Non ti dà il cuore di aprire il tuo sentimento. — Ben di'. Avendomi tu pregato con poca modestia, io t'ho risposto con poca forza. Ora io t'ho scritto per questa forma, accioc-

genere 7, in quo aliquid posse vis, te nihil esse cognosceres. Quod si humaniter mecum questus esses, libenter tibi me, et facile purgassem. Non enim ingrata mihi sunt, quae fecisti 8; sed, quae scripsisti, molesta. Me autem, propter quem ceteri liberi sunt 9, tibi liberum non visum, demiror. Nam si falsa fuerunt, quae tu ad me, ut ais, detulisti 10; quid tibi ego debeo? si vera; tu es optimus testis, quid mihi populus Romanus debeat.

### CDLXVIII.

(Ad Div. 1V, 9)

Argumentum. Reditum in patriam Marcello suadet, refutatis singulis, quae dissuadere videbantur, praesertim quod nec aliter futurum fuisset, si vicissent Pompeiani.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII, M. Sept. exeunte.

# M. T. CICERO M. MARCELLO S. D.

Etsi perpaucis ante diebus dederam Q. Mucio 1 literas ad te pluribus verbis scriptas, quibus declaraveram, quo te animo censerem esse oportere, et quid tibi faciendum arbitrarer: tamen, quum Theophilus, libertus tuus, proficisceretur, cuius ego fidem erga te, benivolentiamque perspexeram, sine meis literis eum ad te venire nolui. Iisdem igitur te rebus 2 etiam atque etiam hortor, quibus superioribus literis hortatus sum, ut in ea chè tu intendessi come in questo medesimo stile, nel qual tu ti reputi valere qualcosa, tu se' un bel nulla. Che se tu m' avessi mosso un tuo cortese richiamo, di grado e facilmente mi ti sarei purgato: da che non è che io non abbia gradito quello che tu facesti; sì mi cosse quello che hai scritto. Come poi io ti sia paruto poco libero, essendo a me gli altri debitori della lor libertà 3, nol so intendere. Conciossiachè se false furono le tue deposizioni a me fatte, di che ti sono debitore io? se vere, io non ho chi meglio di te possa testificare di quanto sia a me debitore il popol romano.

## CDLXVIII.

(A Div. IV, 9)

Argomento. Consiglia Marcello al ritorno, ribattendo tutto quello che può persuaderlo altrimenti; massimamente che non sarebbe stata diversa la cosa, se fossero stati superiori i Pompeiani.

Scritta da Roma l'anno DCCVII, sul finir del mese di Settembre.

# M. T. CICERONE A M. MARCELLO S.

Quantunque assai pochi di son passati che a Q. Muzio ho dato per te una lettera bene lunga, nella qual t'ho dimostro di che animo tu mi paressi di dover essere , e che cosa a te convenisse di fare; nondimeno, partendo Teofilo tuo liberto, la cui fede e benvoglienza in te io aveva ben conta, nol volli lasciar venire a te senza qualcosa di mia lettera. Adunque delle cose medesime ti esorto con ogni efficacia, che ho fatto nell'ultima lettera: cioè che in questa Repub-

re publica, quaecumque est, quam primum velis esse 3. Multa videlis fortasse, quae nolis; non plura tamen, quam audis quotidie. Non est porro tuum, uno sensu solum oculorum moveri 4, quum idem illud auribus percipias, quod etiam maius videri solet, minus laborare 5. At tibi ipsi dicendum erit aliquid, quod non sentias; aut faciendur, quod non probes. Primum tempori cedere [id est necessitati parere 6], semper sapientis est habitum. Deinde non habet, ut nunc quidem est, id vitii res 7. Dicere fortasse, quae sentias, non licet: tacere plane licet. Omnia enim delata ad unum sunt. Is utitur consilio, ne suorum quidem, sed suo 8. Quod non multo secus fieret, si is rem publicam tenerct, quem secuti sumus. An, qui in bello, quum omnium nostrum coniunctum esset periculum 9, suo et certorum hominum minime prudentium consilio uteretur; eum censemus magis communem 10 in victoria futurum fuisse, quam incertis " rebus fuisset? et, qui nec, te consule, tuum sapientissimum consilium secutus esset 12, nec, fratre tuo 13 consulatum ex auctoritate tua gerente, nobis 14 auctoribus uti voluerit; nunc 15, omnia tenentem, nostras sententias desideraturum censes fuisse? Omnia sunt misera in bellis civilibus: quae maiores nostri ne semel quidem, nostra aetas saepe iam sensit: sed miserius nihil, quam ipsa victoria: quae etiamsi ad meliores ve-

blica (qual che ella sia) tu sii contento di quanto prima fermarti. Tu ci vedrai forse di molte cose che ti putiranno, e tuttavia non più di quelle che ti son rapportate ogni dì. Ora ti par cosa da tuo pari il non voler patire ciò che ti dà il solo senso degli occhi, e passarti poi lievemente di ricevere le cose medesime per le orecchie, le quali anche sono solite di aggrandire? Ma tu di': E mi converrà dire contro il mio sentimento, o far di quello che non approvo. — Ma la prima cosa, il cedere al tempo, cioè obbedire alla necessità, fu sempre reputato dell'uom sapiente; l'altra, il fatto (dico del presente) non ha questa tecca. È vero, non potrai forse dire quel che tu senti, ma tacer potrai bene. Alle mani di un solo è venuta ora ogni cosa; egli non istà al consiglio nè anche de' suoi, ma pure al suo proprio. Or credi tu che la cosa andasse molto altramenti, avendo il comando l'altro che noi abbiamo seguito? non punto. E che? Un uomo che, essendo viva la guerra (e sì vedeva il pericolo di tutti uoi essere congiunto col suo), si consigliava con certi uomini che non eran Soloni 2, vorrem noi credere che nella vittoria avesse dovuto far più capitale di noi, che non fece essendo in bilico la fortuna? e quando egli, nè anche essendo tu console. seguì il sa-· pientissimo tuo consiglio; e nè anche, governandosi il fratel tuo console sopra la tua autorità, non volle mai condursi secondo il parer vostro; credi tu che ora, menando le cose a sua posta, dovesse far punto caso de' nostri consigli? Nelle guerre civili non è che miseria; i nostri maggiori non le provarono pure una volta, la nostra età oggimai molte: ma nulla è più misero di essa vittoria: la quale venendo anche in mano di minit, tamen eos ipsos ferociores impotentioresque 16 reddit, ut, etiamsi natura tales non sint, necessitate esse cogantur. Multa enim victori eorum arbitrio, per quos vicit, etiam invito, facienda sunt. An tu 17 non videbas mecum simul, quam illa crudelis esset futura victoria? 18 Igitur tunc quoque patria careres, ne, quae nolles, videres?-Non, inquies: ego enim ipse tenerem opes et dignitatem meam. - At erat tuae virtutis, in minimis tuas res ponere 19, de re publica vehementius laborare. Deinde 20, qui finis istius consilii est? nam adhuc et factum tuum probatur, et, ut in tali re, etiam fortuna laudatur: factum, quod et initium belli necessario secutus sis, et extrema sapienter persequi nolueris 21; fortuna, quod honesto otio tenueris et statum, et famam dignitatis tuae. Nunc vero nec locus tibi ullus dulcior esse debet patria; nec cam diligere minus debes, quod deformior est, sed misereri potius; nec eam multis elaris viris orbatam 22 privare etiam aspectu tuo. Denique, si fuit magni animi non isse 23 supplicem victori; vide ne superbi sit aspernari eiusdem liberalitatem: et, si sapientis est carere patria, duri non desiderare; et, si re publica non possis frui; stulti 24, nolle privata. Caput est illud 25, ut, si ista vita tibi commodior esse videatur, cogitandum tamen sit, ne tutior non sit. Magna gladiorum 26 est licentia; sed in externis

gliori, essi medesimi rende più feroei e sfrenati, essendo a ciò tirati dalla necessità eziandio quelli che tali non son per natura: imperocehè al vincitore è giuocoforza di far molte cose, anche contro voglia, a piacere di quelli che a vincere gli prestaron la mano. O non vedevi tu forse, altresì come me, quanto quella vittoria dovesse riuscir crudele? Sarestu adunque anche in tal caso, fuori di patria, per non veder di quelle cose che ti dorrebbono? - Non punto, dirai: imperocchè io avrei conservato le mie sostanze e la dignità. - No: anzi' era della tua virtù il non far conto delle cose tue, e con tutto l'ardore travagliarti per la Repubblica. In oltre, a che vuol riuscire questo tuo proponimento? imperocchè fino ad ora sì l'operato da te si approva, e sì la fortuna (secondo tale stato di cose) è lodata: dico l'operato, perchè tu per necessità hai dato mano al cominciar della guerra, e per la tua sapienza non volesti perfidiar sino al fine 3: la fortuna, perchè in un onesto ozio liai mantenuto lo stato e la fama della tua dignità. Ma al presente non ti resta altro luogo ehe ti debba esser più dolce della patria; nè già meno dei amarla, perchè ella sia alquanto deforme; piuttosto sentirne pietà; nè essendo ella privata di molti chiari personaggi, privarla anche della tua vista. Da ultimo, se fu opera di grande animo il non esser venuto in atto di supplicante al vincitore, guarda bene non sia di superbo il disprezzare la sua liberalità; e se è cosa di uom saggio il vivere senza patria, non sia di alpestro il non desiderarla; e posciachè non puoi godere de' beni del pubblico, è pazzia non volere i privati. In somma delle somme, se cotesta tua vita ti pare più agiata, dei però pensare non forse ella non sia più sicura. Grande è la licenza

locis minor etiam ad facinus verecundia. Mihi salus tua tantae curae est, ut Marcello fratri tuo aut par, aut certe proximus sim. Tuum est consulere temporibus, et incolumitati, et vitae, et fortunis tuis. Vale.

#### CDLXIX.

(Ad Div. IV, 4)

Argumentum. Sulpicii excusatione literarum saepius uno exemplo datarum partim accepta, partim reiecta, ipsiusque elegantia scribendi laudata, probat illius consilium, administrationem Achaiae provinciae in se recipiendi. Deinde narrat de senatus in Marcelli restitutione a Caesare impetranda officio; de studiis Servii filii, et aliis rebus.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII, M. Scpt. exeunte.

# M. T. CICERO SER. SVLPICIO S. D.

Accipio excusationem tuam, qua usus es, cur saepius ad me literas uno exemplo <sup>1</sup> dedisses: sed accipio ex ea parte, quatenus aut negligentia, aut improbitate eorum, qui epistolas accipiant, fieri scribis, ne ad nos perferantur. Illam partem excusationis, qua te scribis orationis paupertate (sic enim appellas) iisdem verbis epistolas saepius mittere, nec nosco <sup>2</sup>, nec probo. Et ego ipse, quem tu per iocum (sic enim accipio) divitias orationis habere dicis, me non esse verborum admonis habere dicis, me non esse verborum admonis

dell'armi; e oltre a ciò ne' luoghi strani i facinorosi sono al male men ritenuti. Io nella cura del tuo bene terrò tali modi, che il fratel tuo Marcello non mi starà sopra, o certo io sarò il primo dopo di lui. A te s'appartiene aver rispetto alle circostanze, al tuo ben essere, alla vita ed alle sostanze. A Dio.

#### CDLXIX.

(A Div. IV, 4)

Argomento. Accettata in parte, e in parte rigettata la scusa che Sulpicio adduceva del suo scrivere il più delle volte le medesime lettere, e lodata l'eleganza dello stile di lui, ne approva la determinazione di addossarsi l'amministrazione dell'Acaia. Indi accenna la sollecitudine del Senato per ottenere da Cesare il richiamo di Marcello; gli studi di Servio figliuolo, ed altre cose.

Scritta da Roma l'anno DCCVII, sul finir del mese di Settembre.

# M. T. CICERONE A SER. SULPIZIO S.

Accetto la scusa che mi allegasti dell'avermi scritto molte lettere i copiando l'una dall'altra; ma te la passo da quel lato, senza più, che (come scrivi) o per negligenza, o per malizia di quelli a cui le consegni, non mi sono portate. Ma l'altra parte della scusa, dove mi dici che per povertà (come la chiami) di parole, tu mi mandi più copie della medesima lettera, nè la riconosco nè te la fo buona. Conciossiachè io medesimo, al quale tu berteggiando (così l'intendo io) assegni il regno delle parole, e conosco bene di non patirne

dum inopem agnosco: εἰρωνεύετῶαι enim non necesse est: sed tamen idem (nec hoc είρωνευόμενος 3) facile cedo tuorum scriptorum subtilitati et elegantiae 4. Consilium tuum, quo te usum scribis, hoc Achaicum negotium 5 non recusavisse, quum semper probavissem, tum multo magis probavi, lectis tuis proximis literis. Omnes enim causae, quas commemoras, iustissimae sunt, tuaque et auctoritate et prudentia dignissimae. Quod aliter cecidisse rem existimas 6, atque opinatus sis; id tibi nullo modo assentior. Sed quia tanta perturbatio et confusio est rerum, ita perculsa 7 et prostrata foedissimo bello iacent omnia, ut is cuique locus, ubi ipse sit, ac sibi quisque 8 miserrimus esse videatur; propterea et tui te consilii poenitet, et nos, qui domi sumus, tibi beati videmur: at contra nobis, non tu quidem vacuus molestiis, sed prae nobis beatus. Atque hoc ipso melior est tua, quam nostra conditio, quod tu, quid doleas 9, scribere audes; nos ne id quidem tuto possumus: nec id victoris vitio, quo nihil moderatius; sed ipsius victoriae, quae civilibus bellis semper est insolens. Vno te vincimus 10, quod de Marcelli, collegae tui 11, salute, paullo ante, quam tu, cognovimus: etiam mehercule, quod, quemadmodum ea res ageretur, vidimus. Nam sic fac 12 existimes: post has miserias, id est, postquam armis disceptari coeptum est de iure publico,

An. di R. 707

troppo difetto (conciossiachè il dissimularlo sarebbe vano), io medesimo (e non parlo per dissimulazione) cedo senza difficoltà alla sottigliezza 2 ed eleganza delle tue scritture. Io avea già sempre approvato il partito da te preso di non ricusare la briga dell'Acaia 3; ma l'approvai troppo più, dopo lette le tue ultime lettere, da che tutte le ragioni che tu mi metti innanzi, sono giustissime e degnissime della tua autorità e prudenza. Quello che tu di', la riuscita non aver bene risposto alla tua opinione, non posso assentirtelo. Ma perchè tanto è il rovesciamento e la confusion delle cose, e tutte (colpa di questa vituperosissima guerra) giacciono così fraeassate e atterrate, che quel luogo dove sta chicchessia, gli pare di tutti il più tristo; per tanto e tu sei pentito del preso consiglio, e noi che siamo qui in casa, a te paiamo beati: dove in contrario tu pari a noi, non dico già affatto libero di fastidii, ma verso di noi posto nella bambagia. Ed in questo si vantaggia dal nostro lo stato tuo, che tu puoi scrivere di quel che ti duole; laddove nè eziandio questo noi non possiamo fare sicuramente. Il che non è per colpa del vincitore, che è il più moderato uomo del mondo 4, ma di essa vittoria, la quale nelle guerre civili è sempre petulante. In sola una cosa noi ti abbiam vantaggiato, nell'aver un po' prima di te saputo della grazia fatta al tuo collega Marcello 5: anzi, in fede mia, veduto con gli occhi nostri tutto l'andamento dell'affare: imperocchè fa pur tuo conto che dopo le presenti miserie (cioè da che s'è messo mano a deliberare della ragion pubblica con le spade), niente altro

nihil esse actum aliud 13 cum dignitate. Nam et ipse Caesar, accusata acerbitate Marcelli 14 (sic enim appellabat), laudataque honorificentissime et aequitate tua, et prudentia, repente praeter spem dixit, se senatui roganti de Marcello, ne hominis 15 quidem causa negaturum. Fecerat autem hoc senatus, ut, quum a L. Pisone mentio esset facta de Marcello, et quum C. Marcellus 16 se ad Caesaris pedes abiecisset, cunctus consurgeret 17, et ad Caesarem supplex accederet. Noli quaerere: ita mihi pulcher hic dies visus est, ut speciem aliquam viderer videre quasi reviviscentis rei publicae. Itaque quum omnes ante me rogati gratias Caesari egissent, praeter Volcatium 18 (is enim id eo loco negavit se facturum fuisse 19); ego rogatus mutavi meum consilium. Nam statueram, non mehercule inertia, sed desiderio pristinae dignitatis, in perpetuum tacere. Fregit hoc meum consilium et Caesaris magnitudo animi, et senatus officium. Itaque pluribus verbis egi Caesari gratias 20; meque, metuo, ne etiam in ceteris rebus honesto otio privarim 21, quod erat unum solatium in malis. Sed tamen, quoniam 22 effugi eius offensionem, qui fortasse arbitraretur, me hanc rem publicam non putare, si perpetuo tacerem; modice hoc faciam, aut etiam intra modum 23, ut et illius voluntati, et meis studiis serviam. Nam etsi a prima aetate me omnis ars

s'è fatto con dignità. Imperocehè esso Cesare, dopo dolutosi dell'acerbità di Marcello (questo nome le dava), e lodata orrevolissimamente la tua moderazione e prudenza, di repente fuor d'ogni speranza disse che al Senato, il quale pregavalo di Marcello (nè eziandio ritenuto dall'ingiuria di lui), nulla avrebbe negato. Ora il Senato s' era condotto così, che essendo L. Pisone 6 caduto in sul dire di Marcello 7, ed essendosi C. Marcello gittato a' piedi di Cesare, tutto si levò in piedi, e in atto di supplicarlo si trasse a Cesare. Che vuoi tu altro? mi è quel giorno sembrato sì bello, che mi parve vedere una cotal immagine di Repubblica tornante in vita 8. Adunque, avendo tutti (prima di me richiesti) rendutone grazie a Cesare (da Volcazio 9 in fuori, il quale affermava ehe essendo egli ne' piedi di Marcello, non l'avrebbe mai fatto), essendosi venuto a dimandar me, io mi son mutato del mio proposto: imperocchè io era deliberato, non mica, tel giuro, per pigrizia, ma per amore della antica mia dignità, di non rompere mai silenzio. Or questa mia deliberazione mi fu rotta dalla grandezza d'animo di Cesare, e da quell'uffizio del Senato: e pertanto ho fatto a Cesare un ben lungo ringraziamento 10. Or temo io bene di non avere, eziandio nelle altre cose, privato me stesso di quell'ozio onorevole che era il solo mio alleviamento nelle presenti sventure: nondimeno, poscia che ho così schivato il risentimento del Sere, il quale avrebbe potuto interpretare il mio eterno silenzio per un dire che ora noi non abbiam più Repubblica, io sarò bene nel parlar ristretto, e forse anche qualcosa più: e per questo modo avrò servito al piacere di lui ed a' miei studi. Imperocchè, sebbene fin dalla prima età io prendessi

et doctrina liberalis, et maxime philosophia delectavit; tamen hoc studium quotidie ingravescit 24, credo et aetatis maturitate ad prudentiam, et his temporum vitiis, ut nulla res alia levare animum molestiis possit. A quo studio te abduci negotiis intelligo ex tuis literis: sed tamen aliquid iam noctes te adiuvabunt. Servius tuus, vel potius noster, summa me observantia colit; cuius ego quum omni probitate summaque virtute, tum studiis doctrinaque delector 25. Is mecum saepe de tua mansione, aut decessione communicat. Adhuc in hac sum sententia, nihil ut faciamus, nisi quod maxime Caesar velle videatur. Res sunt eiusmodi, ut, si Romae sis, nihil, praeter tuos, delectare te possit 26. De reliquis, nihil melius ipso est 27. Cetera eiusmodi, ut, si alterutrum necesse sit, audire ea malis, quam videre 28. Hoc nostrum consilium nobis minime iucundum est, qui te videre cupimus; sed consulimus tibi. Vale.

# CDLXX.

(Ad Div. VI, 6)

Argumentum. A. Caecinam, Pompeii partes in bello secutum, qui etiam scripto libro Caesarem offenderat, nunc exsulantem consolatur Cicero, et de reditu optime sperare inbet, eique studium et operam pollicetur.

diletto di tutte arti e scienze liberali, e della filosofia sopra tutte; tuttavia questo affetto ogni di più vien crescendo, credo per la maturità degli anni che fa altrui più avveduto, e per la malizia di questo tempo, la quale non mi lascia altro da ricreare lo spirito dalle amarezze. Da questo studio, secondo che tu mi scrivi, te distolgono le troppe faccende; tuttavia sopperiranno in parte le notti. Il tuo, o piuttosto nostro Servio mi carezza con somma osservanza; ed io della sua probità generalmente, e sì della somma virtù, degli studi e della dottrina piglio un infinito piacere. Egli entra meco spesso in ragionamenti del tuo rimanere o del ritornare. Per infino al presente io son fermo di nulla fare da quello in fuori che noi vedremo essere maggior piacere di Cesare. Lo stato delle cose è qui, che, stando tu in Roma, non puoi averne diletto d'altro, che della tua famiglia. Fuor da questo, non c'è nulla che vaglia meglio del Sere. Gli altri e le altre cose son così fatte, che bisognando contentarci dell' una delle due, troppo è da eleggere il sentirle, che il vederle. Questo mio consiglio non può (desiderando io di vederti) essermi caro; ma io guardo al tuo bene. A Dio.

# CDLXX.

(A Div. VI, 6)

Argomento. Avendo Aulo Cecina seguito nella guerra civile il partito di Pompeo, e di più scritto un libro mordace contro Cesare, ora trovandosi in esilio, Cicerone lo conforta, ed esortalo a sperar bene del ritorno, promettendogli ogni sua buon' opera ed ufizio.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII, M. Sept. exeunte.

#### M. T. CICERO A. CAECINAE S. D.

Vereor 1, ne desideres officium meum; quod tibi pro nostra et meritorum multorum, et studiorum, et partium coniunctione 2, deesse non debet: sed tamen vereor<sup>3</sup>, ne literarum a me officium requiras; quas tibi et iam pridem, et saepe misissem 4, nisi quotidie melius exspectans, gratulationem, quam confirmationem animi tui complecti literis maluissem. Nunc 5, ut spero, brevi gratulabimur. Itaque in aliud tempus id argumentum epistolae differo 6. His autem literis animum tuum, quem minime imbecillem 7 esse et audio, et spero, etsi non sapientissimi, at amicissimi 8 hominis auctoritate, confirmandum etiam atque etiam puto: nec iis quidem verbis, quibus te consoler ut afflictum, et iam omni spe salutis orbatum: sed ut eum, de cuius incolumitate non plus dubitem, quam te memini dubitare de mea. Nam quum me ex re publica expulissent ii, qui illam cadere posse, stante me, non putarent 9; memini, me ex multis hospitibus, qui ad me ex Asia, in qua tu eras, venerant 10, audire, te de glorioso et celéri reditu meo confirmare. Si te ratio quaedam Etruscae disciplinae 11, quam a patre, nobilissimo atque optimo viro, acceperas, non fefellit; ne nos quidem noScritta da Roma l'anno DCCVII, sul finir del mese di Settembre.

#### M. T. CICERONE AD A. CECINA S.

Non vorrei parerti negligente nell'uficio che aspetti da me, del quale io, sì per la congiunzione nostra e de' molti servigi e degli studi e delle fazioni, non ti dovea fallire; e non vorrei altresì che tu aspettassi da me l'ufizio dello scriverti; il che io e gran tempo prima e spesso avrei fatto, se non fosse che, aspettando ogni di migliori novelle, io amava meglio seriverti lettere di congratulazione, che da rinforzare il tuo coraggio. Ora sono a termine di potermi (come spero) di corto congratulare: e però riservo ad altro tempo la lettera di siffatta materia. Adunque con questa lettera credo ben fatto rafforzare con ogni efficacia l'animo tuo (il quale spero io, anzi odo dire non esser punto indebolito) coll'autorità di una persona, se non la più saggia del mondo, certo tutta tua. E nol farò già con parole da consolarti come uomo abbattuto e già disperato d'ogni salute, ma come persona del cui ben essere io non ho maggior dubbio che tu avessi (ben mi ricorda) tu della mia. Imperocchè, essendo io cacciato dalla Repubblica da cotali che non isperavano poter lei cadere, stando me in piè , mi sovviene che i molti ospiti, i quali dall'Asia, dove tu eri, vennero a me, mi raccontavano come tu asseveravi, il mio ritorno dover essere di corto e con gloria 2. Se quella cotal ragione fatta sopra la scuola etrusca 3, che tu avesti dal padre tuo, nobilissimo ed ottimo personaggio, non ti falli; certo non fallirà eziandio a me questo

stra divinatio fallet; quam quum sapientissimorum virorum monumentis 12 atque praeceptis, plurimoque, ut tu scis, doctrinae studio, tum magno etiam usu tractandae rei publicae, magnaque nostrorum temporum varietate 13 consecuti sumus. Cui quidem divinationi hoc plus confidimus, quod ea nos nihil in his tam obscuris rebus, tamque perturbatis, umquam omnino fefellit. Dicerem, quae ante futura dixissem, ni vererer, ne ex eventis fingere viderer. Sed tamen plurimi sunt testes, me et initio, ne coniungeret se cum Caesare, monuisse Pompeium; et postea, ne seiungeret. Coniunctione frangi senatus opes; disiunctione civile bellum excitari videbam. Atque 14 utebar familiarissime Caesare; Pompeium faciebam plurimi: sed erat meum consilium quum sidele Pompeio, tum salutare utrique. Quae praeterea providerim 15, praetereo. Nolo enim hunc de me optime meritum existimare, ea me suasisse Pompeio 16, quibus ille si paruisset, esset hic quidem clarus in toga, et princeps; sed tantas opes, quantas nunc habet, non haberet. Eundum in Hispaniam censui 17; quod si fecisset, civile bellum nullum omnino fuisset. Rationem haberi absentis 18, non tam pugnavi, ut liceret, quam ut, quando, ipso consule pugnante 19, populus iusserat, haberetur. Causa orta belli est 20. Quid ego praetermisi aut monitorum, aut querelarum, quum vel iniquissimam

nostro indovinamento, che mi fu messo in mano dagl'insegnamenti e precetti di uomini sapientissimi, e dal mio lunghissimo studio, che tu ben sai, di essa dottrina, ed anche il grande esercizio delle pubbliche bisogne, e la somma varietà de tempi presenti. Del qual mio indovinare io piglio maggior fidanza per questo, che in tanto buio e scompigliamento de' fatti avvenuti non me ne trovai del tutto mai ingannato. Io vorrei contarti delle cose che io ho detto dover avvenire, se non temessi di esser creduto comporre le predizioni dello avvenuto. Tuttavia son vivi assaissimi che possono testificare, aver io ammonito Pompeo che non si collegasse con Cesare; e di poi, che non se ne distaccasse: conoscendo io che quella lega avrebbe fiaccato i nervi al Senato; il separarsi levata una guerra civile. E sì io era intrinseco di Cesare, e di Pompeo avea altissima opinione; tuttavia il mio consiglio era fedele a Pompeo, e ad ambedue salutare. Le altre cose da me provvedute non vo' dire: da che non voglio che questo uomo, al qual debbo ogni cosa, sappia me aver dato a Pompeo 4 tali consigli, i quali se esso avesse seguito, egli sarebbe stato ben chiaro in pace e in alto grado, ma non di quella potenza che egli ha al presente. Io giudicai, Pompeo dover condursi in Ispagna 5, il che avrebbe del tutto impedita la guerra civile. Io ho fatto ogni opera, non tanto che al Sere fosse passata buona, essendo lui fuori, la sua petizione, quanto che gli fosse passata per questo, che alle pratiche fatte da esso consolo il popolo l'avea ratificata. Essendo nata cagion di guerra, quali gli avvisi, quali furono le querele che io non ci abbia fatto? anteponendo

pacem iustissimo bello anteferrem? Victa est auctoritas mea, non tam a Pompeio (nam is movebatur), quam ab iis, qui duce Pompeio freti, peropportunam et rebus domesticis, et cupiditatibus suis illius belli victoriam fore putabant. Susceptum bellum est, quiescente me; depulsum ex Italia 21, manente me, quoad potui: sed valuit apud me plus pudor meus 22, quam timor. Veritus sum deesse Pompeii saluti, quum ille aliquando non defuisset meae 23. Itaque vel officio, vel fama bonorum, vel pudore victus, ut in fabulis Amphiaraus, sic ego prudens et sciens ad pestem ante oculos positam 24 sum profectus. Quo in bello nihil adversi accidit, non praedicente me. Quare, quum 25, ut augures et astrologi solent, ego quoque augur publicus ex meis superioribus praedictis constitui apud te auctoritatem augurii et divinationis meae; debebit 26 habere fidem nostra praedictio. Non igitur ex alitis volatu 27, nec e cantu sinistro oscinis 28, ut in nostra disciplina 29 est, nec ex tripudiis solistimis aut soniviis 30 tibi auguror: sed habeo alia signa, quae observem; quae etsi non sunt certiora illis, minus tamen habent vel obscuritatis, vel erroris. Notantur autem mihi ad divinandum signa duplici quadam via: quarum alteram duco a Caesare ipso; alteram e temporum civilium natura atque ratione. In Caesare haec sunt: mitis clemensque naeziandio ad una guerra giustissima la più svantaggiata pace del mondo? Non fu fatto capitale della mia autorità, non tanto da Pompeo (chè egli era nel cedere), quanto da quelli i quali a baldanza di Pompeo generale amavano, come il miglior concio de' fatti loro di casa e de' lor desiderii, la vittoria di quella guerra. S'è cominciata la guerra senza porvi io un dito; dall'Italia fu trasportata altrove, rimanendomi io qui quanto ho potuto: ma prevalse nell'animo mio al timore il riguardo. Mi feci coscienza di non mancare alla salute di Pompeo, conciossiachè egli, quando che sia, non fosse mancato alla mia. Pertanto vinto o dal dovere, o dalla opinione de' buoni, o dal riguardo come nelle commedie fece Anfiarao 6, così io ad occhi aperti ed a sciente mi son gittato in bocca alla morte, che m'era bella e presente. Ed in quella guerra non c'incolse disastro, che io non l'avessi loro predetto. Per la qual cosa, posciachè, come fanno gli auguri e gli astrologi (ed io sono altresì augure pubblico), con le cose di sopra da me predette m'ho da te acquistato fede al mio augurio e indovinamento, nulla manca perchè da te il mio predire non debba esser creduto. E dei però sapere che non dal volato, nè dal canto sinistro d'uccello augurale (come ha la nostra scuola), nè dal beccare, o dal cadere del cibo 7, nè da' sogni ti cavo io l'augurio; anzi ho altri segni da me osscrvati, i quali comechè non sieno più certi de' sopraddetti, hanno però meno di oscurità e di errore. Ora io del mio indovinare ho notato due norme: l'una piglio io da esso Cosare, l'altra dalla natura e condizioni della guerra civile. Cesare ha queste qualità: indole dolce e clemente, e così l'hai tu dipinto a ma-

tura, qualis exprimitur praeclaro illo libro Querelarum tuarum 31. Accedit, quod mirifice ingeniis excellentibus, quale est tuum, delectatur. Praeterea cedit multorum iustis 32 et officio incensis, non inanibus aut ambitiosis, voluntatibus. In quo vehementer eum consentiens Etruria movebit 33. Cur haec igitur adhuc parum profecerunt? — Quia non putat se sustinere causas posse multorum, si tibi, cui iustius videtur irasci posse, concesserit. Quae est, igitur, inquies, spes ab irato? — Eodem fonte se hausturum intelligit laudes suas, e quo sit leviter adspersus 34. Postremo homo valde est acutus, et multum providens. Intelligit, te, hominem in parte Italiae minime contemnenda 35 facile omnium nobilissimum, et in communi re publica cuivis summorum tuae aetatis, vel ingenio, vel gratia, vel fama populi Romani <sup>36</sup> parem, non posse prohiberi re publica diutius. Nolet 37 hoc temporis potius esse aliquando beneficium, quam iam suum. Dixi de Caesare: nunc dicam de temporum rerumque natura. Nemo est tam inimicus ei causae, quam Pompeius animatus melius, quam paratus, susceperat, qui nos malos cives dicere, aut homines improbos audeat. In quo admirari soleo gravitatem et iustitiam et sapientiam Caesaris. Numquam, nisi honorificentissime, Pompeium appellat. — At in cius personam multa fecit asperius. — Armorum ista et victoriae sunt facta, non

raviglia in quel tuo libro de' tuoi Compianti 8; l'altra, egli dilettasi senza fine degli ingegni eccellenti, sì come è il tuo. In oltre egli si lascia volgere a' desiderii di molti che il pregano di cose giuste, a ciò rinfocati dall'affetto, non da vane ed ambiziose ragioni. Ed in questo egli avrà una scossa molto gagliarda dall' affetto unanime di tutta Toscana. — Come è dunque, dirai tu, che fino ad ora queste cose son valute sì poco? — Ecco: egli intende che non potrebbe star sul tirato nelle cause di molti altri, qualora a te (col quale egli sembra aver più giusta ragione di dover esser crucciato) fosse arrendevole. — Sto fresco, dirai tu, se ho a confidarmi di nomo sdegnato. — Anzi egli si promette di attingere dal fonte medesimo un rovescio di gloria, dal quale ebbe già quella spruzzaglia 9. Finalmente egli è uomo d'ingegno acutissimo e che la vede ben da lontano; e ben conosce che (essendo tu uomo troppo più nobile 10 di tutti che sono in cotesta non dispregevol parte d'Italia, e che nella Repubblica, quanto ella è grande, tu non la cedi o di ingegno, o di favore, o di opinion popolare a nessuno de' primi del tempo tuo) non può troppo lungamente vietarti il ritorno; e non vorrà patire che questo benefizio t'abbia a fare il tempo quandochessia, c non egli di presente che può. Ho detto di Cesare: vengo ora alla natura del tempo e delle circostanze. Non è alcuno tanto nimicato contro la causa la quale Pompeo (con più di buon fine che di giusto apparecchio) avea preso a mantenere, il quale ardisca di dare a noi de' tristi cittadini e malvagi; nel che io son solito fare le maraviglie della gravità, giustizia e sapienza di Cesare, che mai non nomina Pompeo, altro che con vocaboli di sommo onorc. — Ma egli fece però alla sua persona di

Caesaris. At nos quemadmodum est complexus? Cassium 38 sibi legavit; Brutum Galliac praefecit; Sulpicium Gracciae; Marcellum, cui maxime succensebat, cum summa illius dignitate restituit. Quo igitur haec spectant? Rerum hoc 39 natura et civilium temporum non patietur; nec manens, nec mutata ratio feret 4°: primum, ut non in causa pari eadem sit et conditio et fortuna omnium; deinde, ut in eam civitatem boni viri et boni cives nulla ignominia notati non revertantur, in quam tot nefariorum scelerum condemnati 41 reverterunt. Habes augurium meum; quo, si quid addubitarem, non potius uterer, quam illa consolatione 42, qua facile fortem virum sustentarem: te, si explorata victoria arma sumsisses pro re publica (ita enim tum putabas), non minus esse laudandum 43; sin propter incertos exitus eventusque bellorum, posse accidere ut vinceremur, putasses, non debere te ad secundam fortunam bene paratum fuisse, adversam ferre nullo modo posse. Disputarem etiam, quanto solatio tibi conscientia tui facti, quantaeve 44 delectationi in rebus adversis literae esse deberent. Commemorarem non solum veterum, sed horum etiam recentium vel ducum, vel comitum tuorum gravissimos casus. Etiam externos multos claros viros nominarem. Levat enim dolorem communis quasi legis, et humanae conditionis recordatio. Exponerem etiam,

mali gravissimi. — Vero; questo non fece già Cesare, sì le armi e la vittoria. Laddove a me, che dolci accoglienze non ha egli fatto! Cassio fece suo legato, Bruto prefetto delle Gallie, Sulpicio della Grecia; Marcello (e sì contro di lui era pessimamente animato) richiamò con sommo suo onore. Ora a che queste cose? a questo, che la natura delle cose e delle brighe civili (e nè eziandio se elle restino come sono, ovvero si mutino) non può tollerar ne portare: prima, che in pari causa tutti non abbiano a correre la stessa fortuna; l'altra, che le persone dabbene e' leali cittadini netti di ogni infamia non debbano ritornare in quella città, nella quale richiamati furono tanti altri già condannati per delitti enormissimi 11. Eeeo il mio augurio. Di questo se io punto dubitassi, vorrei in quella vece usare di un'altra consolazione, da dover confortarne un uom forte, eioè: Se tu avessi preso l'arme per la Repubblica, certo della vittoria (e così pensavi tu allora), non saresti meno da lodare; ma se tu avessi, sopra l'incertezza dell'esito delle guerre, fatto ragione che e' poteva bene avvenire che noi fossimo vinti, tu non dovevi (essendo bene apparecehiato alla fortuna seconda) aver perduto ogni forza da sopportare l'avversa. Disputerei eziandio del sommo conforto che tu dovresti prendere dalla coscienza de' tuoi fatti, e quanto diletto nelle disgrazie dalla letteratura. Ti tornerei a mente le morti dolorose, non pur de' vecchi, ma e di questi nostri o condottieri o tuoi sozi; e nominerei molti gloriosi eziandio degli strani: eoneiossiachè grande alleviamento del dolore si è il pensare, questa essere quasi legge comune, o condizion di umana natura. E vorrei altresi porti sugli occlii in quanti tumulti e conque in confusione rerum omnium viveremus. Necesse est enim minore desiderio perdita re publica carere, quam bona. Sed hoc genere 45 nihil opus est. Incolumem te cito, ut spero, vel potius, ut perspicio, videbimus. Interea tibi absenti, et huic, qui adest, imagini animi et corporis tui, constantissimo atque optimo filio tuo, studium, officium, operam, laborem meum iampridem et pollicitus sum, et detuli: nunc hoc amplius, quod me amicissime quotidie magis Caesar amplectitur; familiares quidem eius, sicuti neminem 46. Apud quem quicquid valebo vel auctoritate, vel gratia, valebo tibi. Tu cura, ut quum firmitudine te animi, tum etiam spe optima sustentes.

### CDLXXI.

(Ad Div. Vil, 33)

Argumentum. Volumnio, qui scripserat aegre se carere declamationibus, quas Cicero cum Hirtio, Cassio ct Dolabella exercere coeperat, respondet, eum nihil in ca re danni facere; tamen se eum mox videre cupere, literisque eius delectari etiam longioribus, significat.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII, M. Sept. vel Oct.

### M. CICERO VOLVMNIO 1 S.

Quod declamationibus <sup>2</sup> nostris cares, damni nihil facis. Quod Hirtio invideres, nisi eum ama-

fusion di tutte cose ti converrebbe vivere in Roma: chè certo dee doler meno l'aver perduto una Repubblica rovinata, che una buona. Se non che di questa sorta conforti non ti fa punto bisogno, da che di corto, sì come spero, o piuttosto ben veggo, ti rivedremo in ottimo stato. In questo mezzo che tu se' lontano, ed a te ed a questo ritratto del tuo animo e della persona, dico al costantissimo ed ottimo figliuol tuo, io ho promesso, è un pezzo (ed ho prestato per opera), l'affetto mio, il servigio, l'opera, la fatica; il che io fo al presente via più, veggendomi ogni di meglio con amore d'amico accarezzato da Cesare 12; dagli amici di lui poi, come non fanno con nessun altro; appo il quale tutto quello che io varrò, o per autorità o per favore, varrò per tuo bene. Tu fa di sostentarti, sì con la fermezza del tuo coraggio, e sì anche colla maggiore speranza che possa essere.

## CDLXXI. (A Div. VII, 33)

Argomento. Come che Volunnio avea scritto, dolergli d'esser privo delle declamazioni che Cicerone avea cominciato a esercitar con Irzio, Cassio e Dolabella, Cicerone gli risponde che in ciò nulla perdeva: tuttavia gli significa il suo desiderio di vederlo tosto, ed il piacere che prova nelle lettere di lui, per lunghe che siano.

Scritta da Roma l'anno DCCVII, nel mese di Settembre o d'Ottobre.

### M. T. CICERONE A VOLUNNIO S.

Se tu non se' alle mie declamazioni <sup>1</sup>, non monta miente. La invidia che ad Irzio tu porteresti, se non res, non erat causa invidendi<sup>3</sup>; nisi forte ipsius eloquentiae magis, quam, quod me audiret, invideres. Nos enim plane, mi suavissime 4 Volumni, aut nihil sumus 5, aut nobis quidem ipsis displicemus, gregalibus illis 6, quibus, te plaudente, vigebamus, amissis; ut etiam, si quando aliquid dignum nostro nomine emisimus, ingemiscamus, quod haec pinnigero, non armigero in corpore tela exerceantur 7, ut ait Philoctetes apud Accium, abiecta gloria 8. Sed tamen omnia mihi erunt, si tu veneris, hilariora: quamquam venis 9, ut ipse intelligis, in maximarum quasi concursum occupationum 10: quas si, ut volumus, exceperimus 11, ego vero multam salutem et foro dicam, et curiae; vivamque tecum multum, et cum communibus nostris amatoribus 12. Nam et Cassius tuus, et Dolabella noster, vel potius uterque noster, studiis iisdem tenentur, et meis aequissimis utuntur auribus 13. Opus est huc 14 limatulo et polito tuo iudicio, et illis interioribus literis 15, quibus saepe verecundiorem me in loquendo facis 16. Mihi enim iudicatum 17 est (si modo hoc Caesar aut patietur, aut volct) deponere illam iam personam, in qua me saepe illi ipsi probavi 18, ac me totum in literas abdere, tecumque et cum ceteris earum studiosis honestissimo otio perfrui. Tu, vellem, ne veritus esses, ne perinvitus 19 legerem tuas literas, si mihi (quemad-

lo amassi, non ha buona ragione; salvo se anzi non gli invidiassi la sua eloquenza, che l'esser lui mio allievo. Imperocchè noi, o mio dolcissimo Volunnio, o non siamo più nulla, o putiamo eziandio a noi medesimi, dopo aver perduto que' nostri compagnoni 2 che ci mettevano in voce, e tu battevi le mani: cotalchè, se anche noi mandammo in luce qualche cosa degna della nostra fama, mi vengono agli occhi le lagrime, pensando che queste armi ci conviene adoperare in corpi pennuti<sup>3</sup>, non armati (come nell'Azzio dice Filottete), e ciò con gloria volgare. Tuttavia sarò in tutte cose vantaggiato, venendoci tu; quantunque, come tu stesso comprendi, mi troverai quasi sopraffatto da una foga di grandissime occupazioni; dalle quali se, come desidero, potrò sgabellarmi, ti prometto, io ne manderò bene con Dio il foro e la curia, e mi darò vita con te al dilungo, e con gli altri miei amatori. Imperocchè sì il tuo Cassio e 'I nostro Dolabella (o piuttosto nostri ambedue) si dilettano de' medesimi studi, e sono da me ascoltati con infinito piacere. Or egli è bisogno qui del tuo limato e forbito giudizio, e di quelle tue più riposte dottrine, con le quali tu assai delle volte mi rendi sovente al parlare vergognoso. E credi pure che se Cesare o mel consenta, o lo voglia, io sono meco deliberato di metter giù quel mio personaggio 4 nel quale io spesse volte a lui medesimo mi feci gradire, e tutto avvilupparmi nelle lettere, e con te e con gli altri caldi di questo studio passarci nel più orrevole ozio del mondo. Or tu dubitasti, neh? non io dovessi leggere di malissima voglia le tue lettere, se forse tu (come scrivi) me ne avessi mandato

modum scribis) longiores forte misisses; ac velim posthac sic statuas, tuas mihi longissimas 20 quasque gratissimas fore.

### CDLXXII. (Ad Div. VII., 28)

Argumentum. Probat Curii consilium, quod, desperata re publica, in Graeciam se contulerit; et quod ille pedibus consecutus sit, id se alia ratione, studiis nimirum et literis, assequi scribit

Scr. A. V. C. DCCVII, exeunte.

#### M. CICERO CVRIO I S. D.

Memini quum mihi desipere videbare, quod cum istis 2 potius viveres, quam nobiscum. Erat enim multo domicilium huius urbis (quum quidem haec urbs 3) aptius humanitati et suavitati tuae, quam tota Peloponnesus, nedum Patrae. Nunc contra et vidisse mihi multum videris, quum, prope desperatis his rebus, te in Graeciam contulisti; et hoc tempore non solum sapiens, qui hinc absis, sed etiam beatus: quamquam quis, qui aliquid sapiat, nunc esse beatus potest? Sed, quod tu, cui licebat, pedibus es consecutus, ut ibi esses, ubi nec Pelopidarum . . . 4 nosti cetera; nos idem propemodum consequimur alia ratione. Quum enim salutationi 5 nos dedimus amicorum, quae fit hoc etiam frequentius, quam

di ben lunghe. Mal me ne sa; anzi dei vivere per innanzi sicuro che quanto di più lunghe me ne scriverai, tanto io le avrò via più care.

#### CDLXXII.

(A Div. VII, 28)

Argomento. Approva il partito preso da Curio, che disperata la causa della Repubblica siasi trasferito nella Grecia; e scrive sè aver altro mezzo, cioè gli studii e le lettere, di conseguire ciò che desso Curio avea ottenuto viaggiando.

Scritta da Roma sul finire dell' anno DCCVII.

### M. CICERONE A CURIO 1 S.

E' mi ricorda del tempo che tu mi parevi impazzito del tuo voler anzi vivere costì, che con noi: chè certo il domicilio di questa città (dico quando essa era città) meglio era fatto per la gentilezza ed ilarità tua, che tutto, quanto egli è grande, il Peloponeso, non che Patrasso 2. Ma ora in contrario tu mi pari aver fatto gran senno, quando (essendo le cose di Roma presso che tracollate) ti se' condotto nella Grecia; ed al presente, non pur savio, per tenerti lontan di qua, ma eziandio beato: quantunque, chi è colui che avendo mica di cervello, possa ora esser beato? Ma quel medesimo che tu (il quale ne avesti il modo) hai conseguito co' passi, cioè di essere in tal luogo, ove nè de' Pelopidi 3 . . . . (intendi il resto), quel medesimo sottosopra ho io conseguito per altra via. Imperocchè, dopo ricevuti i convenevoli degli amici 4, il che fanno ora più di frequente che prima (per parer

solebat, quod, quasi avem albam 6, videntur bene sentientem civem videre; abdo me in bibliothecam. Itaque opera 7 efficio tanta, quanta fortasse tu senties. Intellexi enim ex tuo sermone quodam, quum meam moestitiam et desperationem accusares domi tuae, te ex meis libris animum meum desiderare 8. Sed mehereule et tum rem publicam lugebam, quae non solum suis erga me, sed etiam meis erga se beneficiis erat mihi carior 9; et hoe tempore, quamquam me non ratio 10 solum consolatur, quae plurimum debet valere, sed etiam dies 11, quae stultis quoque mederi solet, tamen doleo, ita rem communem esse dilapsam, ut ne spes quidem, melius aliquando fore, relinquatur. Nec vero nunc quidem culpa in eo est, in cuius potestate omnia sunt (nisi forte id ipsum esse non debuit); sed alia casu, alia etiam nostra culpa sic acciderunt, ut de praeteritis non sit querendum 12. Reliquam spem nullam video. Quare ad prima redeo. Sapienter haee reliquisti, si consilio; feliciter, si casu.

### CDLXXIII. (Ad Div. 1X, 15)

Argumentum. 1 Duabus epistolis respondet; priori de valitudine, et de illius in se amore, ac incunditate; 2 alteri, nihil referre, utrum Romae sit, an Neapoli, quum Romae unius nutu regantur omnia.

loro quasi una mosca bianca a vedere un cittadino di sano sentire), mi seppellisco nel mio scrittoio: e così scrivo opere di tanto peso, quanto tu stesso forse conoscerai. Imperocchè da un certo tuo ragionamento ho raccolto, che riprendendo tu la mia malinconia e la disperazione, in casa tua tu dicevi, come ne' miei libri vedevi un animo, ed in me un altro. Ma, vagliami il vero, allora io piangea la Repubblica, la quale non pure per li benefizi da lei ricevuti, che per quelli che ella ricevette da me, troppo crami cara; ed al presente, sebbene non solo dalla ragione, che certo dee avere gran forza, prendo conforto, ma eziandio dal tempo, il quale è buona medicina anche a' pazzi; tuttavia non posso darmi pace di veder lo Stato andatone in fasci per forma, che del vederlo mai migliorato non ci resta pure speranza. Nè già (parlo del tempo presente) la colpa è di quello che può fare ogni cosa che vuole (se già ciò medesimo è quello che non dovea essere); ma altre cose per caso, altre a nostra colpa sono accadute di cotal fatta, che egli è meglio non pescar nel passato. Del resto, non veggo fil di speranza. Adunque mi rifo al principio. Se tu approvedutamente sei uscito di questa pania, fosti ben saggio: se per abbattimento, la sorte ti disse bene.

### CDLXXIII.

( A Div. IX, 15)

Argomento. 1 Risponde a due lettere di Peto: alla prima dello stato di salute, non che dell'affetto di lui verso di se, e della piacevolezza; 2 all'altra di esser indifferente circa lo starsi in Roma o pure in Napoli, quando che in Roma ogni cosa si governa secondo il volere d'un solo.

Ser. Romae A. V. C. DCCVII, M. circ. Oct.

#### CICERO PAETO S.

ı Duabus tuis epistolis respondebo: uni, quam triduo 1 ante acceperam a Zetho 2; alteri, quam attulerat Phileros tabellarius. Ex prioribus tuis literis intellexi, pergratam tibi esse curam meam valitudinis tuae 3, quam tibi perspectam esse gaudeo. Sed, milii crede, non perinde, ut est reapse 4, ex literis perspicere potuisti. Nam quum a satis multis (non enim possum aliter dicere 5) et coli me videam, et diligi; nemo est illorum omnium mihi te iucundior. Nam quod me amas, quod id et iampridem, et constanter facis; est id quidem magnum, atque haud scio an maximum; sed tibi commune cum multis: quod tu ipse tam amandus es, tamque dulcis, tamque in omni genere iucundus, id est proprie tuum. Accedunt non Attici, sed salsiores, quam illi Atticorum, Romani veteres atque urbani sales 6. Ego autem (existimes licet, quod lubet) mirifice capior facetiis, maxime nostratibus 7; praesertim quum eas vicleam primum oblitas Latio 8, tum, quum in urbem nostram est infusa peregrinitas, nunc vero etiam braccatis et Transalpinis nationibus 9, ut nullum veteris leporis vestigium appareat. Itaque, te quum video, omnes mihi Granios, omnes LuScritta da Roma l'anno DCCVII, verso il mese di Ottobre.

### CICERONE A PETO S.

r Rispondo alle due lettere tue; delle quali l'una mi diede Zeto, or fa tre dì; l'altra ebbi dal corrier Filero. Dalla prima compresi, te aver sommamente gradito l'affanno che io mi diedi della tua malattia; e godo che tu l'abbia saputo. E tuttavia, credimi, la cosa è troppo più in verità, che tu non hai potuto ritrarre dalle mie lettere. Imperocchè sebbene io mi vegga da ben molti (mi conviene pur dirlo) onorato e ben voluto, nessun però di loro tutti mi è più giocondo di te. Posciachè questo amarmi che tu fai, e ciò da gran tempo e perseverantemente, egli è bene gran cosa, se già non l'ho a dire grandissima; e tuttavia molti altri fanno il medesimo: là dove questo esser tu amabile, tanto dolce e tanto in tutte cose giocondo, egli è cosa tua in proprio. S'arroge a questo, que' tuoi Romani antichi sali cittadineschi, non dico Attici ma più piccanti di quelli 1. Or tu dei sapere (e tu pensane quello che vuoi) che io son cotto fradicio delle facezie, delle nostrali singolarmente; e ciò troppo più ora, che per la prima volta le veggo imbrattate di latinità, fin da quando fu la nostra città intrisa di foresteria, ed ora per giunta di genti braccate e di Transalpine: cotalchè non si lascia più vedere alcun cenno dell'antica lepidezza. Per le quali cose, quando io veggo te, mi par vedere tutti i Granii 2, tutti i Lucilii (parlo

cilios (vere ut dicam), Crassos quoque et Laelios videre videor 10. Moriar, si, praeter te, quemquam reliquum habeo, in quo possim imaginem antiquae et vernaculae festivitatis agnoscere. Ad hos lepores quum amor erga me tantus accedat, miraris, me tanta perturbatione valitudinis tuae tam graviter exanimatum fuisse?

2 Quod autem altera epistola purgas te, non dissuasorem mihi emtionis Neapolitanae fuisse, sed auctorem moderationis 11 urbanae; neque ego aliter accepi. Intellexi tamen idem, quod his intelligo literis, non existimasse te, mihi licere, id quod ego arbitrabar, res has 12 non omnino quidem, sed magnam partem relinquere. Catulum 13 mihi narras, et illa tempora. Quid simile? 14 ne mi quidem ipsi tunc placebat diutius abesse ab rei publicae custodia. Sedebamus enim in puppi, et clavum tenebamus. Nunc autem vix est in sentina locus. An minus multa senatus consulta futura putas, si ego sim Neapoli? Romae quum sum, et urgeo forum 15, senatus consulta scribuntur apud amatorem tuum 16, familiarem meum. Et quidem quum in mentem venit, ponor ADF. SCRIB. 17: et ante audio senatus consultum in Armeniam et Syriam esse perlatum, quod in meam sententiam factum esse dicatur, quam omnino mentionem ullam de ea re esse factam 18. Atque hoc nolim me iocari putes. Nam mihi, scito, iam

da cuore), anzi i Crassi medesimi e' Lelii. Possa io morire se, da te in fuori, io mi trovo rimaso più alcuno nel quale io possa riconoscere un' ombra di quella vecchia cittadinesca piacevolezza. Or se a queste piacevolezze tu aggiunga il tanto amor che mi porti, puoi tu maravigliarti che io mi sentissi cader il cuore così del conquasso che ne ebbe la tua sanità?

2 Quanto all'altra lettera, nella qual mi ti scusi, dicendomi di non avermi già sconfortato dal comperar la casa di Napoli, sì confortatomi di rimanere in città, sappi pure che nè io medesimo non la sentiva altramenti. Ben ho io conosciuto (quel medesimo che ora da questa tua lettera) che tu giudicavi non esser ben fatto (e così giudicava io medesimo); non già che io mi spiccassi in tutto dalle urbane faccende, ma in buona parte. Or tu mi conti di Cátulo 3 e di que' tempi? Che ha far questo con quelli? Nè eziandio a me piaceva allora di starmi troppo lontano dalla guardia della Repubblica: da che io mi sedeva da poppa, e governava il timone; dove al presente a stento m'è dato luogo nella sentina. Or temi tu forse che, standomi io in Napoli, in minor numero si debbano fare senaticonsulti? Nel tempo che io sono in Roma, e sono · in foro continuo, i senaticonsulti si fanno in casa del tuo amatore, mio amico 4; e ti prometto, se gli viene in mente, ci sono io, sottoscritto per assistente; ed avviene che io sento dire di un senatoconsulto portato in Armenia o in Soria, nel quale si dice fatto il mio assentimento, e ciò prima che io abbia saputo di alcuna parola che ne fosse fatta. Ora non credessi già tu che questo io dica per baia: perchè dei sapere che alcuni

a regibus ultimis allatas esse literas, quibus mihi gratias agant, quod se mea sententia reges appellaverim: quos ego non modo reges appellatos, sed omnino natós nesciebam. Quid ergo est? tamen, quamdiu hic erit noster hic praesectus moribus 19, parebo auctoritati tuae. Quum vero aberit, ad fungos me tuos 20 conferam. Domum si habebo, in denos dies singulos sumtuariae legis dies conferam 21. Sin autem minus invenero, quod placeat, decrevi habitare apud te: scio enim, me nihil tibi gratius facere posse. Domum Sullanam desperabam iam, ut tibi proxime scripsi 22: sed tamen non abieci. Tu, velim, ut scribis, cum fabris eam perspicias. Si enim nihil est in parietibus aut in tecto vitii, cetera mihi probabuntur.

### CDLXXIV.

(Ad Div. IX . 26)

Argumentum. Cenam apud Volumnium Eutrapelum, accumbente Cytheride meretrice, iocose describit.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII, M. Sept. vel Oct.

### CICERO PAETO S. D.

Accubueram I hora nona, quum ad te harum exemplum in codicillis exaravi 2. Dices: ubi? — Apud Volumnium Eutrapelum, et quidem supra me Atticus, infra Verrius<sup>3</sup>, familiares tui. Miraris tam exhilaratam esse servitutem 4 nostram? Quid

re dell'ultime parti del mondo mi scrissero, ringraziandomi che io col mio voto avessi loro attribuito il nome di Re; quando io non pur non sapeva di questo titolo loro dato, ma nè eziandio che egli fossero mai stati al mondo 5. Che credi dunque da fare? ma odi. Mentre che questo nostro maestro di costumi sarà qui, ed io mi starò alla tua autorità. Andatone che egli sia, ed io mi ridurrò a' tuoi funghi. Trovandovi casa, io compartirò in dieci giorni la spesa, per la legge dello spendio assegnata a ciascuno. Caso che non trovi luogo che mi piaccia, ho deliberato pigliar posta in casa tua: chè so di non poterti far cosa di questa più cara. Della casa di Silla 6 io avea già mandatane ogni speranza, come t'ho scritto testè; ma non ancora del tutto. Ben vorrei che tu, come scrivi, fossi co' maestri a vederla. Se nelle mura e nel tetto non ha magagne, del resto sarò ben contento.

### CDLXXIV.

(A Div. IX, 26)

Argomento. Deserive seherzando facetamente la cena in casa di Volunnio Eutrapelo, trovandosi a mensa la cortigiana Citeride.

Scritta da Roma l'anno DCCVII, nel mese di Settembre o d'Ottobre.

### CICERONE A PETO S.

Io era entrato a tavola alle ore nove, quando ti abborracciai sulla tavoletta <sup>1</sup> questa bozza di lettera. Dirai tu: in cui casa? — Di Volunnio Eutrapelo <sup>2</sup>; ed aggiungo, sopra di me stando Attico <sup>3</sup>, c Verrio di sotto, tuoi amici. Come mai (tu di') puoi esser di sì buon umore in libertà perduta? — Or che aveva io a fare? dimando

ergo faciam? te consulo, qui philosophum audis 5. Angar? excruciemne me? quid assequar? Deinde quem ad finem? - Vivas, inquis, in literis. -An quicquam me aliud agere censes? aut possem 6 vivere, nisi in literis viverem? Sed est earum etiam, non satietas, sed quidam modus. A quibus quum discessi, etsi minimum mihi est in cena 7, quod tu unum ζήτημα Dioni philosopho posuisti 8; tamen quid potius faciam prius, quam me dormitum conferam, non reperio. Audi reliqua. Infra Eutrapelum Cytheris accubuit 9. — In eo igitur, inquis, convivio Cicero ille,

Quem adspectabant, cuius ob os Graii ora obvertebant sua?10

Non mehercule suspicatus sum illam adfore: sed tamen Aristippus quidem ille Socraticus non erubuit 11, quum esset ei obiectum 12, habere eum Laida. « Habeo, inquit, non habeor a Laide 13. » Graece hoc melius. Tu, si voles, interpretabere. Me vero nihil istorum, ne iuvenem quidem, movit umquam, ne nunc senem 14. Convivio delector. Ibi loquor, quod in solum 18, ut dicitur; et gemitum 16 in risus maximos transfero. An tu id melius, qui etiam philosophum irriseris 17, quum ille, si quis quid quaereret 18, dixisset, cenam te quaerere a mane dixeris? 19 Ille baro 20 te putabat quaesiturum, unum coelum esset, an innumerabilia. Quid ad te? 21 At hercule cena non

consiglio a te, che vai alle lezion d'un filosofo. Doveva io tribolare e martoriare me stesso? qual pro? ed anche a qual fine? Rispondi: Che non vivere negli studi? - Or credi tu dunque che io faccia punto altro? io non potrei vivere se non istudiando. Ma cotesti debbono riuscire, non dico a sazietà, ma ad una certa misura. Ora, come io me ne sia spiccato (quantunque di cene poco mi caglia, là dove questa fu sola la proposta da te fatta a Dione filosofo), io non saprei che fare di meglio prima di mettermi a dormire. Or odi il resto. Sotto Eutrapelo era coricata Citeride 4. Poffare! dirai tu: a tal pranzo era quel Cicerone, al quale sguardavano, ed alla cui faccia teneano i Greci volte le loro? Ti dico vero: io non ebbi un sospetto che ella ci avesse ad essere; e nondimeno nè eziandio Aristippo, quel Socratico, si vergognò che gli fosse gittato sul viso: Tu tieni Laide. — Tengo bene (rispose egli) Laide; non ella me (in greco torna meglio questo motto 5; voltalo tu meglio, se vuoi). — Or sappi pure, io non fui di queste novelle intabaccato, nè avend' io le caluggini: pensa ora con la barba grigia. Io mi godo i conviti; in essi chiacchiero, come mi viene 6, e talora anche dal piagnere passo a sbellicar delle risa. Or trovi tu meglio? che anche motteggiasti il tuo filosofo? al quale (avendo lui detto: C' è alcuno che voglia nulla?7) tu rispondesti: Io? una cena, facendomi dalla mattina. — Quello sciatto 8 s'aspettava che tu gli domandassi: Se il ciclo fosse pur uno, ovvero a migliaia 9. — Or questo che faceva a te? Ma di' vero: anche la cena

quid ad te 22: ibi praesertim. Sic igitur vivitur: quotidie aliquid legitur, aut scribitur; dein, ne amicis nihil tribuamus, epulamur una non modo non contra legem 23, si ulla nunc lex est, sed etiam intra legem, et quidem aliquanto. Quare nihil est, quod adventum nostrum extimescas. Non multi cibi 24 hospitem accipies, sed multi ioci. Vale.

### CDLXXV.

Ad, Div. VI, 14)

Argumentum. Quae cum Caesare egerit de Ligarii restitutione, et quam spem salutis habeat, declarat, eumque ad lactitiam exhortatur.

Scr. in Cumano A. V. C. DCCVII, M. Nov. execute.

### CICERO LIGARIO

Me scito omnem meum i laborem, omnem operam, curam, studium in tua salute consumere? Nam quum te semper maxime dilexi, tum fratrum tuorum³, quos aeque atque te summa benivolentia sum complexus, singularis pietas amorque fraternus nullum me patitur officii erga te studiique munus aut tempus praetermittere. Sed quae faciam fecerimque pro te, ex illorum te literis, quam ex meis, malo cognoscere. Quid autem sperem, aut confidam, et exploratum habeam de salute tua, id tibi a me declarari volo. Nam

dunque la vita mia: ogni di leggo qualcosa, o scrivo; appresso, per compiacere qualcosa agli amici, pranzo con loro; e ciò non pure di là dalla legge 10 (se c'è punto di legge oggidì), ma e di qua; e ti so dire, un bel tratto. Di che tu non hai ragion di temere della mia venuta: avrai un ospite non diluviatore, ma assai sollazzevole. A Dio.

### CDLXXV.

(A Div. VI, 14)

Argomento. Delle pratiche tenute con Cesare circa il richiamo di Ligario, e dimostra quale speranza nutra di salvezza, ed esortalo ad esser d'animo lieto.

Scritta nel Cumano l'auno DCCVII, sul finir del mese di Novembre.

#### CICERONE A LIGARIO

Stammi sicuro che io nell'attendere al tuo ben cssere sto logorando ogni mia fatica, ogni opera, ogni
studio, ogni cura; al che mi tira l'amore che ti portai sempre grandissimo, e così la singolar pietà ed affetto de' tuoi fratelli verso di te, i quali io come te
mi tenni e tengo stretti nel cuore, non mi lasciano
trascurare uficio nè opportunità che all'affetto e diligenza mia sia richiesto. Ma quello che io faccia ed
abbia fatto per lo tuo bene, io amo meglio che tel
dicano le loro lettere, che le mic. Quel poi che io
speri, o di che pigli fidanza, o mi tenga in mano
circa la tua salute, mi piglio io la parte di dichiararloti. Imperocchè se c'è uomo timido al mondo ne' casi

EPISTOLA CDLXXV. A. V. C. 707 si quisquam 4 est timidus in magnis periculosisque rebus, semperque magis adversos rerum exitus metuens, quam sperans secundos; is ego sum: et, si hoc vitium est, eo me non carere confiteor. Ego idem tamen quum a. d. V Kal. intercalares priores 5, rogatu fratrum tuorum, venissem mane ad Caesarem, atque omnem adeundi et conveniendi illius indignitatem 6 et molestiam pertulissem; quum fratres et propinqui tui iacerent ad pedes, et ego essem locutus, quae causa, quae tuum tempus 7 postulabat: non solum ex oratione Caesaris, quae sane mollis et liberalis fuit, sed etiam ex oculis et vultu, ex 8 multis praeterea signis, quae facilius perspicere potui, quam scribere, hanc in opinionem discessi 9, ut mihi tua salus dubia non esset. Quamobrem fac animo magno fortique sis: et, si turbidissima sapienter ferebas, tranquilliora laete feras. Ego tamen tuis rebus sic adero, ut difficillimis; neque Caesari solum, sed etiam amicis eius omnibus, quos mihi amicissimos esse cognovi, pro te, sicut adhuc feci, libentissime supplicabo. Vale.

#### CDLXXVI. (Ad Div. VI, 8)

Argumentum. 1 Sibi hoc datum a Balbo et Oppio scribit, ut Caecinae liceret in Sicilia esse; ibique ut commoretur, nec longius abeat, suadet. 2 Significat, se commendaturum eum Furfanio.

forti e dubbiosi, e che sempre s'aspetti che caschi il mondo, anzi che speri nulla di bene, io son desso; e se questo è difetto, io me ne rendo in colpa. E tuttavia io medesimo essendo, a' prieghi de' tuoi fratelli, venuto a casa Cesare la mattina i dell'ultimo di novembre, e tollerata l'indegnità, quant'ella fu lunga, e 'l fastidio del dimandar udienza e dell' essere ammesso: stando i fratelli e' parenti tuoi gittati a' piè 2 di lui, ed io avendogli detto quello che portava la causa e la circostanza, non solo la risposta di Cesare, che fu ben larga e benigna, ma e gli occhi di lui e l'aspetto e più altri segni (che più facile mi fu vedere che ora scrivere) mi condussero a tenermi per bella e conchiusa la tua salute. Adunque fa grande animo e forte; e se già saviamente ti se' portato ne' termini più sicuri della vita, ora che essi schiariscono, stammi allegro. Tuttavia io farò ad ogni tuo bisogno, come farei nel più disperato; nè a Cesare solamente, ma a tutti gli amici di lui, i quali ho trovati di me amantissimi, ti terrò (come ho fatto fin qui) della maggior voglia raccomandato. A Dio.

### CDLXXVI.

(A Div. VI, 8)

Argomento. I Scrive d'aver ottenuto da Balbo ed Oppio che a Cecina sia permesso lo starsene in Sicilia; e lo persuade ad ivi soggiornare, nè di là allontanarsi. 2 Dice che lo raccomanderà a Furfanio. Scr. Romae A. V. C. DCCVII exeunte.

### M. T. CICERO A. CAECINAE S. D.

1 Quum esset mecum Largus 1, homo tui studiosus, locutus, Kalendas Ian. tibi praefinitas esse 2: quod omnibus rebus 3 perspexeram, quae Balbus et Oppius absente Caesare egissent, ea solere illi rata esse; egi vehementer cum his, ut hoc mihi darent, tibi in Sicilia, quoad vellemus, esse uti liceret. Qui mihi consuessent 4 aut libenter polliceri, si quid esset eiusmodi, quod eorum animos 5 non offenderet; aut etiam negare, et afferre rationem 6, cur negarent: huic meae actioni, vel rogationi potius 7, non continuo responderunt: eodem die tamen ad me reverterunt; mihi hoc dederunt, ut esses in Sicilia 8, quoad velles; se praestaturos, nihil ex eo te offensionis habiturum. Quando, quid tibi permittatur, cognosti: quid mihi placeat, puto te scire oportere. Actis his rebus, literae a te mihi redditae sunt, quibus a me consilium petis, quid sim tibi auctor; in Siciliane subsidas, an ad reliquias Asiaticae negotiationis 9 proficiscare. Haec tua deliberatio non milii convenire visa est cum oratione Largi. Ille enim mecum, quasi tibi non liceret in Sicilia diutius commorari, ita locutus erat: tu autem, quasi concessum sit, ita deliberas. Sed ego, sive hoc,

Scritta da Roma sul finir dell' anno DCCVII.

### M. T. CICERONE AD A. CECINA S.

1 Avendo Largo 1 tuo affezionato dettomi che al calen di gennaio spirava il tuo termine 2, ed avendo io trovato per mille pruove ogni cosa che in assenza di Cesare, Balbo 3 ed Oppio avessero fatta, esser da lui benedetta; ho fatto con cotestoro la più calda pratica che mi volesser concedere che tu potessi rimanere in Sicilia quanto a me fosse piaciuto. Ora essendo eglino usati a promettermi di voglia (dimandando io loro cosa che non li disgustasse), ovvero a negarmela con rendermi ragione della negativa, in quella vece alla mia suddetta dimanda non risposero di presente; e tuttavia non passò il giorno che e' furono tornati a me dicendo: Stia pur Cecina in Sicilia a sua posta; gli stiam pagatori che non ne avrà alcun danno. -Ora tu hai saputo quello che ti è concesso; ed io credo che ti si convenga altresì di sapere quello che a me piacerebbe. Fatte le cose che ho detto, ebbi una tua lettera, che mi dimanda consiglio a che ti conforti io: se a soffermarti in Sicilia, ovvero passar nell'Asia a dar l'ultima mano a' tuoi fatti. Questa tua deliberazione non m'è paruta accordarsi troppo col dire di Largo: conciossiachè egli mi parlò per forma, come se ti fosse tolto di più dimorare in Sicilia; e tu, come in cosa bella e ottenuta, mi domandi consiglio. Ma, sive illud est, in Sicilia censeo commorandum. Propinquitas locorum vel ad impetrandum adiuvat 10 crebris literis et nuntiis, vel ad reditus celeritatem, re aut impetrata 11, quod spero, aut aliqua ratione confecta. Quamobrem censeo magnopere commorandum.

2 T. Furfanio Postumo <sup>12</sup>, familiari meo, legatisque eius, item meis familiaribus, diligentissime te commendabo, quum venerint. Erant enim omnes Mutinae. Viri sunt optimi, et tui similium studiosi, et mei necessarii. Quae mihi venient in mentem, quae ad te pertinere arbitrabor, ea mea sponte faciam: si quid ignorabo, de eo admonitus omnium studia vincam. Ego etsi coram de te cum Furfanio ita loquar, ut tibi literis meis ad eum nihil opus sit; tamen, quoniam <sup>13</sup> tuis placuit, te habere meas literas, quas ei redderes, morem his gessi. Earum literarum exemplum infra scriptum est <sup>14</sup>.

# CDLXXVII. (Ad Div. VI, 9)

Argumentum. Furfanio Caecinam commendat.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII exeunte.

### M. T. CICERO T. FVRFANIO PROCOS. S. D.

Cum A. Caecina tanta milii familiaritas consuetudoque semper fuit, ut nulla maior esse pos-

sia che vuole, io giudico che tu ti rimanga in Sicilia. La vicinanza de' luoghi ti può dar mano ad ottenere, scrivendo spesso e mandando, ovvero (avutane la grazia, siccome spero, e racconce in altro modo le cose) agevolare il presto ritorno. Il perchè io non ti lascio un dubbio al mondo del tener costì posta ferma.

2 Ti terrò con ogni diligenza raccomandato a T. Furfanio Postumo 4, mio amico, ed a' suoi legati altresì miei amici, quando essi saranno qui: da che ora sono tutti in Modena. Egli sono specchiate persone, e teneri de' tuoi pari, e tutti cosa mia. Se nulla mi occorrerà che io gindichi essere di tuo bene, ogni cosa farò per me stesso; in quello che non saprò, e che mi fia mostrato, io mi lascerò nel zelo tutti altri addietro. E quantunque a Furfanio io parlerò de' fatti tuoi di presenza per forma che a te non fa punto bisogno di lettere a lui; tuttavia per compiacere a' tuoi, che vogliono che tu ti rappresenti a lui con mie lettere, eccotene una da' piè 5.

### CDLXXVII.

(A Div. VI, 9)

Argomento. Raccomanda Cecina a Furfanio.

Scritta da Roma sul finir dell' anno DCCVII.

### M. T. CICERONE A T. FURFANIO PROCONSOLO I S.

Io sono sempremai stato con A. Cecina ugna e carne: essend' io stato assai intrinseco eziandio di suo pasit. Nam et patre eius , claro homine, et forti viro, plurimum usi sumus; et hunc a puero, quod et spem magnanı mihi afferebat summae probitatis summaeque eloquentiae, et vivebat mecum coniunctissime, non solum officiis amicitiae, sed etiam studiis communibus, sic semper dilexi, ut nullo 2 cum homine coniunctius viverem. Nihil attinet me plura scribere. Quam mihi necess, sit 3, eius salutem et fortunas, quibuscumque rebus possim, tueri, vides. Reliquum est, ut, quum cognorim pluribus rebus, quid tu et de bonorum fortuna, et de rei publicae calamitatibus sentires, nihil a te petam, nisi, ut ad eam voluntatem, quam tua sponte erga Caecinam habiturus esses, tantus cumulus accedat commendatione meae quanti me a te fieri intelligo. Hoc mihi gratius facere nihil potes. Vale.

## CDLXXVIII. (Ad Div. VI, 7)

Argumentum. 1 Excusat Caecina filium, quod librum suum Querelarum Ciceroni sero reddiderit. 2 Queritur, sibi Caesarem irasci, quod antea in eum scripserit, quum ignoverit iis, qui contra ipsum deos precati sint. 3 Rursus omissam repetit libri sui mentionem, et quam parce de Cicerone, quam timide de Caesare scripserit, ostendit. 4 Se non iturum in Asiam, Cicerone suadente, confirmat. 5 Rogat tandem ut reditum sibi impetret; 6 nec librum exire patiatur, nisi correctum ita, ne sibi noceat.

dre, uomo illustre e virtuosa persona; e questo Cecina, fin da piccolo (sì per la speranza grande conceputa di una somma probità ed eloquenza, e sì per l'intrinsichezza ch' era fra noi, non solo negli uffizi di amicizia, ma e ne' medesimi studi), amatolo sempre per modo, che io non avea più stretto amico di lui. Adunque non mi fa bisogno di scriverti più là: conosci ben tu medesimo quanto dovere mi stringa di dar mano, in ogni modo a me possibile, alla sua salute ed alle sostanze. Non resta altro, se non che (avendo io conosciuto a moltissime prove, sentimenti che tu hai circa il ben essere de' dabben cittadini e de' mali presenti e della Repubblica) io ti prieghi pure di questo, che a quell'affetto che tu per te medesimo avresti avuto verso Cecina, tu lasci porre, per la mia raccomandazione, tanto rincalzo, quanto è il pregio nel qual io mi sento essere nell'opinion tua: di che tu non potresti farmi cosa più grata. A Dio.

### CDLXXVIII.

(A Div. VI, 7)

Argomento. 1 Cecina scusa il figlio che abbia tardi consegnato a Cicerone il suo libro delle Lagnanze. 2 Si lamenta di Cesare, che sia seco corrucciato per i suoi vecchi scritti contra di lui, quando ha perdonato a chi lo avea maladetto. 3 Rinnova l'ommessa menzione del suo libro, e dimostra quanto poco di Cicerone, e con quanto timore abbia scritto di Cesare. 4 Conferma di non andare in Asia, secondo il consiglio di Cicerone; 5 lo prega che gli ottenga il ritorno; 6 nè lasci pubblicare il libro, se non per modo corretto, che non gli arrechi nocumento alcuno.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII exeunte.

### A. CAECINA M. CICERONI S. D.

- 1 Quod tibi non tam celeriter liber 1 est redditus, ignosee timori nostro, et misercre temporis. Filius, ut audio, pertimuit, neque iniuria, si liber exisset (quando 2 non tam interest, quo animo scribatur, quam quo accipiatur), ne ea res incpte 3 mihi noceret; quum praesertim adhuc stili poenas dem 4.
- 2 Qua quidem in re singulari sum fato. Nam quum mendum scripturae litura tollatur, stultitia fama multetur 5; meus error exsilio corrigitur 6: cuius summa criminis est, quod armatus adversario maledixi. Nemo nostrum est, ut opinor, quin vota Victoriae 7 suae fecerit; nemo, quin, etiam quum de alia re immolaret, tamen eo quidem ipso tempore, ut quam primum Caesar superaretur, optarit 8. Hoc si non cogitat, omnibus rebus felix est 9: si scit et persuasus est, quid irascitur ei, qui aliquid scripsit contra suam voluntatem, quum ignorit omnibus, qui multa deos venerati sint 10 contra eius salutem?
- 3 Sed, ut eodem revertar, causa haec fuit timoris. Scripsi de te parce, mediusfidius, et timide, non revocans me ipse 11, sed paene refugiens. Genus autem hoc scripturae non modo

Scritta da Roma sul finir dell'anno DCCVII.

### A. CECINA A M. CICERONE S.

- onalo al nostro timore, ed abbi pietà del tempo presente. Egli è stato che, come odo dire, il figliuolo ebbe paura (e non ha torto, pubblicandosi esso libro in tal tempo in cui quello che monta non è già con qual animo altri abbia scritto, ma in qual parte vorrà essere ricevuto) non forse il farlo, in luogo di utilità, mi portasse pericolo; massimamente che io mi sto pagando tuttavia la pena del mio scrivere.
- 2 Nel che veramente io m'ho disdetta singolare dagli altri: imperocchè, laddove un fallo di penna si toglie cancellando, ed una pazzia si punisce coll' aver nome di pazzo, il mio sbaglio correggesi con l'esiglio; e il tutto del fallo sta qui, che io essendo in arme ho detto male del mio avversario. Non è alcuno di noi, come penso, che non abbia fatto voti per avere vittoria; nessuno il quale (facendo eziandio sagrifizio per altra cosa) non abbia però in quel medesimo desiderato che Cesare quanto prima fosse disfatto. Se egli non crede la cosa esser così, egli è l'uom più beato del mondo; se lo sa e ne è persuaso, or come tien egli cruccio contro a chi scrisse qualcosa contro la sua volontà, dopo aver perdonato a tutti coloro che fecero sagrifizi agli Dei 2 contro la sua salute?
- 3 Ma per ricondurmi donde partii, la cagion del timore fu questa. Di te ho io scritto <sup>3</sup>, in mia coscienza, riserbato e timidamente, non con animo da te rivoltato, ma che quasi mi rifuggiva. Or chi non sa,

liberum, sed incitatum atque elatum 12 esse debere, quis ignorat? Solutum existimatur esse, alteri maledicere; tamen cavendum est, ne in petulantiam incidas 13: impeditum, se ipsum laudare, ne vitium arrogantiae subsequatur: solum vero liberum, alterum laudare; de quo quicquid detrahas, necesse est, aut infirmitati, aut invidiae assignetur. Ac nescio, quum timide fecerim 14, an tibi gratius opportuniusque acciderit. Nam quod praeclare facere non poteram, primum erat, non attingere: secundum 15, quam parcissime facere. Sed tamen ego quidem me sustinui. Multa minui; multa sustuli; complura ne posui quidem. Quemadmodum igitur scalarum gradus si alios tollas, alios incidas, nonnullos male haerentes relinquas, ruinae periculum struas, non ascensum pares; sic tot malis quum vinctum 16, tum fractum studium scribendi, quid dignum auribus, aut probabile potest afferre? Quum vero ad ipsius Caesaris nomen veni, toto corpore contremisco, non poenae metu, sed illius iudicii 17. Totum enim Caesarem non novi. Quem putas animum esse-, ubi secum loquitur? 18 — Hoc probabit; hoc verbum suspiciosum est. Quid, si hoc muto? 19 at vereor, ne peius sit. Age vero, laudo aliquem: num offendo? Quum porro offendam, quid, si non vult? 20 Armati stilum persequitur: victi et nondum restituti quid faciet? - Auges etiam tu mihi timorem, qui

questo genere di scrittura non solo convenire esser libero, ma risentito ed elevato? Generalmente si crede, al dir male d'altrui lo scrittore essere licenziato, ed è tuttavia da temere non forse caschi nella temerità: il lodar se medesimo ha le pastoie, che se n'acquisterebbe nota di arrogante: il lodare altrui senza più è libero; nel che sottraendo tu qualche cosa, egli è forza che o a debolezza ti sia reputato, ovvero ad invidia. Ma io non so se questa cosa a te sia tornata anzi più cara e più acconcia: imperocchè de' due benefizi, l'uno era, di te nulla dire (or questo non m'era al tutto possibile); l'altro, il parlarne più ritenuto che mai potessi; e questo ben feci di tenermi indietro; e molte cose ho affievolite, molte levate via, e più altre nè eziandio nominate. Ora a quel modo che nelle scale, se tu levi alcuni gradini, alcuni ne tagli, ed altri ne lasci di mal connessi, tu non daresti via da salire, ma da fiaccare il collo; così un affetto di scrivere così soperchiato da' mali, così affogato, che potrebbe far sonare alle orecchie da poterlo sentire e aggradire? Quando poi io nomino Cesare, io tremo tutto come verga, non per paura di pena, ma del suo giudizio: posciachè di quell'uomo io non so andare al fondo. Or come credi tu che io mi stia d'animo, quando dico meco medesimo: Questa cosa dovrebbe gradirla; questa parola può dargli ombra: muto io dunque? ma non vorrei fosse peggio. Ma via, se io lodo uno, l'offendo per questo? no certo offenderlo; ma e se esser lodato non vuole? Egli me ne ha preso cagione addosso, da quello che io scrissi essendo armato: che sarà ora che sono vinto, e non ancora ribandito? - Ma e tu medesimo

in Oratore tuo caves tibi per Brutum, et ad excusationem socium quaeris <sup>21</sup>. Vbi hoc omnium patronus facis <sup>22</sup>; quid me veterem tuum, nunc omnium clientem <sup>23</sup> sentire oportet? In hac igitur calumnia timoris <sup>24</sup>, et caecae suspicionis tormento, quum plurima ad alieni sensus coniecturam, non ad suum iudicium scribantur, quam difficile sit evadere <sup>25</sup>, si minus expertus es, quod te ad omnia summum atque excellens ingenium armavit, nos sentimus. Sed tamen ego filio dixeram, librum tibi legeret, et auferret, aut ea conditione daret, si reciperes, te correcturum, hoc est, si totum alium faceres.

4 De Asiatico itinere <sup>26</sup>, quamquam summa necessitas premebat, ut imperasti, feci.

5 Te pro me quid horter? vides, tempus venisse, quo necesse sit de nobis constitui. Nihil est, mi Cicero, quod filium meum exspectes. Adolescens est: omnia excogitare, vel studio 27, vel aetate, vel metu, non potest. Totum negotium tu sustineas oportet: in te mihi omnis spes est. Tu, pro tua prudentia, quibus rebus gaudeat, quibus capiatur Caesar, tenes: a te omnia proficiscantur, et per te ad exitum perducantur, necesse est. Apud ipsum multum, apud eius omnes plurimum potes. Vnum tibi si persuaseris, non hoc esse tui muneris, si quid rogatus fueris, ut facias ( quamquam id magnum et amplum est ),

mi fai temer più, che nel tuo Oratore ti difendi appellando a Bruto 4, e accatti cagion di scusa dall'averlo avuto compagno. Ora se questo fai tu, avvocato di tutti, che avrò a far io, stato già tuo cliente, ed ora di tutti? Adunque in questo scrupolo del mio timore, e in questo cieco sospetto che mi tormenta (dovendosi nello scrivere sguardare a quello che gli altri ne giudicheranno, non alla propria coscienza), quanto sia difficile portarla netta, se nol sai tu ab esperto, perchè il tuo sommo ed altissimo ingegno ti armò contro ogni caso, certo mel sento io. Tuttavia io avea detto al figliuolo che ti dovesse leggere il mio libro, e portarnelo; ovvero tel mettesse in mano a patto che tu promettessi di correggerlo, cioè rifarlo tutto in un altro.

4 Circa il viaggio dell'Asia <sup>5</sup>, quantunque io era tra l'uscio e 'l muro, ho fatto come mi comandasti.

5 Or quanto a me, di che ti pregherò io? tu ben vedi venuto il tempo che a qualcosa si dee por mano. Egli è inutile, il mio Cicerone, che tu aspetti il mio figliuolo: egli è un giovanone cresciuto innanzi al senno; nè per istudio fatto, nè per l'età, nè pel timore, non può vedere tutto. Egli è bisogno che tu meni tutta questa faccenda; io non ho speranza fuori di te. Tu pel tuo avvedimento sai bene quello che gusti a Cesare, ed a qual amo sia da pigliare; io m'aspetto da te ogni cosa, tu solo dei recarle a buon fine. Tu sei appo lui in grande stato, e troppo più appo tutti suoi amici. D'una sola cosa dei persuaderti, di non aver tolto a far una cosa di che fosti pregato (quantunque e ciò sia un gran che ed orrevole), ma sì d'esserti tu

sed totum tuum esse onus 28, perficies: nisi forte aut in miseria nimis stulte, aut in amicitia nimis impudenter tibi onus impono. Sed utrique rei excusationem tuae vitae consuetudo dat. Nam quod ita consuesti 29 pro amicis laborare, non iam sic sperant abs te, sed etiam sic imperant tibi familiares.

6 Quod ad librum attinet, quem tibi filius dabit, peto a te, ne exeat; aut ita corrigas, ne mihi noceat.

### CDLXXIX. (Ad Div. VI, 5)

Argumentum. Caecinae librum accepisse significat, eumque exsulem consolatur, et bene sperare de se et fortunis suis iubet.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII excunte.

### M. T. CICERO A. CAECINAE S. D.

Quotiescumque filium tuum video (video autem fere quotidie), polliceor ei studium quidem meum et operam, sine ulla exceptione aut laboris, aut occupationis, aut temporis; gratiam autem atque auctoritatem, cum hac exceptione, quantum valeam, quantumque possim. Liber tuus et lectus est, et legitur a me diligenter, et custoditur diligentissime. Res et fortunae tuae mihi maximae curae sunt; quae quidem quotidie faciliores

caricato di tutto cotesto peso; e ti verrà fatto ogni cosa. Se già non fosse che, o come sciagurato, troppo all'impazzata, o come amico, troppo a sicurtà, t'ho io imposto tal carico. Ma il tenor perpetuo della tua vita mi scuserà da ambedue questi falli: imperocchè l'esser tu stato sempremai uso di darti travaglio pe' tuoi amici, fa che essi non pure si promettono tanto di te, ma ti fanno eziandio così fatti comandi.

6 Quanto al libro che mio figliuolo ti darà, nol lasciar uscire alla luce, ti prego; ovvero racconcialo per forma che non mi debba far danno.

### CDLXXIX, (A Div. VI, 5)

Argomento. Accusa la ricevuta del libro di Cecina, lo consola nell'esiglio, e gli dà buona speranza di lui stesso, e dello stato di lui.

Scritta da Roma sul finir dell'anno DCCVII.

### M. T. CICERONE AD A. CECINA S.

Tutte le volte che io veggo il figliuol tuo (il che fo quasi ogni di), gli prometto bene il zelo e l'opera mia, senza eccettuar nè fatica, nè occupazione, nè tempo; ma la grazia ed autorità mia con questa eccezione: quanto mi verrà ottenuto, e potrò. — Il tuo libro s'è letto e si legge da me diligentemente <sup>1</sup>, e diligentissimamente si guarda. I fatti tuoi e le fortune mi stanno a cuore quanto possono; le quali, credi, mi

mihi et meliores videntur: multisque video magnae esse curae, quorum de studio, et de sua spe filium ad te perscripsisse, certo scio. Iis 2 autem de rebus, quas coniectura consequi possumus, non mihi sumo, ut plus ipse perspiciam3, quam te videre atque intelligere mihi persuaserim: sed tamen, quia fieri potest, ut tu ea perturbatiore animo cogites; puto esse meum, quid sentiam, exponere. Ea natura rerum est, et is temporum cursus, ut non possit ista aut tibi, aut ceteris, fortuna 4 esse diuturna; neque haerere in tam bona causa, et in tam bonis civibus tam acerba iniuria. Quare ad eam spem, quam ex tuo ordine de te ipso habemus, non solum propter dignitatem et virtutem tuam (haec enim ornamenta sunt tibi etiam cum aliis communia), accedunt tua praecipua, propter eximium ingenium summamque doctrinam 5; cui mehercules hic 6, cuius in potestate sumus, multum tribuit. Itaque ne punctum quidem temporis in ista fortuna fuisses, nisi eo ipso bono tuo 7, quo delectatur, se violatum putasset. Quod ipsum lenitur quotidie; significaturque nobis ab iis, qui simul cum eo vivunt, tibi hanc ipsam opinionem ingenii apud ipsum plurimum profuturam. Quapropter primum fac animo forti atque magno sis; ita enim natus, ita educatus 8, ita doctus es, ita etiam cognitus, ut tibi id faciendum sit: deinde spem

vengono diventando ogni di di più agevole e vantaggiata riuscita; e veggo molti darsene molta cura, e son certo che del costoro zelo, e dello sperarne che fa egli, il tuo figliuolo t'ha scritto. Or quanto a ciò che congetturando si può ritrarre, io non mi arrogo di veder più e meglio di quello che io son certo essere da te provveduto e compreso; ma perocchè può avvenir troppo che tu ci ragioni sopra con l'animo un po' riversato, credo convenirmi di esporre a te quello che ne senta io. La natura delle cose è sì fatta, e tale l'andamento de' casi umani, che la presente fortuna nè per te nè per gli altri non può lungamente durare; nè in così buona causa e tanto dabben cittadini rimaner viva un' ingiuria cotanto acerba. Ora quella speranza che straordinaria portiamo di te, è rincalzata non pure dalla tua dignità 2 e dalla virtù (i quali pregi tu hai altresì comuni con altri), ma e da altre ragioni che tu hai in proprio, la mercè del miracoloso tuo ingegno e somma virtù; delle quali cose il Sere 3, alle cui mani noi siamo, fa grandissimo capitale: e pertanto tu non saresti, nello stato che sei, durato un momento, se appunto da questa tua eccellenza, della quale si diletta, egli non si reputasse offeso. E tuttavia ciò medesimo si viene ogni di rammollendo 4: onde i suoi intrinsechi mi fanno credere che questa medesima opinione che egli ha del tuo ingegno, assaissimo tel dec conciliare. Adnuque, la prima cosa, piglia grande animo e forte: conciossiachè tu-se' nato in tal luogo, tale educazione e scuola avuta, e tale ti se' fatto conoscere, che al tutto ti è richiesto di farlo; oltre a quoque habeas firmissimam propter eas causas, quas scripsi. A me vero tibi omnia liberisque tuis paratissima esse, confidas velim. Id enim et vetustas nostri amoris, et mea consuetudo in meos, et tua multa erga me officia postulant.

# CDLXXX. (Ad Div. IV, 11)

Argumentum. Marcellus significat, se plus Ciceronis, quam fratris, hortatu commotum in causa reditus fuisse: literas etiam, restitutionis nuntias, et gratulationem, et amicorum benivolentiam, maxime Ciceronis, sibi admodum placere, et gratam semper fore.

Scr. Mitylenis A. V. C. DCCVII exeunte.

### M. MARCELLYS M. CICERONI S. D.

Plurimum valuisse apud me tuam semper auctoritatem, quum in omni re, tum in hoc maxime negotio i, potes existimare. Quum mihi C. Marcellus, frater amantissimus mei, non solum consilium daret, sed precibus quoque me obsecraret i, non prius mihi persuadere potuit, quam tuis est effectum literis, ut uterer vestro potissimum consilio. Res quemadmodum sit acta i, vestrae literae mihi declarant 4. Gratulatio tua etsi est mihi probatissima, quod ab optimo fit animo; tamen hoc mihi multo iucundius est et gratius, quod in summa paucitate amicorum, pro-

ciò, per le ragioni che ho detto, stammi ad assai ferma speranza. Quanto a me, vivi sicuro che quanto io ho e sono, tutto è per te e pe' tuoi figliuoli; il qual dovere mi dà il vecchio amor nostro, la usanza mia con gli amici, e' servigi che tanti ho da te ricevuti.

### CDLXXX. (A Div. 1V, 11)

Argomento. Marcello dichiara che si senti commosso pel suo ritorno più dalle esortazioni di Cicerone che del fratello; e che le lettere che annunziavano il suo richiamo, le congratulazioni e l'amore degli amici, massimamente di Cicerone, gli sono andati a sangue, e gli saranno sempre graditi.

Scritta da Mitilene sul finir dell'anno DCCVII.

#### M. MARCELLO A M. CICERONE S.

Come la tua autorità abbia sempre avuto nell'animo mio grandissimo peso, tu dei aver potuto conoscerlo in tutte le cose, ma in questa singolarmente <sup>1</sup>. Quantunque C. Marcello, fratel mio che mi vuol tutto il suo bene, non pure mi confortasse, ma stancassemi con preghiere, non potè mai recarmi a quello a che sole mi condussero le tue lettere, di seguitare per migliore il vostro consiglio. Come la cosa sia audata, l'ho veduto dalle tue lettere. Ora sebbene la tua congratulazione mi sia carissima, per venire da ottimo cuore; tuttavia m'è troppo più grato e giocondo, che essendo stati pochissimi gli amici, parenti e familiari <sup>2</sup> i quali per lo mio bene operassero da cuore, te ho io trovato

pinquorum ac necessariorum, qui vere meae saluti faverent, te cupidissimum mei, singularemque mihi benivolentiam praestitisse cognovi. Reliqua sunt eiusmodi <sup>5</sup>, quibus ego, quoniam haec erant tempora, facile et aequo animo carebam: hoc vero eiusmodi esse statuo, ut sine talium virorum et amicorum benivolentia, neque in adversa, neque in secunda fortuna quisquam vivere possit. Itaque in hoc <sup>6</sup> ego mihi gratulor. Tu vero ut intelligas, homini amicissimo te tribuisse officium, re tibi praestabo. Vale.

# CDLXXXI. (Ad Div. XIII, 11)

Argumentum. Commendat Bruto vectigalia, quae Arpinates in Gallia habebant; et legatos qui ad ea exigenda proficiscebantur.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

### M. T. CICERO BRVTO I S. P. D.

Quia semper animadverti, studiose te operam dare, ut ne quid meorum 2 tibi esset ignotum: propterea non dubito, quin scias, non solum cuius municipii sim, sed etiam, quam diligenter soleam meos municipes, Arpinates, tueri. Quorum quidem omnia commoda, omnesque facultates, quibus et sacra conficere, et sarta 3 tecta aedium sacrarum, locorumque communium tueri possint,

che più si consumasse di rivedermi, e mi prestasse una singolare benevolenza. Del resto i tempi son così fatti, che io di tutte altre cose tranquillamente e senza dolore viveva senza. Ben ho io fermato questo giudizio, che senza l'amore di così fatte persone ed amici, sia nella prosperità, sia nell'avversità, non è possibil di vivere. Di questo adunque mi consolo io medesimo. Quanto a te, io terrò tali modi, che tu dovrai confessare d'aver fatto servigio al maggiore de' tuoi amici. A Dio.

### CDLXXXI.

( A Div. XIII, 11)

Argomento. Raccomanda a Bruto le rendite che gli Arpinati aveano nella Gallia, e i deputati che andavano a riscuoterle

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

#### M. T. CICERONE A BRUTO S.

Conciossiachè io abbia sempremai conosciuto, come tu fai studiosamente ogni opera che delle cose mie nessuna ti fugga d'occhio; pertanto io non ho dubbio che tu non sappia non solo di qual municipio io mi sia, ma eziandio con quanto studio io sia usato favorire i miei borghesi di Arpino 1; e tu dei sapere che tutti i loro vantaggi, tutte le rendite da sopperire al culto degli Dei, e da mantenere ben riparati i luoghi santi ed i luoghi del Comune, dimorano nelle

consistunt in his vectigalibus, quae habent in provincia Gallia 4. Ad ea visenda, pecuniasque, quae a colonis debentur, exigendas, totamque rem et cognoscendam et administrandam legatos equites Romanos misimus Q. Fusidium, Q. F., M. Faucium, M. F., Q. Mamercum, Q. F. Peto a te in maiorem modum, pro nostra necessitudine, ut tibi ea res curae sit, operamque des, ut per te quam commodissime negotium municipii administretur, quam primumque conficiatur; ipsosque, quorum nomina scripsi, ut quam honorificentissime, pro tua natura, et quam liberalissime tractes. Bonos viros ad tuam necessitudinem adiunxcris, municipiumque gratissimum beneficio tuo devinxeris: mihi vero etiam eo 5 gratius feceris, quod quum semper tueri municipes meos consuevi, tum hic annus praecipue ad meam curam officiumque pertinet. Nam constituendi municipii causa, hoc anno aedilem filium meum fieri volui, et fratris filium, et M. Caesium, hominem mihi maxime necessarium: is enim magistratus in nostro municipio, nec alius ullus creari solet 6; quos cohonestaris, in primisque me, si res publica 7 municipii, tuo studio, diligentia, bene administrata erit. Quod ut facias, te vehementer etiam atque etiam rogo.

gabelle che hanno nella provincia delle Gallie. A far la veduta di queste cose, a riscuotere i danari che i coloni debbon pagare, ed a conoscere tutti gli affari e ben negoziarli, mandammo in ufizio di legati i cavalieri romani Q. Fufidio di Q., M. Faucio di M., Q. Mamerco di Q. Adunque per la nostra amicizia, nel maggior modo che posso, ti prego che tu di ciò ti pigli pensiero; e che tu dii opera che questa bisogna del municipio per opera tua sia menata col maggior vantaggio, e spedita spacciatamente; e che le nominate persone sieno da te, secondo tua natura, col maggior onore e liberalità possibile ricevute. Così ti sarai acquistati amici de' dabben personaggi, e con questo benefizio obbligato a te un municipio gratissimo: a me poi avrai fatto un piacer vie maggiore per questo, che oltre ad essere stato io sempre solito dar di spalla a' miei borghesi, quest' anno m' impone una cura ed un servigio speziale. Conciossiachè per rimettere in sesto cotesto municipio, io ho voluto che per questo anno il figliuol mio fosse fatto edile, e con lui mio nipote, e M. Cesio persona tutta mia (da che questo magistrato, senza più 2, suol esser creato nel mio municipio). Or a coteste persone avrai tu fatto onore, ed a me soprattutto, se le cose di quel Comune, per tuo zelo e diligenza, sieno bene amministrate. Il che con quanto ho di efficacia e di forza ti prego che tu voglia fare

# CDLXXXII. (Ad Div. XIII, 12)

Argumentum. Q. Fufidium Arpinatis municipii legatum, qui tribunus militum in Cilicia fuerat, diligenter commendat.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

### M. T. CICERO BRVTO S. P. D.

Alia epistola 1 communiter commendavi tibi legatos Arpinatium, ut potui diligentissime: hac separatim Q. Fusidium, quocum mihi omnes necessitudines sunt, diligentius commendo; non ut aliquid de illa commendatione diminuam 2, sed ut ad hanc addam. Nam et privignus est M. Caesii, mei maxime et familiaris et necessarii, et fuit in Cilicia mecum tribunus militum 3: quo in munere ita se tractavit, ut accepisse ab eo beneficium viderer, non dedisse. Est praeterea (quod apud te valet plurimum) a nostris studiis non abhorrens. Quare velim, eum quam liberalissime complectare; operamque des, ut in ea legatione, quam suscepit contra suum commodum, secutus auctoritatem meam, quam maxime eius excellat industria. Vult enim (id quod optimo cuique natura tributum est) quam maximam laudem, quum a nobis, qui eum impulimus, tum a municipio consequi: quod ei continget, si hac mea commendatione tuum erga se studium erit consecutus.

### CDLXXXII.

(A Div. XIII, 12)

Argomento. Raccomanda con premura Q. Fusidio, deputato del municipio Arpinate, il quale cra stato tribuno de' soldati in Cilicia.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

#### M. T. CICERONE A BRUTO S.

Io t'avea con altra lettera raccomandato in generale i legati di que' d'Arpino, con quanto ardore ho potuto; con questa ti raccomando in proprio e con più ardore Q. Fufidio, col quale io sono legato con ogni ragion d'amicizia: non già che con questa raccomandazione io intenda nulla levar della prima, ma per più mio rincalzo; massime che egli è figliastro di M. Cesio, mio sommo amico ed intrinseco, e fu altresì meco in Cilicia I tribun de' soldati; nel qual grado egli si portò per forma, che io mi tenni non aver fatto a lui, sì da lui ricevuto un benefizio. Oltre a ciò (e questo val molto appo di te), egli non è strano da' nostri studi. Per la qual cosa io amerei che tu mel togliessi a favorirlo con ogni maggiore liberalità; e che facessi in modo che in quella legazione (da lui presa a suo sconcio, per compiacer pure a me) alla sua industria fosse dato campo amplissimo da farsi onore: da che egli intende (secondo che dà la natura a tutte le persone eccellenti) acquistare la maggior laude si da me, che vel confortai, e sì da esso municipio; il che a lui verrà fatto se questa mia raccomandazione t' avrà riscaldato a dargli favore.

#### CDLXXXIII. (Ad Div. XIII, 13)

Argumentum. L. Castronium Paetum, Lucensem municipein, commendat.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

### M. T. CICERO BRVTO S. P. D.

L. Castronius Paetus 1, longe princeps municipii Lucensis, est honestus, gravis<sup>2</sup>, plenus officii, bonus plane vir, et quum virtutibus, tum etiam fortuna, si quid hoc ad rem pertinet, ornatus: meus autem est familiarissimus, sic prorsus, ut nostri ordinis observet neminem diligentius. Quare ut et meum amicum, et 3 tua dignum amicitia, tibi commendo. Cui quibuscumque rebus commodaveris, tibi profecto iucundum, mihi certe erit gratum. Vale.

#### CDLXXXIV. (Ad Div. XIII, 14)

Argumentum. Petit, ut exactionem eius pecuniae, quam L. Straboni P. Cornelius debebat, suo studio et diligentia curet.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

### M. T. CICERO BRVTO S. P. D.

L. Titio <sup>1</sup> Strabone, equite Romano, in primis honesto et ornato 2, familiarissime utor. Omnia

## CDLXXXIII. (A Div. XtII, 13)

Argomento. Raccomanda L. Castronio Peto del municipio di Lucca.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

#### M. T. CICERONE A BRUTO S.

Lucio Castronio Peto (primo fuor di ogni paragone del municipio di Lucca<sup>1</sup>) è persona nobile, grave, al sommo officioso, al tutto una perla; e come egli è di virtù, così eziandio ben fornito a danari, se ciò può valer punto nel caso nostro: mio domestichissimo è poi per forma, che non c'è alcuno del nostro ordine cui egli più caldamente onori di me. Il perchè e come mio amico, e come degno della tua amicizia, tel raccomando. Al qual facendo tu in checchessiasi servigio, e tu n'avrai (tel prometto) piacere, ed io l'avrò certo carissimo. A Dio.

# CDLXXXIV. (A Div. XIII, 14)

Argomento. Lo prega che con tutta la premura e diligenza procuri la riscossione del denaro che P. Cornelio doveva a L. Strabone.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

### M. T. CICERONE A BRUTO S.

Io son corpo ed anima con L. Tizio Strabone, orrevolissimo ed ornato cavaliere romano, al quale non

mihi cum eo intercedunt iura summae necessitudinis. Huic in tua provincia pecuniam debet P. Cornclius. Ea res a Volcatio, qui Romae ius dicit, reiecta in Galliam est 3. Peto a te hoc diligentius, quam si mea res esset, quo est honestius de amicorum pecunia laborare, quam de sua, ut negotium conficiendum cures; ipse suscipias, transigas, operamque des, quoad 4 tibi aequum et rectum videbitur, ut quam commodissima conditione libertus Strabonis, qui eius rei causa missus est, negotium conficiat, ad nummosque perveniat. Id et mihi gratissimum erit, et tu ipsc L. Titium cognosces amicitia tua dignissimum. Quod ut tibi curae sit, ut omnia solent esse, quae me velle scis, te vehementer etiam atque etiam rogo.

# CDLXXXV. (Ad Div. XIII, 17)

Argumentum. Manium Curium Servio Sulpicio, Achaiae praesidi, commendat.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

# M. T. CICERO SER. SVLPICIO I S. P. D.

M' Curius <sup>2</sup>, qui Patris negotiatur, multis, et magnis de causis a me diligitur. Nam et amicitia pervetus mihi cum eo est, ut primum in forum venit <sup>3</sup>, instituta; et Patris, quum aliquoties an-

è dover di stretta amicizia che non mi leghi. Egli ha nella tua provincia un credito da P. Cornelio. Volcazio, che tien ragione in Roma, gli voltò questa detta nelle Gallie. Io dunque, con più calore che non farei in cosa mia (ed è ben cosa più orrevole darsi briga del danaro degli amici che del proprio), ti prego che tu vegga di dare spaccio all'affare; che tel pigli sopra di te, conchiuda, e dii opera che (infra i termini del convenevole e del giusto) il liberto di Strabone, mandato per questo, possa venirue a capo alle condizioni più vantaggiate, e gli sia numerato il danaro. Tu me n'avrai fatto il maggior piacere del mondo, e tu medesimo troverai L. Tizio degnissimo della tua amicizia. Nella qual cosa, come tu se' solito fare di tutte quelle che sai essermi care, io ti prego e te ne fo la maggior pressa del mondo, che tu vuogli porre ogni cura.

### CDLXXXV.

(A Div. XIII, 17)

Argomento. Raccomanda Manio Curio a Servio Sulpicio prefetto dell'Acaia.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

### M. T. CICERONE A SERVIO SULPIZIO 1 S.

Io amo M. Curio <sup>2</sup>, trafficante in Patrasso; ed ho molte e gravi ragioni di farlo: conciossiachè m'è amico di lunghissimi tempi davanti, cioè fin da quando si fu messo nel foro; ed in Patrasso, sì per innanzi assai

tea, tum proxime hoc miserrimo bello 4 domus eius tota mihi patuit; qua si opus fuisset, tam essem usus, quam mea. Maximum autem mihi vinculum cum eo est quasi sanctioris cuiusdam necessitudinis, quod est Attici nostri familiarissimus, cumque unum praeter ceteros observat ac diligit. Quem si tu iam forte cognosti, puto me hoc, quod facio, facere serius. Ea est enim humanitate et observantia, ut eum tibi iam per se ipsum <sup>5</sup> commendatum putem. Quod tamen si ita est, magnopere a te quaeso, ut ad cam voluntatem, si quam in illum ante has meas literas contulisti, quam maximus post, mea 6 commendatione, cumulus accedat. Sin autem propter verecundiam suam minus se tibi obtulit, aut nondum eum satis habes cognitum, aut quae 7 causa est, cur maioris commendationis indigeat; sic tibi eum commendo, ut neque maiore studio quenquam, neque instioribus de causis commendare possim. Faciamque id, quod debent facere ii, qui religiose, et sine ambitione commendant. Spondebo enim tibi, vel potius spondeo, in meque recipio, eos esse M' Curii mores, eamque tum probitatem, tum etiam humanitatem, ut eum et amicitia tua, et tam accurata commendatione, si tibi sit cognitus, dignum sis existimaturus. Mihi certe gratissimum feceris, si intellexero, has literas tantum, quantum scribens confidebam, apud te pondus habuisse.

volte, e sì novellamente in questa misera guerra, tutta la sua casa stava a mia posta; ed io, bisognandomi, ne avrei fatto come di casa mia. Ma il legame che a lui più mi strinse, quasi d'una cotal sagra amicizia, si è l'esser lui intrinsechissimo di Attico nostro, e lui solo soprattutti ama ed onora. Di che se tu per avventura l'hai già conosciuto, veggo questo mio ufizio essere troppo tardo: da che egli è di tale bontà ed osservanza, che io l'ho per raccomandato a te già per sc stesso. Tuttavia, se la cosa è come dissi, ti prego con tutto l'ardore che sopra quell'affezione che prima di questa mia lettera io vo' credere che tu gli abbi portata, tu lasci aggiugnere un colmo larghissimo dalla mia presente raccomandazione. Che se egli, a cagione della sua modestia, usò teco a riguardo, ovvero non ne hai anche piena conoscenza, o per checchè sia altra causa, egli ha bisogno di più viva raccomandazione; io tel raccomando per forma, che nè con più ardore, nè per più giuste ragioni potrei nessun altro raccomandare. E farò quello che debbono fare que' che raccomandano in vera coscienza e senza piagenteria: poichè ti prometterò, o piuttosto ti prometto e ti entro pagatore per lui, tali essere le maniere di M. Curio, tale e la sua probità e sì la gentilezza, che, conosciutolo, avrai a dire, lui essere degno della tua amicizia e di tanto calcata raccomandazione. Io avrò certo carissimo di conoscere che questa mia lettera sia tanto valuta appo di te, quanto scrivendola mi dava il cuore.

## CDLXXXVI. (Ad Div. XIII, 18)

Argumentum. Gratias agit, quod optima in Atticum voluntate sit, quem dum commendari dicit necesse non esse, eo ipso valde commendat, quo Servius ei neque in Epiroticis, neque in aliis rebus desit.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

### CICERO SERVIO S.

Non concedam, ut Attico nostro, quem elatum laetitia vidi, incundiores tuae suavissime ad cum, et humanissime scriptae literae, fuerint, quam mihi. Nam etsi utrique nostrum prope acque gratae erant; tamen ego admirabar magis, te, quasi <sup>1</sup> rogatus, aut certe admonitus, liberaliter Attico respondisses (quod tamen dubium nobis, quin ita futurum fuerit, non erat), ultro ad cum scripsisse, cique nec opinanti voluntatem tuam tantam per literas detulisse. De quo non modo rogare te, ut co studiosius mea quoque causa facias, non debeo (nihil enim cumulatius fieri potest, quam polliceris); sed ne gratias quidem agere, quod tu et ipsius causa, et tua sponte feceris 2. Illud tamen dicam, mihi id, quod fecisti, esse gratissimum. Tale enim tuum iudicium de homine eo, quem <sup>3</sup> unice diligo, non potest mihi non summe esse iucundum. Quod quum ita sit, esse gratum necesse est. Sed

### CDLXXXVI.

( A Div. XtII, 18)

Argomento. Lo ringrazia che sia tanto bene disposto a favore di Attico, del quale mentre dice non essere necessario di raccomandarlo, tanto più lo raccomanda, affinchè Servio non gli lasci mancar nulla, sia riguardo agli affari dell'Epiro, e sia degli altri.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

#### CICERONE A SERVIO 1 S.

Non sarà unquemai vero che le tue lettere con ogni soavità e gentilezza scritte ad Attico nostro gli sien tornate più gioconde che a me; quantunque io l'abbia veduto gongolar d'allegrezza. Conciossiachè sebbene ambedue noi ne abbiam preso per poco uno stesso piacere; tuttavia io n'avea di più una gran maraviglia che tu (come se pregato, o almeno tastato, avessi risposto nobilmente ad Attico; ed io era ben certo che tu così avrestilo fatto) gli abbia altresì scritto per te medesimo, e proffertagli, fuor di ogni sua espettazione, tanto cordiale affezione. Della qual cosa non solamente io non debbo pregarti che tu lo faccia con più ardore, per rispetto di me (da che tu non potresti fare più là di quel che prometti), ma nè eziandio ringraziartene, avendol tu fatto per riguardo di lui e di tua volontà. Tuttavia dirò bene, quello che hai fatto, essermi stato gratissimo: da che il giudizio da te fatto di tale uomo, che io amo tenerissimamente, non può non essermi sommamente giocondo, e per conseguente anche grato mi dee tornare. Nondimeno, conciossiachè io, per la

tamen, quando 4 mihi pro coniunctione nostra, vel peccare apud te in scribendo licet; utrumque corum, quae negavi mihi facienda esse, faciam. Nam et ad id, quod Attici causa te ostendisti esse facturum, tantum velim addas, quantum ex nostro amore accessionis fieri potest; et, quod modo verebar tibi gratias agere, nunc plane ago; teque ita existimare volo, quibuscumque officiis in Epiroticis 5 reliquisque rebus Atticum obstrinxeris, iisdem me tibi obligatum fore.

# CDLXXXVII. (Ad Div. XIII, 19)

Argumentum. Rogat, ut Lysonem, quem Attico commendaverat, in fidem et necessitudinem recipiat,

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

### M. T. CICERO SER. SVLPICIO S. P. D.

Cum Lysone Patrensi est mihi quidem hospitium vetus; quam ego necessitudinem sancte colendam puto: sed ea causa etiam cum aliis compluribus; familiaritas tanta nullo cum hospite: et ea quum officiis eius multis, tum etiam consuetudine quotidiana sic est aucta, ut nihil sit familiaritate nostra coniunctius. Is quum Romae annum prope ita fuisset, ut mecum viveret, etsi eramus in magna spe, te meis literis commendationeque diligentissime facturum, id quod fe-

nostra dimestichezza posso in te peccare serivendo; delle due cose che ho detto di non dover fare, farò l'una e l'altra: imperocchè a quelle cose che tu hai mostrato di voler fare per amore di Attico, ti prego di ricevere quella giunta che loro può esser fatta dall'amor nostro; e quello che io avea testè paura di fare, lo fo riciso, di ringraziarti; e voglio che tu faccia questa ragione, che con tutti que' servigi onde ti sarai obbligato Attico, per conto delle cose sue dell'Epiro e di tutte le altre di lui, avrai altresì a te obbligato anche me.

### CDLXXXVII.

(A Div. XIII, 19)

Argomento. Lo prega che riceva sotto la sua protezione e amicizia Lisone, che aveva già raccomandato ad Attico.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

### M. T. CICERONE A SER. SULPIZIO S.

lo sono bene, ab antico, ospite di Lisone i di Patrasso; e questa congiunzione intendo io di guardarmi religiosamente: tuttavia questa ragione ho io altresì con più altri, ma sì stretta comunione di ospizio con nessun altro; e questa ebbe da' molti servigi di lui, ed anche dall'usar di ogni dì ebbe tale rincalzo, che non è al mondo cosa più collegata della nostra domestichezza. Costui è vissuto meco in Roma forse un anno quasi nella casa medesima. Ora, quantunque io mi tenessi per poco sicuro che tu, per le mie lettere e per la raccomandazione, avresti fatto con ogni diligenza

cisti, ut eius rem et fortunas absentis tuerere: tamen quod in unius 2 potestate erant omnia, et quod Lyso fuerat in nostra causa 3, nostrisque praesidiis, quotidie aliquid timebamus. Effectum tamen est et ipsius splendore, et nostro reliquorumque hospitum studio, ut omnia, quae vellemus, a Caesare impetrarentur: quod intelliges ex iis literis, quas Caesar ad te dedit. Nunc non modo non remittimus tibi aliquid ex nostra commendatione, quasi adepti iam omnia; sed eo vehementius a te contendimus, ut Lysonem in fidem necessitudinemque tuam recipias. Cuius dubia fortuna timidius tecum agebamus, verentes, ne quid accideret eiusmodi, ut ne tu quidem mederi posses: explorata vero eius incolumitate, omnia a te summo studio curaque 4 peto. Quae ne singula enumerem, totam tibi domum commendo: in his adolescentem filium eius, quem C. Memmius Gemellus<sup>5</sup>, cliens meus, quum in calamitate exsilii sui Patrensis civis factus esset 6, Patrensium legibus adoptavit; ut eius ipsius hereditatis ius causamque tueare. Caput illud est, ut Lysonem, quem ego virum optimum gratissimumque cognovi, recipias in necessitudinem tuam. Quod si feceris, non dubito, quin in eo diligendo, ceterisque postea commendando, idem, quod ego, sis indicii et voluntatis habiturus. Quod quum fieri vehementer studeo, tum etiam illud vereor,

quel medesimo che facesti, cioè di prestar favore (essendo lui fuori) alle cose e fortune sue; nondimeno. a cagione che Lisone era stato del mio stesso partito e nella medesima guarnigione, essendo ora ogni cosa in potere di un solo, noi vivevamo per conto di lui ogni giorno in sospetto. Tuttavia per la dignità di lui e nostra, e per lo zelo degli altri ospiti, ci venue fatto di impetrare da Cesare ogni cosa che dimandammo, come tu puoi veder dalle lettere di Cesare a te. Al presente, non pure punto nulla non allentiamo della nostra raccomandazione (come fossimo già in sicuro di tutto), ma sì con ogni maggiore sforzo più ti raddomandiamo che questo Lisone in voglia ricevere nella tua grazia ed amicizia. Essendo la fortuna di lui ancora in puntelli, noi procedemmo teco alquanto a sospetto, non forse avvenisse di tali cose da non poterci nè eziandio tu metter riparo: ora, poi che egli s'è ben posto a sedere, esigo da te ogni ardore con la maggior calca che possa fartene. E per non toccar le cose per singula, ti raccomando tutta la famiglia sua, ed in ispezieltà il giovane figliuolo di lui, il quale C. Memmio Gemello 2, mio cliente (essendo nella calamità del suo esilio divenuto cittadino di Patrasso), si adottò secondo le leggi di quella città; pregandoti di voler conservargli la ragione dell'eredità di esso medesimo, nella causa che egli ci ha. Per recartela a oro, ti prego di ricever Lisone, da me ottimo nomo e gratissimo conosciuto, per tuo amico; il che qualora tu faccia, mi tengo sieuro che nell'amarlo, ed appresso raccomandarlo altrui, tu debba sentime l'opinione e l'affezion medesima che ne sento io. Questa cosa io ardentemente desidero di veder fatta: e nel tempo me342 EPISTOLA CDLXXXVII, CDLXXXVIII. A. v. c. 707
ne, si minus cumulate videbere fecisse aliquid
eius causa, me ille negligenter scripsisse 7 putet,
non te oblitum mei. Quanti enim me faceres 8,
quum ex sermonibus quotidianis meis, tum ex
epistolis etiam tuis potuit cognoscere.

# CDLXXXVIII. (Ad Div. XIII, 20)

Argumentum. Asclaponem medicum commendat.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

#### CICERO SERVIO S.

Asclapone Patrensi, medico, utor valde familiariter, eiusque quum consuetudo mihi iucunda fuit, tum ars etiam, quam sum expertus in valitudine meorum. In qua mihi quum ipsa scientia, tum etiam fidelitate benivolentiaque satisfecit. Hunc igitur tibi commendo, et a te peto, des operam, ut intelligat, diligenter me scripsisse de sese, meamque commendationem usui magno sibi fuisse. Erit id mihi vehementer gratum.

### CDLXXXIX. (Ad Div. XIII, 21)

Argumentum. M. Aemilii rem familiarem, et in primis libertum eius Hammonium commendat. An. di R. 707 LETTERA CDLXXXVII, CDLXXXVIII. 343 desimo non vorrei che egli (caso che tu mostrassi nel suo servigio qualche mollezza) credesse pinttosto di me negligenza nel raccomandartelo, di quello che in te dimenticanza della mia raccomandazione: da che egli. si dal mio parlar d'ogni di, e sì anche dalle tue lettere, ha potuto conoscere quanto io ti fossi carissimo.

# CDLXXXVIII. (A Div. XIII, 20)

Argomento. Raccomanda il medico Asclapone.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

#### CICERONE A SERVIO S.

Io uso assai alla domestica con Asclapone di Patrasso, medico ; e grata mi riesce non pure cotesta usanza con lui, ma eziandio l'arte sua, la quale ho sperimentata nella malattia de' miei; nel che, sì della detta scienza, come anche della lealtà e benevolenza sua rimasi ben soddisfatto. Adunque tel raccomando, e ti prego di fare in modo che egli senta averti io scritto di lui con instanza, e la mia raccomandazione essergli stata assai utile. Io l'avrò caro sopra ogni credere.

## CDLXXXIX. (A Div. XIII, 21)

Argomento. Raccomanda i beni di M. Emilio, e principalmente il liberto di lui, Ammonio.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

### M. T. CICERO SER. SVLPICIO S. P. D.

M. Aemilius Avianus 1 ab ineunte adolescentia me observavit, semperque dilexit, vir quum bonus, tum perhumanus, et in omni genere officii diligendus 2. Quem si arbitrarer esse Sicyone, et nisi audirem ibi eum etiam nunc, ubi ego reliqui, Cibyrae commorari, nihil esset necesse, plura me ad te de eo scribere. Perficeret enim ipse profecto suis moribus, suaque humanitate, ut sine cuiusquam commendatione diligeretur abs te non minus, quam et a me, et a ceteris suis familiaribus. Sed quum illum abesse putem, commendo tibi in maiorem modum domum eius, quae est Sicyone, remque familiarem, maxime Caium Avianum Hammonium, libertum eius; quem quidem tibi etiam suo nomine commendo. Nam quum propterea mihi est probatus, quod est in patronum suum officio et fide singulari; tum etiam in me ipsum magna officia contulit, mihique molestissimis temporibus 3 ita fideliter, benivoleque praesto fuit, ut si a me manumissus esset. Itaque peto a te, ut eum [Hammonium] et in patroni eius negotio sic tueare, ut eius procuratorem [ quem tibi commendo 4], et ipsum suo nomine diligas, habeasque in numero tuorum. Hominem

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

### CICERONE A SER. SULPIZIO S.

M. Emilio Aviano 1, fin dall' entrar nella adolescenza, mi osservò sempre ed amò; persona dabbene e gentilissima, e per ogni fatta di ufizi degno d'amore. Or se io credessi lui essere in Sicione, e non anzi udissi dire lui tener posta ferma in Cibira, là dove io lo lasciai, io non avrei punto bisogno di scriverti una parola più di lui; chè certo egli medesimo colle sue maniere e colla sua gentilezza si farebbe (senza raccomandarlo persona) amare da te, come fa da me e dagli altri suoi amici. Ma essendomi avviso lui esser fuori, io ti raccomando più forte che posso la famiglia sua che dimora in Sicione, ed ogni fatto di casa sua; e soprattutto C. Aviano Ammonio suo liberto, il quale in ispezieltà, anche a nome di lui proprio, ti raccomando. Imperocchè io gli porto grande amore, sì per li servigi e per la fede singolare che presta al suo padrone, e sì ancora per conto di quel molto che egli fece verso di me, e per la tanto fedele e cordiale assiduità sua nel tempo delle mie maggiori calamità, quanto essendo stato da me francato. Ti prego adunque che tu voglia dar mano ad esso Ammonio nelle bisogne del suo padrone come suo procuratore, raccomandandolti io, e che lui medesimo tu ami per ragione sua propria, e lo tenga per uno de' tuoi. Tu

pudentem <sup>5</sup> et officiosum cognosces, et dignum, qui a te diligatur.

CDXC.

(Ad Div. XIII, 22)

Argumentum. T. Manlium suo et Varronis nomine commendat.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

#### CICERO SERVIO S.

T. Manlium, qui negotiatur Thespiis, vehementer diligo: nam et semper me coluit, diligentissimeque observavit, et a studiis nostris non abhorret. Accedit eo, quod Varro Murena magnopere eius causa vult omnia: qui ita i existimavit, etsi suis literis, quibus tibi Manlium commendabat 2, valde confideret; tamen mea commendatione aliquid accessionis fore. Me quidem quum Manlii familiaritas, tum Varronis studium commovit, ut ad te quam accuratissime scriberem. Gratissimum igitur mihi feceris, si huic commendationi meae tantum tribueris, quantum cui 3 tribuisti plurimum: id est, si T. Manlium, quam maxime, quibuscumque rebus honeste, ac pro tua dignitate poteris, iuveris atque ornaveris. Ex ipsiusque praeterea gratissimis et humanissimis moribus confirmo tibi, te eum, quem soles, fructum a bonorum virorum officiis exspectare, esse capturum.

An. di R. 707 LETTERA CDLXXXIX, CDXC. 347 troverai un uomo modesto e officioso, e degno che tu gli voglia tutto il tuo bene.

CDXC. (A Div. XIII, 22)

Argomento. Raccomanda T. Manlio a suo nome e di Varrone.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

### CICERONE 'A SERVIO S.

Io voglio un mondo di bene a T. Manlio, negoziante in Tespia 1, come colni che mi onorò sempremai ed osservò con ogni diligenza, e non è strano a' miei studi: ed è poco; ma Varrone Murena metterebbe per lui la mano nel fuoco. Ora, sebbene questo Murena 2 assai si promettesse delle sue lettere, con le quali ti raccomandò esso Manlio, tuttavia ha creduto che una mia raccomandazione non dovesse essere una vana giunta. E pertanto sospinto sì dalla amicizia di esso Manlio, e sì dal zelo di Varrone, mi recai a scriverti con l'accuratezza che io potessi maggiore. Tu dunque mi farai cosa carissima, se a questa mia raccomandazione darai tutto quel peso, quanto tu desti più mai a nessun' altra: cioè se tu il più ed in ogni cosa che tu possa, salva la giustizia e la dignità tua, darai di spalla ad esso T. Manlio, e fara'gli ogni bene. Ed oltre a ciò. ti prometto che dalle sue maniere piene di gratitudine e gentilezza tu caverai quel frutto che da servigi delle buone persone tu sei solito di aspettare.

### CDXCI.

(Ad Div. XIII, 23)

Argumentum. Cossinium Anchialum libertum commendat.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

### CICERO SERVIO S.

L. Cossinio, amico et tribuli meo , valde familiariter utor. Nam et inter nosmetipsos vetus usus intercedit; et Atticus noster maiorem etiam mihi cum Cossinio consuetudinem fecit. Itaque tota Cossinii domus me diligit, in primisque libertus eius, L. Cossinius Anchialus<sup>2</sup>, homo et patrono, et patroni necessariis, quo in numero ego sum, probatissimus. Hunc tibi ita commendo, ut, si meus libertus esset, eodemque apud me loco 3 esset, quo est apud patronum suum, maiore studio commendare non possem. Quare pergratum mihi feceris, si eum in amicitiam tuam receperis, atque eum, quod sine molestia tua fiat, si qua in re opus ei fuerit, inveris. Id et mihi vehementer gratum erit, et tibi postea iucundum. Hominem enim summa probitate, humanitate, observantiaque cognosces.

### CDXCI.

(A Div. XIII, 23)

Argomento. Raccomanda il liberto Cossinio Anchialo.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

### CICERONE A SERVIO S.

Io son corpo ed anima con Cossinio amico e della mia tribù, chè e tra noi due fu da un grau pezzo grande intrinsichezza, ed Attico nostro la strinse tuttavia più: onde io sono forte amato da tutta la famiglia di Cossinio, ed in ispezieltà dal liberto di lui L. Cossinio Anchialo, nomo dal padrone e dagli amici del padrone (de' quali io son uno) giudicato una perla. Cotesto adunque ti raccomando per forma, che con più ardore non potrei farlo, se e' fosse liberto mio, e tanto innanzi nella mia grazia, quanto egli è in quella del suo patrono. Per la qual cosa mi farai cosa gratissima di riceverlo per tuo amico, e di fargli bene (senza tuo sconcio, s'intende), se punto gliene facesse bisogno. Ciò avrò io assai caro, e tu ne sarai poscia contento: da che tu troverai in lui una persona di somma probità, gentilezza ed osservanza.

### CDXCII.

(Ad Div. XIII, 24)

Argumentum. Gratias agit Sulpicio, quod Lysonem sibi falso suspectum, quum eum sibi a Cicerone commendari vidisset, deposita suspicionis offensione, complexus sit, eumque denuo commendat.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

### CICERO SERVIO S.

Quum antea capiebam ex officio meo voluptatem, quod memineram , quam tibi diligenter Lysonem, hospitem et familiarem meum, commendassem 2; tum vero postea quam ex literis eius cognovi, tibi eum falso suspectum fuisse, vehementissime laetatus sum, me tam diligentem in eo commendando fuisse. Ita enim scripsit ad me, sibi meam commendationem maximo adiumento fuisse, quod ad te delatum diceret, sese contra dignitatem tuam Romae de te loqui solitum esse. De quo, etsi pro tua facilitate et humanitate purgatum se tibi scribit esse; tamen primum, ut debeo, tibi maximas 3 gratias ago, quum tantum literae meae potuerunt, ut, his lectis, omnem offensionem suspicionis 4, quam habueras de Lysone, deponeres: deinde credas mihi affirmanti velim, me hoc non pro Lysone magis, quam pro omnibus scribere, hominem esse neminem, qui

### CDXCII.

(A Div. XIII, 24)

Argomento. Ringrazia Sulpizio che sulla raccomandazione fattagli da Cicerone, deposto il sospetto che aveva sul conto di Lisone, abbialo favorito, e lo raccomanda di nuovo.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

#### CICERONE A SERVIO S.

Io mi consolava già prima, ricordandomi del mio servigio di raccomandarti con tanta efficacia Lisone mio ospite e amico; ma dopo aver sentito dalle sue lettere che tu avevi trovato falso il sospetto preso di lui, m'è cresciuta mille tanti la consolazione dell'averloti con tanto studio raccomandato: avendomi egli scritto utilissima essergli stata la mia raccomandazione, per essere a te soffiato negli orecchi, che egli fosse usato parlar di te in Roma contra'l tuo onore. Del quale sospetto, quantunque egli m'abbia scritto d'essersi, per la tua dolcezza e benignità, a te purgato; nondimeno, la prima cosa, ti ringrazio, come è mio debito, senza fine, che la mia lettera abbia avuto appo te tanto di autorità, che lettala, tu abbia posto giù ogni disgusto per l'ombra presa già di Lisone; l'altra, io ti prometto (e pregoti che tu mel creda) che io, non più per conto di Lisone che di ogni altra persona, scrivo ed affermo, non essere uomo al mondo il quale di te umquam mentionem tui sine tua summa laude fecerit. Lyso vero quum mecum prope quotidie esset, unaque viveret, non solum quia me libenter audire <sup>5</sup> arbitrabatur, sed quia libentius ipse loquebatur, omnia mihi tua et facta et dieta laudabat. Quapropter, etsi a te ita tractatur, ut iam non desideret commendationem meam, unisque <sup>6</sup> se literis meis omnia consecutum putet; tamen a te peto in maiorem modum, ut eum etiam atque etiam tuis officiis, liberalitate <sup>7</sup> complectare. Scriberem ad te, qualis vir esset, ut superioribus literis feceram, nisi eum iam per se ipsum tibi satis esse notum arbitrarer.

### CDXCIII. (Ad Div. XIII, 25)

Argumentum. Hegesaratum breviter sed accurate commendat.

Ser. Romae A. V. C. DCCVII.

#### CICERO SERVIO S.

Hegesaratus <sup>1</sup> Larissaeus, magnis meis beneficiis ornatus in consulatu meo, memor et gratus fuit, meque postea diligentissime colnit. Eum tibi magnopere commendo, ut et hospitem meum et familiarem, et gratum hominem, et virum bonum, et principem <sup>2</sup> civitatis suae, et tua necessitudine dignissimum. Pergratum mihi feceris, si dederis

abbia mai fatto menzione altro che con somma tua lode. Quanto a Lisone poi, essendo egli meco per poco ogni di, ed usando noi insieme, non solo perchè credeva che io l'ascoltassi volentieri, ma perchè egli più volentieri parlava, ogni tuo fatto e detto mi mettea in cielo. Per la qual cosa, quantunque tu lo tratti per modo che non gli resta oggimai a bramare mia raccomandazione, e per sola quella mia lettera si crede aver conseguito ogni suo desiderio; tuttavia voglio pregarti con tutto l'ardore che tu voglia ogni di sempre meglio careggiarlo co' tuoi officii e colla tua liberalità. Io vorrei scriverti della qualità dell'uomo che egli è, come feci già nell'ultima lettera, se io non credessi lui essersi già per se stesso a te fatto conoscere.

CDXCIII. (A Div. XIII, 25)

Argomento. Brevemente ma con premura raccomanda Egesarato.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

### CICERONE A SERVIO S.

. Egesarato di Larissa, al quale io nel mio consolato feci di gran benefizi, me ne fu memore e grato, e me d'allora in poi onorò colla maggior diligenza. Io dunque tel raccomando al possibile, come mio ospite ed amico, e persona grata e dabbene, ed uom primario della sua città, e degnissimo della tua amicizia. Mi farai il maggior piacere dando opera che egli s'acoperam, ut is intelligat, hanc meam commendationem magnum apud te pondus habuisse.

### CDXCIV.

(Ad Div. XIII, 26)

Argumentum. Mescinii Rufi Achaica negotia commendat.

Ser. Romae A. V. C. DCCVII.

### CICERO SERVIO S.

L. Mescinius eo mecum necessitudine coniunctus est, quod mihi quaestor fuit 1. Sed hanc causam, quam ego, ut a maioribus accepi, semper gravem duxi, fecit virtute et humanitate sua iustiorem. Itaque eo sic utor, ut nec familiarius ullo, nec libentius. Is quamquam confidere videbatur, te 2 sua causa, quae honeste posses, libenter esse facturum; magnum esse tamen speravit apud te meas quoque literas pondus habituras 3. Id quum ipse ita iudicabat, tum pro familiari consuetudine saepe ex me audierat, quam suavis esset inter nos, et quanta coniunctio. Peto igitur a te, tanto scilicet studio, quanto intelligis debere me petere pro homine tam mihi necessario, et itam familiari; ut eius negotia, quae sunt in Achaa, ex eo, quod heres est M. Mindio, fratri suo, qui Eli 4 negotiatus est, explices et expedias, tum <sup>5</sup> iure et potestate, quam habes, tum etiam

corga, questa mia raccomandazione a te essergli valuta per mille.

#### CDXCIV.

(A Div. XIII, 26)

Argomento. Raccomanda gli affari che Mescinio Rufo ha nell'Acaia.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

#### CICERONE A SERVIO S.

Lucio Mescinio i è molto cosa mia, per essere stato già mio questore. Ma questa ragione, che io, secondo la tradizione de' vecchi, ho sempre giudicata di gran conto, egli colla virtù e gentilezza sua me l'ha renduta più giusta: onde io mi vivo con lui in tanta dimestichezza, che con nessun altro non l'ho nè più stretta nè più gioconda. Ora, quantunque egli mi si mostrò quasi sicuro che tu faresti di tua volontà ogni cosa che onestamente potessi fare di suo bene, tuttavia sperò che eziandio le mie lettere dovessero dartene una buona spinta; nel qual giudizio entrò egli da sè, ed anche vi fu condotto dall'udire spesso da me (usando meco assai domesticamente) quanto dolce e quanto intima fosse la congiunzion nostra fra noi. Adunque io ti prego, e lo fo con quel calore che tu intendi a me convenirsi di farlo per un uomo cotanto domestico e mio, che tu voglia dar mano a spacciare e conchiudere gli affari suoi che egli ha nell'Acaia, sì come erede di M. Mindio fratel suo, che fu in Elide 2 in opera di mercatanzia; e che in ciò tu adoperi sì la legge e si

auctoritate et consilio tuo. Sic enim praescripsimus 6 iis, quibus ea negotia mandavimus, ut omnibus in rebus, quae in aliquam controversiam vocarentur, te arbitro, et, quod commodo tuo fieri posset, te disceptatore 7 uterentur. Id ut honoris mei causa suscipias, vehementer te etiam atque etiam rogo. Illud praeterea, si non alienum tua dignitate putabis esse, feceris mihi pergratum: si qui difficiliores erunt, ut rem sine controversia confici nolint, si eos, quando 8 cum senatore res est, Romam reieceris. Quod quo minore dubitatione facere possis 9, literas ad te a M. Lepido consule, non quae te aliquid iuberent (neque enim id tuae dignitatis esse arbitramur), sed quodam modo quasi commendatitias sumsimus. Scriberem, quam id beneficium bene apud Mescinium positurus esses, nisi et te scire confiderem, et mihi peterem. Sie enim velim existimes, non minus me de illius re laborare, quam ipsum de sua. Sed quum illum studeo quam facillime ad suum pervenire; tum illud laboro, ut non minimum hac mea commendatione se consecutum arbitretur.

CDXCV.

(Ad Div. XIII, 27)

Argumentum. Gratias agit, quod Avianum commendatione sua liberaliter tractaverit; eumque commendat iterum.

l'autorità che tu ci hai, come altresì la tua autorità ed il consiglio. Imperocchè questo ordine s'è per noi dato a' nostri commessarii, che in tutte quelle cose le quali venissero in controversia, dovessero far capo a te, come ad arbitro, e (con tuo agio, s'intende) anche a diffinitore. Ora questo carico che tu tel prenda per onore di me, ti prego quanto caldamente più posso. Ma e' c' è altro che mi sarà carissimo (se tu nol crederai sconvenire alla tua dignità): qualora tu trovi alcuni si fastidiosi, che non volessero veder la cosa ultimata altro che per giudizio, e tu (da che e' hanno a fare con un senatore) rimandali a Roma. Il che acciochè tu possa fare più sicuramente, mi feci far lettere dal consolo M. Lepido; non che ti dessero commissione di nulla, ma quasi come commendatizie. Io ti vorrei anche dire con quanta usura arestu fatto questo bene a Mescinio, se non mi confidassi che tu lo sappia, e non ti pregassi per me. Imperocchè io vorrei che tu credessi non essere a me meno a cuore il bene di lui, che sia a lui medesimo. Ma una cosa desidero, che a lui sia agevolata la via da venire al suo intento; e quest' altra mi tien in pena, che egli creda non poco avergli fruttato questa mia raccomandazione.

CDXCV. (A Div. XIII, 27)

Argomento. Rende grazie che in forza della sua raccomandazione abbia trattato Aviano cortesemente, e lo raccomanda di nuovo.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

### CICERO SERVIO S.

Licet eodem exemplo 1 saepius tibi huius generis literas mittam, quum gratias agam, quod meas commendationes tam diligenter observes (quod feci in aliis, et faciam, ut video, saepius); sed tamen non parcam operae, et ut vos soletis 2 in formulis, sic ego in epistolis de eadem re alio modo. C. Avianus 3 igitur Hammonius incredibiles mibi gratias per literas egit, et suo, et Aemilii Aviani, patroni sui, nomine; nec liberalius, nec honorificentius potuisse tractari 4, nec se praesentem, nec rem familiarem absentis patroni sui. Id mihi quum incundum est eorum causa, quos tibi ego summa necessitudine et summa coniunctione adductus commendaveram, quod M. Aemilius unus est ex meis familiarissimis atque intimis, maxime necessarius homo, et magnis meis beneficiis devinctus, et prope omnium, qui mihi debere aliquid videntur, gratissimus: tum multo iucundius, te esse in me tali voluntate, ut plus prosis amicis meis, quam ego praesens fortasse prodessem: credo, quod magis ego dubitarem, quid illorum causa facerem, quam tu, quid mea. Sed hoc non dubito, quin existimes mihi esse gratum. Illud te rogo, ut illos quoque gratos hoScritta da Roma l'anno DCCVII.

#### CICERONE A SERVIO S.

Quantunque io ti venga spesso scrivendo di così fatte lettere nella sentenza medesima, cioè di ringraziamento perchè tu abbi con tanta diligenza dato effetto alle mie raccomandazioni (e l'ho fatto già per l'avanti, e più spesso, come veggo, l'arò a fare); tuttavia non mi risparmierò in questo: e come fate voi altri nelle vostre formule 1, così farò io sponendo in diverso modo la cosa medesima. Adunque C. Aviano Ammonio mi scrive un subisso di grazie, a nome suo proprio e del suo patrono Emilio Aviano, dell'essere stato trattato da te in modo che più splendidamente e orrevolmente non si poteva, sì nella persona di lui presente, e sì nelle bisogne del patron suo lontano. Ora questa cosa m'è ben cara, per rispetto di cotestoro, i quali io, per amor della somma amicizia e dimestichezza, ti aveva raccomandati (da che M. Emilio è uno de' miei più intimi amici che io m'abbia, persona che io con grandi benefizi mi sono obbligata, e la più grata di tutti, fui per dire, coloro che mostrano aver meco qualche obbligo); e m'è eziandio molto più caro l'aver conosciuto te così caldo della persona mia, che di maggiori beni fai tu a' miei amici, che forse non avrei latto io: credo per questo, che io sarei più ritenuto a fare checchessia per loro, che non se' tu a fare per ne. Di questo tuttavia non dubito io, che tu ben sai questa cosa essermi grata; ma e di quest' altra cosa ti pego, che tu sii certo essertene altresì grati quegli

mines esse putes: quod ita esse, tibi promitto atque confirmo. Quare velim, quicquid habent negotii, des operam, quod commodo tuo fiat, ut, te obtinente Achaiam, conficiant. Ego cum tuo Servio iucundissimo 5 coniunctissime vivo; magnamque quum ex ingenio eius, singularique studio, tum ex virtute et probitate voluptatem capio.

# CDXCVI. (Ad Div. XIII,28, pars pr.or)

Argumentum. Agit gratias, quod Mescinio commendatio sua profuerit, rogatque, ut pergat ei bene facere.

Ser. Romae A. V. C. DCCVII.

#### CICERO SERVIO S.

Etsi libenter petere a te soleo, si quid opus est meorum cuipiam; tamen multo libentius gratias tibi ago, quum fecisti aliquid commendatione mea; quod semper facis. Incredibile est enim, quas mihi gratias omnes agant, etiam mediocriter a me tibi commendati: quae mihi omnia grata; sed de L. Mescinio gratissimum. Sic enim est mecum locutus, te, ut meas literas i legeris, statim procuratoribus suis pollicitum esse omnia: multo vero plura, et maiora fecisse. Id igitur (put) enim etiam atque etiam mihi dicendum esse) velim existimes, mihi te fecisse gratissimum. Quod quidem hoc vehementius laetor, quod ex ipso

An. di R. 707

altri; di che io ti fo fede, e sì tel raffermo. Per la qual cosa io amerei che tu ti dessi attorno (con tuo agio però), acciocchè nel tempo di cotesto tuo governo e' possano avere spacciata ogni loro faccenda che egli hanno costì. Io mi passo qui lietissimamente e amichevolissimamente col tuo Servio; e sì del suo ingegno ed affetto singolare, e sì della virtù e probità sua mi piglio un maraviglioso piaccre.

# CDXCVI. (A Div.XIII,28, parte prima)

Argomento. Rende grazie che la sua raccomandazione abbia giovato a Mescinio, e prega che continui a beneficarlo.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

### CICERONE A SERVIO S.

Quantunque io son solito, checchè faccia bisogno a qualsivoglia de' miei, pregartene volentieri; tuttavia con molto maggior piacere ti rendo grazie, avendo tu alle mie raccomandazioni fatto qualcosa; come sempre tu fai. Imperocchè egli non è da credere, ringraziamenti che mi fanno tutti, eziandio i mollemente da me a te raccomandati. Le quali tutte cose mi sono ben grate; gratissime poi per conto di L. Mescinio. Conciossiachè egli mi disse, te (letta appena la mia lettera) aver promesso ogni cosa a' nostri agenti, ma di troppo maggiori operate. Ciò adunque (da che io credo doverlo dire due e tre volte) vo' che tu creda essermi stato gratissimo: ed io ne provo una più risentita allegrezza

Mescinio te video magnam capturum voluptatem. Est 2 enim in eo quum virtus, et probitas, et summum officium, summaque observantia; tum studia illa nostra 3, quibus antea delectabamur, nunc etiam vivimus. Quod reliquum est, velim augeas tua in eum beneficia omnibus rebus, quae te crunt dignae. Sed duo quidem 4 te nominatim rogo: primum, ut, si quid satisdandum erit, лм-PLIVS EO NOMINE NON PETI 5, cures, ut satisdetur fide mea: deinde, quum fere consistat hereditas in iis rebus, quas avertit Oppia, quae uxor Mindii fuit 6; adiuves, ineasque rationem, quemadmodum ea mulier Romam perducatur. Quod si putarit illa fore, ut opinio nostra est, negotium conficiemus 7. Hoc ut assequamur, te vehementer etiam atque etiam rogo. Illud, quod supra scripsi, id tibi confirmo 8 in meque recipio, te ea, quae fecisti Mescinii causa, quaeque feceris, ita bene collocaturum, ut ipse iudices, homini te gratissimo, iucundissimo benigne fecisse. Volo enim, ad id, quod mea causa fecisti, hoc etiam accedere.

CDXCVII. (Ad Div. XIII, 28, extr.)

Argumentum. Lacedaemonios Sulpicio commendat.

per questo, che da esso Messinio veggo io bene che tu prenderai un maraviglioso diletto, dovendo trovare in lui sì virtù, probità, somma cortesia ed osservanza; come anche que' nostri studi, da' quali prima d'ora diletto e al presente caviamo anche la vita. Per lo rimanente, io ti prego che tu in lui venga crescendo i tuoi benefizi in tutte quelle cose che fieno a sperare da te; ma di due nominatamente te ne prego: prima, caso che bisogni dare malleveria, come egli di questa bisogna non farà più altro richiamo, che tu vegga come essa malleveria sia data in mio nome 1; l'altra, conciossiachè l'eredità sia il più di quelle cose ehe Oppia, moglie che fu di Mindio, se ne portò, che tu vegga modo e trovi il come la donna sia condotta a Roma. Or egli m'è avviso che tanto solo che ella s'immagini così dover andare la cosa, la cosa fie bella e fornita. Adunque ti prego con ogni ardore che a ciò si possa venire. Io t'ho scritto di sopra, ed ora te lo raffermo e te ne sto pagatore, che d'ogni cosa che per amor di Messinio tu hai fatto e che tu mai facessi, ne caverai tale merito, che confesserai tu medesimo d'aver fatto servigio ad un uomo gratissimo e giocondissimo 2. Or io voglio che a quello che per me tu facesti, ci metta eziandio questa giunta.

CDXCVII. (ADiv.XIII, 28, parte seconda)

Argomento. Raccomanda i Lacedemoni a Sulpicio.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

#### CICERO SERVIO S.

Nec Lacedaemonios 1 dubitare arbitror, quin ipsi sua, maiorumque suorum auctoritate satis commendati sint fidei et iustitiae tuae: et ego, qui te optime novissem, non dubitavi, quin tibi notissima et iura et merita populorum essent. Itaque quum a me peteret Philippus Lacedacmonius, ut tibi civitatem commendarem; etsi memineram, me ei civitati omnia debere; tamen respondi, commendatione Lacedaemonios apud te non egere. Itaque sic velim existimes, me omnes Achaiae civitates arbitrari pro horum temporum perturbatione felices, quod his tu praesis; eumdemque me ita iudicare, te, quod unus optime nosses non nostra 2 solum, sed etiam Graeciae monumenta omnia, tua sponte amicum Lacedaemoniis et esse et fore. Quare tantum a te peto, ut, quum ea facies Lacedaemoniorum causa, quae tua fides, amplitudo, iustitia postulat; his 3, si tibi videbitur, significes, te non moleste ferre, quod intelligas, ea quae facias, mihi quoque grata esse. Pertinet enim ad officium meum, eos existimare, curae mihi suas res esse. Hoc te vehementer etiam atque etiam rogo.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

#### CICERONE A SERVIO S.

Quanto a' Lacedemoni, non posso credere che egli dubitino di non essere, sì per la propria loro e sì per l'autorità de' proprii maggiori, assai raccomandati alla tua fede e giustizia; nè io, che assai bene ti conosceva, ho mai dubitato che tu non sapessi per lo senno a mente le ragioni e' meriti delle genti. Pertanto, avendomi Filippo lacedemonio pregato che io ti raccomandassi la sua città, quantunque mi ricordava io bene degli infiniti obblighi che ho con quella città; tuttavia gli risposi che a' Lacedemoni non facea teco bisogno di raccomandazione. Io vo' adunque che tu creda, come io giudico tutte le città dell'Acaia (secondo riversamento di questi tempi) felici dell'aver te a governarle; e che io niedesimo giudico che tu (come colui che solo ottimamente conosce non pure le nostre, ma e le storie di Grecia) e per te medesimo portavi, ed avresti portato in cuore quel popolo. Per la qual cosa di questo solo ti prego, che, come tu abbia fatto in bene de' Lacedemoni quelle cose che alla tua fede, nobiltà e giustizia sono richieste, tu voglia ·loro (se ti parrà bene) significare, come tu in ciò non avesti fatica alcuna, sapendo, le cose da te fatte eziandio a me esser gradite: conciossiachè egli è parte del dover mio che essi conoscano, le loro bisogne essermi a cuore. Di questo ti fo la pressa maggiore e più calda che io posso.

CDXCVIII. (Ad Dav. XIII, 30)

Argumentum. L. Manlius Sosis in fraterna hereditate commendatur.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

#### M. T. CICERO ACILIO PROC. S. P. D.

L. Manlius est Sosis 1. Is fuit Catinensis 2; sed est una cum reliquis Neapolitanis civis Romanus factus, decurioque Neapoli 3. Erat enim adscriptus in id municipium ante civitatem sociis 4 et Latinis datam. Eius frater Catinae nuper mortuus est. Nullam omnino arbitramur de ea hereditate controversiam eum habiturum; et est hodie in bonis 5. Sed quoniam habet praeterea negotia vetera in Sicilia sua 6; et hanc hereditatem fraternam, et omnia eius tibi commendo, in primisque ipsum virum optimum, mihique familiarissimum, his studiis literarum doctrinaeque praeditum, quibus ego maxime delector. Peto igitur abs te, ut eum, sive aderit 7, sive non venerit in Siciliam, in meis intimis, maximeque necessariis scias esse; itaque tractes, ut intelligat, meam commendationem sibi magno adiumento fuisse.

#### CDXCVIII.

(A Div. XIII, 30)

Argomento. Viene raccomandato L. Manlio Sosi.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

# M. T. CICERONE AD ACILIO PROCONS. I S.

Lucio Manlio è un Sosi natio di Catania 2; ma con gli altri Napoletani fu fatto cittadino romano e decurione in Napoli: da che egli era scritto in quel municipio prima che a' sozi, a' Latini 3 fosse data la cittadinanza; ed un suo fratello gli morì in Catania testè. Io non credo che niente affatto di briga debba egli avere di questa eredità, che egli ne è oggidì in possessione. Ma perocchè, oltre a ciò, egli ha in Sicilia de' vecchi affari; ed io sì questa eredità del fratello, e sì tutte altre cose sue a te raccomando, ed in ispezieltà lui medesimo, ottimo uomo e mio amicissimo, e dedito a quegli studi di lettere che meglio a me vanno a sangue. Ti prego adunque che tu voglia ricordarti (o egli sia in Sicilia, o non ci venga), lui essere de' miei intimi ed intrinsechi quanto possa esser più; e con lui ti porti in maniera che egli senta, la mia raccomandazione assai avergli fatto di bene.

#### CDXCIX.

(Ad Div. XIII, 31)

Argumentum. Flavium, Pisonis generi sui pernecessarium, commendat.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

# M. T. CICERO ACILIO PROC. S. P. D.

C. Flavio, honesto et ornato equite Romano, utor valde familiariter. Fuit enim generi mei, C. Pisonis 1, pernecessarius; meque diligentissime observat et ipse, et L. Flavius, frater eius. Quapropter velim honoris mei causa, quibus rebus honeste et pro tua dignitate poteris, quam honorificentissime et quam liberalissime C. Flavium tractes. Id mihi sic erit gratum, ut gratius esse nihil possit. Sed praeterea tibi affirmo (neque id ambitione adductus facio, sed quum familiaritate et necessitudine, tum etiam veritate), te ex C. Flavii officio et observantia, et praeterea splendore 2, atque inter suos gratia, magnam voluptatem esse capturum.

D. (Ad Div. XIII, 32)

Argumentum. Hospites suos Archagatum et Pisonem commendat.

# CDXCIX.

(A Div. XIII, 31)

Argomento. Raccomanda Flavio grande amico di Pisone suo genero.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

#### M. T. CICERONE AD ACILIO PROCONS, S.

Io vivo molto amico di C. Flavio, onesto cavalier romano ed ornato: essendo lui stato amicissimo di C. Pisone mio genero i, ed osservandomi assai sollecitamente ed egli e L. Flavio fratel suo. Per le quali cose amerci che tu per onor mio, in quello che onestamente e secondo la tua dignità tu potrai, lo trattassi più orrevolmente e liberalmente che possa; il che mi sarà tanto caro, che niente mi potrebbe esser più. Anzi, oltre a ciò, ti prometto (nè già il fo mosso da vanagloria, ma sì da amicizia ed intrinsichezza, e sì anche perchè così è il vero) che da' servigi, dall'osservanza, come altresì dallo splendore di lui, e dalla grazia che ha grande fra' suoi, tu ne prenderai maraviglioso piaccre.

D. (A Div. XIII, 32)

Argomento. Raccomanda i suoi ospiti Arcagato e Pisone.

Ser. Romae A. V. C. DCCVII.

#### M. T. CICERO ACILIO PROC. S. P. D.

In Halesina civitate, tam lauta 1, tamque nobili, coniunctissimos habeo et hospitio et familiaritate M. et C. Clodios, Archagathum, et Philonem 2. Sed vereor, ne, quia complures tibi praecipue commendo, exaequare videar ambitione quadam commendationes meas 3. Quamquam a te quidem cumulate satisfit et mihi, et meis omnibus. Sed velim sic existimes, hanc familiam, et hos 4 mihi maxime esse coniunctos vetustate, officiis, benivolentia. Quamobrem peto a te in maiorem modum, ut 5 his, omnibus in rebus, quantum tua fides dignitasque patietur, commodes. Id si feceris, erit mihi vehementissime gratum.

DI. (Ad Div. XIII, 33)

Argumentum. Nasouis libertos et negotia commendat.

Scr. Romac A. V. C. DCCVII.

# M. T. CICERO ACILIO PROC. S. P. D.

Cn. Otacilio Nasone utor familiarissime, ita prorsus, ut illius ordinis mullo familiarius. Nam et humanitate eius, et probitate in consuetudine quotidiana magnopere delector. Nihil iam opus

Scritta da Roma l' anno DCCVII.

# M. T. CICERONE AD ACILIO PROCONS. S.

Nella città di Aleso 1, così elegante come nobile, io ho due a me congiuntissimi sì d'ospizio e sì di amicizia, M. e C. Clodii, Arcagato e Filone 2. Ma io temo, non forse per raccomandarti che io fo in ispezieltà parecchie persone, io intenda pavoneggiarmi mettendo a mazzo tutte mie raccomandazioni. Veramente a larga misura tu rispondi a me ed a tutti i miei; e nondimeno vorrei che tu facessi ragione, questa famiglia e questi due essere in ispezial modo meco legati di conoscenza antica, di ufizii e di benevolenza. Onde io ti prego al possibile che in tutte le cose, quanto il comporti la tua dignità e la tua fede, tu voglia favorirli; chè ciò mi sarà oltre modo carissimo.

DI.

(A Div. XIII, 33)

Argomento. Raccomanda i liberti e gli affari di Nasone.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

# M. T. CICERONE AD ACILIO PROCONS. S.

Io vivo in tutta dimestichezza con Gn. Otacilio Nasone, cotalchè a nessuno di quell'ordine son più dimestico. Imperocchè io prendo un maraviglioso piacere, nel nostro usar d'ogni dì, della costui gentilezza e

est exspectare te, quibus eum verbis tibi commendem, quo sic utar 2, ut scripsi. Habet is in provincia tua negotia, quae procurant liberti, Ililarus 3, Antigonus, Demostratus: quos tibi, negotiaque omnia Nasonis, non secus commendo, ac si mea essent. Gratissimum mihi feceris, si intellexero, hanc commendationem magnum apud te pondus habuisse.

DII. (Ad Div. XIII, 34)

Argumentum. Lysonem Lylibaetanum commendat.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

M. T. CICERO ACILIO PROC. S. P. D.

Avitum mihi hospitium est cum Lysone, Lysonis filio, Lilybaetano , valdeque ab. eo observor: cognovique dignum et patre et avo. Est enim nobilissima familia. Quapropter commendo tibi maiorem in modum rem domumque eius: magnoque opere abs te peto, cures , ut is intelligat, meam commendationem maximo sibi apud te et adiumento et ornamento fuisse. Vale.

DIII. (Ad Div. XIII, 35)

Argumentum. Philoxenum, hospitem et familiarem suum, commendat.

probità: onde non fa oggimai punto bisogno che tu aspetti raccomandazione che io ti faccia per uno il quale io tengo nel grado che ti ho detto. Or egli ha suoi affari nella tua provincia, che son guidati da' suoi liberti, Ilaro, Antigono, Demostrato. Adunque tutti costoro e' negozi di Nasone ti raccomando, nè più nè meno, che se fossero miei. Avrò infinitamente caro di conoscere di questa mia raccomandazione aver tu fatto gran capitale.

DII.

(A Div. XIII, 34)

Argomento. Raccomanda Lisone di Lilibeo.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

#### M. T. CICERONE AD ACILIO PROCONS. S.

Io sono, fin da' miei vecchi, legato di ospizio con Lisone, figliuol di Lisone, lilibetano; il quale assai mi fa onore, e l'ho trovato degno del padre suo e dell' avolo, essendo di nobilissima casa. Il perchè, quanto posso il più, ti raccomando le sostanze e la famiglia di lui; e con gran calore ti prego, fagli conoscere, la mia raccomandazione avergli da te procacciato grandissima utilità ed onore. A Dio.

DIII.

(A Div. XIII, 35)

Argomento. Raccomanda Filosseno suo ospite ed amico.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

### M. T. CICERO ACILIO PROC. S. P. D.

C. Avianus Philoxenus antiquus est hospes meus, et praeter hospitium, valde etiam familiaris: quem Caesar meo beneficio i in Novocomenses i retulit. Nomen autem Aviani secutus i est, quod homine nullo plus est usus, quam Flacco Aviano, meo, quemadmodum te scire arbitror, familiarissimo i Quae ego omnia collegi, ut intelligeres, non vulgarem esse commendationem hanc meam. Peto igitur abs te, ut omnibus rebus, quod sine molestia tua facere possis, ei commodes, habeasque in numero tuorum; perficiasque, nt intelligat, has literas meas magno sibi usui fuisse. Erit id mihi maiorem in modum gratum.

DIV. (Ad Div. XIII, 36)

Argumentum. Demetrium Megam in iure civitatis ceterisque rebus commendat.

Scr. Romac A. V. C. DCCVII.

# M. T. CICERO ACILIO PROC. S. P. D.

Cum Demetrio Mega mihi vetustum hospitium est; familiaritas autem tanta, quanta cum Siculo nullo. Ei Dolabella rogatu meo civitatem a CaeScritta da Roma l'anno DCCVII.

#### M. T. CICERONE AD ACILIO PROCONS. S.

Caio Aviano Filosseno è mio vecchio ospite, e senza ciò grande amico; e fu da Cesare, alle mie preghiere, accomunato con que' di Como <sup>1</sup>. Or il nome di Aviano ebbe egli dalla intrinseca dimestichezza che, sopra tutti, ebbe con Flacco Aviano, mio intrinsichissimo, come eredo ben che tu sappia. Or tutti questi particolari ho io raccolti per farti sapere, questa mia raccomandazione non essere delle comuni. Ti prego adunque che tu gli faccia (s'intende, senza tuo incomodo) ogni possibil servigio, e l'abbia per tuo, ed operi in modo che egli trovi assai di bene avergli fatto queste mie lettere; il che avrò io caro quanto possa esser più.

DIV.

(A Div. XIII, 36)

Argomento. Raccomanda Demetrio Mega nel diritto di cittadinanza e in altre cose.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

# M. T. CICERONE AD ACILIO PROCONS. S.

Con Demetrio Mega ho io vecchia ragione di ospizio; amicizia poi tanta, quanta non ho con nessun di Sicilia. A lui Dolabella, da me pregato, ottenne da Ce-

sare impetravit: qua in re ego interfui. Itaque nunc P. Cornelius vocatur <sup>1</sup>. Quumque propter quosdam sordidos homines, qui Caesaris beneficia vendebant, tabulam <sup>2</sup>, in qua nomina civitate donatorum incisa essent, revelli iussisset <sup>3</sup>; eidem Dolabellae, me audiente, Caesar dixit, nihil esse, quod de Mega vereretur <sup>4</sup>; beneficium suum in eo manere. Hoc te scire volui, ut eum in civium Romanorum numero haberes: ceterisque in rebus tibi eum ita commendo, ut maiore studio neminem commendarim. Gratissimum nihi feceris, si eum ita tractaris, ut intelligat, meam commendationem magno sibi ornamento fuisse.

DV. (Ad Div. XIII, 37)

Argumentum. Commendat Hippiam in liberatione bonorum.

Ser. Romae A. V. C. DCCVII.

# M. T. CICERO ACILIO PROC. S. P. D.

Hippiam, Philoxeni filium, Calactinum, hospitem et necessarium meum, tibi commendo in
maiorem modum. Eius bona, quemadmodum ad
me delata res est, publice possidentur alieno nomine, contra leges Calactinorum. Id si ita est,
etiam sine mea commendatione ab aequitate tua
res ipsa impetrare debet, ut ei subvenias. Quo-

sare la cittadinanza (nella qualcosa ho avuto mano io medesimo): onde ora egli ha nome di P. Cornelio <sup>1</sup>. Ora avvenne che, per l'avarizia d'alcuni che trafficavano sopra i benefizi di Cesare, la tavola dov'erano scritti i nomi degli onorati da Cesare della cittadinanza, fu fatta levar via; ma Cesare, udente me, disse a Dolabella che per conto di Mega non si desse travaglio: chè ciò che avea fatto di lui, era fermo. Tutte queste cose ho voluto farti sapere, acciocchè tu dovessi averlo per cittadino romano; e del resto, con tanto zelo tel raccomando, che con maggiore non feci mai nessun altro. Avrò carissimo che tu ti porti con lui in maniera che egli dalla mia raccomandazione si trovi bene accomodato.

DV.

(A Div. XIII, 37)

Argomento. Raccomanda Ippia, perchè gli liberi i beni.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

# M. T. CICERONE AD ACILIO PROCONS. S.

Ti raccomando quanto non posso più là, Ippia figliuolo di Filosseno, calattino , ospite e amico mio. E' mi fu rapportato che i costui beni sono (contro le leggi de' Calattini) posseduti di ragion pubblica da un privato. Se la cosa è così, non fa bisogno mia raccomandazione: la cosa medesima dee ottenere dalla tua cquità che tu gli dia mano. Ma sia come vuole, ti prego che 378 EPISTOLA DV, DVI. A. V. C. 707 quo modo autem se res habet, peto a te, ut honoris mei causa eum expedias, tantumque ei commodes et in hac re, et in ceteris, quantum tua fides, dignitasque patietur. Id mihi vehementer gratum erit.

DVI.

(Ad Div. XIII, 38)

Argumentum. Bruttii negotia procuratoresque commendat.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

#### M. T. CICERO ACILIO PROC. S. P. D.

L. Bruttius <sup>1</sup>, eques Romanus, adolescens omnibus rebus ornatus, in meis familiarissimis est, meque observat diligentissime; cuius cum patre magna mihi fuit amicitia iam inde a quaestura mea Siciliensi <sup>2</sup>. Omnino nunc ipse Bruttius Romae mecum est: sed tamen domum eius, et rem familiarem, et procuratores tibi sic commendo, ut maiore studio commendare non possim. Gratissimum mihi feceris, si curaris, ut intelligat Bruttius (id quod ei recepi), hanc meam commendationem sibi magno adiumento fuisse.

DVII.

(Ad Div. XIII, 39)

Argumentum. Titurnium\_Rufum commendat.

per onor mio tu lo spacei; e che, quanto ti conceda la tua dignità e la fede, sì in questa e sì in ogni altra cosa gli voglia prestar favore. Il che avrò io carissimo.

DVI.

(A Div. XIII, 38)

Argomento. Raccomanda gli affari e i procuratori di Bruzio.

Scritta da Roma l' anno DCCVII.

#### M. T. CICERONE AD ACILIO PROCONS. S.

Lucio Bruzio, cavalier romano, giovane compito di tutte parti, è de' miei più intrinsechi, e diligentissimo in farmi onore; e fui già grande amico di suo padre fin dal tempo che fui questore in Sicilia. Veramente esso Bruzio è meco in Roma oggidi; nondimeno sì la sua casa, e le sostanze ed i procuratori ti raccomando per forma, che più caldamente non potrei farlo. Tu mi farai cosa gratissima se tu oprerai in modo che egli (secondo che a lui mi sono obbligato) conosca avergli assai fruttato questa mia raccomandazione.

DVII.

(A Div. XIII, 39)

Argomento. Raccomanda Titurnio Rufo.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

#### M. T. CICERO ACILIO PROC. S. P. D.

Cum familia Titurnia necessitudo mihi intercedit vetus: ex qua reliquus est M. Titurnius Rúfus, qui mihi omni diligentia atque officio est tuendus. Est igitur in tua potestate, ut ille in me satis sibi praesidii putet esse. Quapropter eum tibi commendo in maiorem modum; et abs te peto, efficias, ut is commendationem hanc intelligat sibi magno adiumento fuisse. Erit mihi vehementer gratum.

# DVIII. (Ad Div. XIII, 66)

Argumentum. Caccinam exsulem in colligendis Asiaticae negotiationis reliquiis commendat.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

# M. T. CICERO P. SERVILIO 1 PROPR. S. D.

A. Caecinam, maxime proprium clientem familiae vestrae 2, non commendarem tibi, quum scirem, qua fide in tuos, qua clementia in calamitosos soleres esse; nisi me et patris eius, quo sum familiarissime usus, memoria, et huius fortuna 3 ita moveret, ut hominis, omnibus mecum studiis officiisque coniunctissimi, movere debebat 4.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

#### M. T. CICERONE AD ACILIO PROCONS. S.

Io son vecchio amico di casa Titurnia, della quale non sopravvive che il solo M. Titurnio Rufo, verso il quale io sono tenuto di spendere con ogni mia diligenza tutti gli ofizi nel favoririo. Ecco dunque in te sta di fare che egli senta d'avere di me un protettore da contentarsene. Il perchè io tel raccomando col maggior calore; e ti prego che tu faccia in maniera che egli trovi questa mia raccomandazione statagli di molto frutto. Il che mi sarà caro oltre modo.

#### DVIII.

(A Div. XIII, 66)

Argomento. Raccomanda Cecina esule nel raccogliere che fa le reliquie della negoziazione d'Asia.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

# M. T. CICERONE A P. SERVILIO PROPR. S.

Io non vorrei raccomandarti Aulo Cecina, cliente tutto dedicato alla vostra famiglia, sapendo io bene la tua lealtà verso i tuoi, e la tenerezza verso gli sciagurati; se non fosse che la ricordanza del padre di lui, che fu già tutto mio, e le costui disgrazie mi toccassero tanto, quanto dee fare il caso d'un uomo a me legato per ogni ragion d'amicizia. Or ceco quello

A te hoc omni contentione peto, sic, ut maiore cura, maiore animi labore petere non possim; ut ad ca, quae tua sponte sine cuiusquam commendatione faceres in hominem tantum et talem, calamitosum, aliquem afferant cumulum meae literae, quo studiosius eum, quibuscumque rebus possis, iuves. Quod si Romae fuisses 5, etiam salutem A. Caecinae essemus (ut opinio mea fert) per te consecuti. De qua tamen magnam spem habemus, freti clementia collegae tui 6. Nunc, quando 7 tuam iustitiam secutus, tutissimum sibi portum provinciam istam 8 esse duxit; etiam atque etiam te rogo atque oro, ut eum et in reliquiis 9 veteris negotiationis colligendis iuves, et ceteris rebus tegas atque tueare. Hoc mihi gratius facere nihil potes.

DIX. (Ad Div. XIII, 67)

Argumentum. Commendat Andronem Laodicensem.

Ser. Romae A. V. C. DCCVII.

# M. T. CICERO P. SERVILIO PROPR. S. D.

Ex provincia mea Ciliciensi, cui seis τρεῖς διοικήσει; Asiaticas <sup>1</sup> attributas fuisse, nullo sum familiarius usus, quam Androne, Artemonis filio,
Laodicensi; eumque habui in ea civitate quum
hospitem, tum vehementer ad meae vitae rationem

di che ti prego colla istanza ed affetto e sollecitudine che posso maggiore, che sopra di ciò che, senza raccomandazione di chicchessia, il tuo buon animo ti darebbe di fare per tale e siffatto uomo e sì sventurato, la mia lettera ti aggiunga nuova ragione di dargli mano più sollicitamente in tutto quello che tu potrai. Certo se tu fossi stato in Roma, mi pare esser certo che per opera tua noi avremmo eziandio salvato A. Cecina; di che tuttavia io porto grande speranza sopra la clemenza del tuo collega. Ora, posciachè egli, ricoverando alla tua giustizia, ha preso per porto sicurissimo cotesta provincia, quanto più so e posso, ti prego e scongiuro che eziandio nel raccogliere gli avanzi dell'antico suo mercantare tu voglia dargli di spalla, ed in ogni altra cosa favorirlo e proteggerlo: di che nulla mi puoi tu fare che più mi sia caro.

DIX.

(A Div. XIII, 67)

Argomento. Raccomanda Androne di Laodicea.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

# M. T. CICERONE A P. SERVILIO PROPR. S.

Con nessuno della provincia mia di Cilicia (alla quale tre diocesi dell'Asia furono incorporate) non ebbi mai maggiore dimestichezza che con Androne, figliuol di Artemone di Laodicea; là dove non pure io vissi suo ospite, ma e'l trovai tutto tagliato al sesto del mio

et consuetudinem accommodatum. Quem quidem multo etiam pluris postea, quam decessi, facere coepi, quod multis rebus expertus sum gratum hominem, meique memorem. Itaque eum Romae libentissime vidi. Non enim te 2 fugit, qui plurimis in ista provincia benigne fecisti, quam multi 3 grati reperiantur. Haec propterea scripsi, ut et me non sine causa laborare intelligeres, et 4 tu ipse eum dignum hospitio tuo iudicares. Feceris igitur mihi gratissimum, si ci declararis, quanti me facias: id est, si receperis eum in fidem tuam, et quibuscumque rebus honeste ac sine molestia tua poteris, adiuveris. Hoc mihi erit vehementer gratum; idque ut facias, te etiam atque etiam rogo.

DX.

(Ad Div. XIII, 69)

Argumentum, C. Curtium, ut in fidem recipiatur, commendat.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

# M. T. CICERO P. SERVILIO COLLEGAE S. D.

C. Curtius Mithres <sup>1</sup> est ille quidem, ut seis, libertus Postumi <sup>2</sup>, familiarissimi mei; sed me colit et observat aeque atque illum ipsum patronum suum. Apud eum ego sic Ephesi fui, quotiescumque fui, tamquam domi meae; multaque accide-

vivere e costumare. Ma dopo uscito io d'ufizio, ho cominciato ad averlo caro via più, avendolo a molte prove sperimentato uom grato e ricordevole di mia persona: per la qual cosa senza fine mi son rallegrato di vederlo in Roma; non potendo tu ignorare (che a moltissimi di cotesta provincia hai fatto del bene) a quanto gran numero si trovino le grate persone. Tutto ciò volli dirti per farti conoscere che non senza il quare io mi son dato pena che eziandio tu medesimo l'avessi per degno d'averlo tuo ospite. Mi farai dunque cosa gratissima a dimostrargli quanto io ti sia caro: cioè a prenderlo a favorire, ed a dargli mano in tutte le cose che onestamente e senza incomodo tu potrai. Tu mi faresti il maggior piacere del mondo; e te ne priego quanto so e possa il più.

DX.

(A Div. XIII, 69)

Argomento. Raccomanda C. Curzio che lo riceva sotto la sua protezione.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

# . M. T. CICERONE A P. SERVILIO COLLEGA S.

Caio Curzio Mitrete è veramente, sì come sai, liberto di Postumo mio intrinseco; e tuttavia egli carezza ed osserva me altrettanto che si faccia esso lui suo patrono. Tutte le volte che io fui in Efeso, non altramenti in casa sua sono stato, che nella mia propria;

runt, in quibus et benivolentiam eius erga me experirer, et fidem. Itaque si quid aut mihi, aut meorum cuipiam in Asia opus est, ad hunc scribere consuevi; huius quum opera et fide, tum domo et re uti, tamquam mea. Haec ad te eo pluribus scripsi, ut intelligeres, me non vulgare 3, nec ambitiose, sed ut pro homine intimo, ac mihi pernecessario, scribere. Peto igitur a te, ut in ea controversia, quam habet de fundo cum quodam Colophonio 4, et in ceteris rebus, quantum fides tua patietur, quantumque tuo commodo poteris, tantum et 5 honoris mei causa commodes: etsi, ut eius modestiam cognovi, gravis 6 tibi nulla in re erit. Si et mea commendatione, et sua probitate assecutus erit, uti de se bene existimes; omnia se adeptum arbitrabitur. Vt igitur eum recipias in fidem 7, habeasque in numero tuorum, te vehementer etiam atque etiam rogo. Ego, quae te velle, quaeque ad te pertinere arbitrabor, omnia studiose diligenterque curabo.

DXI. (Ad Div. XIII, 70)

Argumentum. Ampii Balbi libertum Menandrum commendat.

ora sono intravvenute molte di tali cose, che potei fare sperimento della sua fedeltà e benevoglienza; il che ha fatto, che bisognando a me o ad alcuno de' miei qualche cosa, io fui solito a lui scrivere, e sì dell'opera e della fede, come della casa e delle sostanze fare come di cosa mia. In queste cose mi sono un po' tritamente disteso, per farti intendere che io non iscrivo nè alla grossa, nè per farmi bello, ma come per uomo mio intrinseco ed amicissimo. Ti prego adunque che sì nella lite che egli ha di un podere con un certo Colofonio, come in ogni altra cosa (salva la tua lealtà e'l tuo comodo), tu, per rispetto di me, gli voglia dar mano: sebbene, a quello che mi dà la sua modestia a me nota, egli non ti sarà punto molesto. Ora, se e per la mia raccomandazione e per la bontà sua gli venga fatto che tu abbi buona opinione di lui, egli si crederà toccare il ciel colle dita. Ti prego adunque e mille volte riprego che tu lo pigli a favorire, e l'abbia per uno de' tuoi. Io poi in ogni cosa che crederò essere tuo piacere o tuo bene, porrò tutto lo studio e la diligenza.

DXI.

(A Dir. XIII, 70)

Argomento. Raccomanda Menandro liberto di Ampio Balbo.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

#### M. T. CICERO P. SERVILIO COLLEGAE S. P. D.

Quia non est obscura tua in me benivolentia, sic fit, ut multi per me tibi velint commendari. Ego autem tribuo nonnumquam in vulgus 1; sed plerumque necessariis in hoc tempore 2. Nam cum T. Ampio Balbo 3 mihi summa familiaritas necessitudoque est. Eius libertum, T. Ampium Menandrum, hominem frugi 4 et modestum, et patrono et nobis vehementer probatum, tibi commendo maiorem in modum. Vehementer mihi gratum feceris, si, quibuscumque rebus sine tua molestia poteris, ei commodaris 5. Quod ut facias, te vehementer etiam atque etiam rogo. Vale.

DXII.

(Ad Div. XIII, 71)

Argumentum. Commendat T. Agusium, veterem amicum.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

# M. T. CICERO P. SERVILIO COLLEGAE S. D.

Multos tibi commendem necesse est, quando romnibus nota nostra necessitudo est, tuaque erga me benivolentia. Sed tamen etsi omnium causa, quos commendo, velle debeo; tamen cum omnibus non cadem mihi causa est. T. Agusius et

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

#### M. T. CICERONE A P. SERVILIO COLLEGA S.

L'essere ben conosciuto il bene che tu mi vuoi, porta che molti mi pregano che a te gli raccomandi; della qual cosa io soddisfo talora a chinnque sia; ma le più volte agli amici, come fo di presente. Adunque per essere T. Ampio Balbo tutto quanto possa essere cosa mia, io ti raccomando eol maggior zelo T. Ampio Menandro suo liberto, uom dabbene e modesto, al patron suo sommamente gradito ed a me. Tu mi farai il maggior piacere del mondo, di prestargli servigio in tutte le cose che senza tuo incomodo lo potrai fare; e di questa cosa ti prego senza fine. A Dio.

DXII.

(A Div. XIII, 70)

Argomento. Raccomanda T. Agusio suo vecchio amico.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

# M. T. CICERONE A P. SERVILIO COLLEGA S.

Il sapersi da tutti la nostra amicizia e la tua benevolenza mi dà necessità di doverti raccomandare parecchi. Di che quantunque io debba compiacere a tutti i raccomandati, io non ne ho per altro per tutti egual la ragione. T. Agusio e fu mio compagno in quel tempo comes meus fuit illo miserrimo tempore 2, et omnium itinerum, navigationum, laborum, periculorum meorum socius; neque hoc tempore discessisset a me, nisi ego ei permisissem. Quare sic tibi eum commendo, ut unum de meis domesticis et maxime necessariis. Pergratum mihi feceris, si eum ita tractaris, ut intelligat, hanc commendationem sibi magno usui 3 atque adiumento fuisse.

DXIII.

(Ad Div. XIII, 72)

Argumentum. Cacrelliae negotia et procuratores commendat.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

#### M. T. CICERO P. SERVILIO COLLEGAE S. D.

Caerelliae, necessariae meae <sup>1</sup>, rem, nomina <sup>2</sup>, possessiones Asiaticas commendavi tibi praesens in hortis tuis, quam potui diligentissime: tuque mihi, pro tua consuetudine <sup>3</sup>, proque tuis in me perpetuis, maximisque officiis, omnia te facturum, liberalissime recepisti. Meminisse te id spero: scio enim solere. Sed tamen Caerelliae procuratores scripserunt, te propter magnitudinem provinciae, multitudinemque negotiorum, etiam atque etiam esse commonefaciendum. Peto igitur, ut memineris, te omnia, quae tua fides pateretur, mihi cumulate recepisse. Equidem existimo, habere te

sciaguratissimo, ed a parte di tutti i miei viaggi, navigazioni, travagli e pericoli; e nè eziandio al presente non si sarebbe partito da me, se io non gliene dava licenza. Il perchè tel raccomando come uno di casa mia e degli intimi amici. Io avrò avuto da te il maggior piacere, se tu lo tratti per forma che egli senta, questa mia raccomandazione avergli fruttato di sommi beni e vantaggi.

DXIII.

( A Div. XIII, 72)

Argomento. Raccomanda gli affari e i procuratori di Cerellia.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

## M. T. CICERONE A P. SERVILIO COLLEGA S.

Ti raccomandai con lo studio che ho potuto maggiore, negli orti tuoi di presenza, gli affari, i debiti e le possessioni asiatiche di Cerellia mia amica 1: e tu, per la tua amicizia, e' servigi continui e gravissimi a me prestati, mi ti sei obbligato di fare ogni cosa; e ben credo te ne ricordi, secondo tuo usato. Nondimeno i procuratori di Cerellia le scrissero che, a cagione della grandezza della provincia e la folla degli affari, hai bisogno che la cosa più caldamente ti sia ricordata. Ti prego adunque di ricordarti, come tu largamente mi ti sei obbligato di tutto fare, che dalla tua lealtà ti fosse concesso. Veramente io credo che tu abbia il più

## DXIV.

liae benigne 6 feceris, mihi te gratissimum esse

facturum.

(Ad Div. VI, 12)

Argumentum. Gratulatur T. Ampio Balbo, qui Pompeianas partes secutus erat, de reditu per Caesaris amicos impetrato; ideoque cessare ait consolationem, re confecta. Esse tamen vel restituto aliquid ferendum, rei publicae calamitatem, in qua nullum solatium supersit, nisi quod ex literarum studiis capiatur.

Scr. Romac A. V. C. DCCVII.

## M. T. CICERO AMPIO S. D.

Gratulor tibi, mi Balbe, vereque gratulor. Nec sum tam stultus, ut te usura falsi gaudii frui velim; deinde frangi repente, atque ita cadere, ut nulla res te ad aequitatem animi postea possit extollere. Egi tuam causam apertius, quam mea tempora ferebant. Vincebatur enim fortuna ipsa debilitatae gratiae nostrae tui caritate , et meo

bel destro di favorire Cerellia (ma ciò s'appartiene al tuo consiglio e giudizio) in virtù di quel senatoconsulto fatto contro gli credi di C. Vennonio. Sta alla tua sapienza chiosare questo senatoconsulto: chè ben so io quanto sia sempre valuta appo di te l'autorità di quest'ordine. Del resto, vorrei che tu facessi questa ragione, che per ogni favore che tu darai a Cerellia, io ne avrò un piacere grandissimo.

### DXIV

(A Div. VI, 12)

Argomento. Si congratula con T. Ampio Balbo, n riele avea seguito il partito di Pompeo, che abbia ottenuto per mezzo degli amici di Cesare il suo richiamo; e però dice, che ciò ottenuto è inutile il consolarlo; rimanere tuttavia al richiamato alcun che da tollerarsi, lo stato calamitoso della Repubblica, nella quale non v'ha altra consolazione che quella che ne viene dallo studio.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

## M. T. CICERONE AD AMPIO 1 S.

Io mi congratulo teco, il mio Balbo, e mi congratulo con verità: nè sono già così fuor di cervello di voler darti pastura, siechè tu ne abbia poi andare in disperazione e in subisso per forma che tu non possa più per nessuna via rilevarti ad avere più pace di cuore. Ho trattato la tua causa più liberamente che non mi dava la presente mia condizione: conciossiachè lo svantaggio dell'aver io assai scemato del primo favore, fu vinto dalla tenerezza mia verso te, e da quel mio

perpetuo erga te amore, culto a te diligentissime. Omnia promissa, confirmata, certa et rata sunt, quae ad reditum et ad salutem tuam pertineut. Vidi, cognovi, interfui. Etenim omnes Caesaris familiares satis opportune habeo implicatos consuetudine et benivolentia, sic, ut, quum ab illo discesscrint 3, me habeant proximum. Hoc Pansa, Hirtius, Balbus, Oppius, Matius, Postumius, plane ita faciunt, ut me unice diligant. Quod si mihi per me efficiendum fuisset 4, non me poeniteret pro ratione temporum ita esse molitum. Sed nihil est a ma mservitum temporis causa. Veteres mihi necessitudines cum his omnibus intercedunt; quibuscum ego agere de te non destiti. Principem tamen habuimus Pansam 5, tui studiosissimum, mei cupidum, qui valeret apud illum non minus auctoritate, quam gratia. Cimber autem Tillius 6 mihi plane satisfecit. Valent enim apud Caesarem non tam ambitiosae rogationes, quam necessariae 7: quas quia Cimber habebat, plus valuit, quam pro ullo alio valere potuisset. Diploma 8 statim non est datum, quod mirifica est improbitas in quibusdam, qui tulissent acerbius, veniam tibi dari, quem 9 illi appellant tubam belli civilis; multaque ita dicunt, quasi non gaudeant id bellum incidisse 10. Quare visum est occultius agendum, neque ullo modo divulgandum, de te iam esse perfectum. Sed id erit perbrevi: nec duamore, che tu diligentissimamente avevi tenuto ben caldo. Tutte le cose che appartengono al tuo ritorno ed alla salute, mi sono promesse, raffermate, ratificate, sicure. Ho veduto, ho conosciuto, fui sulla faccia di tutte. Imperocchè, buon per te! che tutti gli amici di Cesare me gli ho impastoiati per amicizia e benevolenza per modo, che dopo di lui io son loro il primo. Ti prometto che Pansa 2, Irzio 3, Balbo, Oppio, Mazio 4, Postumio 5 sono al tutto di me cotti fradici: cotalchè se io avessi dovuto far opera per me medesimo, non mi dorrebbe (a quel che porta il tempo presente) delle pratiche da me fatte. Sebbene io non ho punto servito alla miseria del tempo d'oggidh: tutti costoro che ho detto, egli è un pezzo, son miei; ed io non sono restato mai di dar loro assalto per te. Ma quello che ci val tutto il mondo, è Pansa, che ti vuol tutto il bene, ed a me niente meno; ed egli appo Cesare non è meno in istato per l'autorità, che per la grazia. Cimbro Tillio poi non fu al tutto cosa che per me non facesse. Ora nell'animo di Cesare troppo han più di forza le petizioni ragionevoli, che le affettate; e perchè delle prime gli allegò Cimbro, ed egli però fece più che per nessun altro non avrebbe potuto fare. La patente 6 non ci ha data di presente: imperocchè e' c'è una feccia di così fini ribaldi i quali avrebbero menato smanie del vedere così ribandito un tale uomo che essi chiamano tromba della guerra civile; e di questa fatta dicono più altre cose, come se essi non godano dell'essersi levata cotesta guerra. Adunque ci parve di operare di cheto, e non trombettare 7, che il tuo ritorno era conchiuso. Ma ciò si farà infra picciolissimo termine; e non dubito che alla

bito, quin, legente te has litèras, confecta iam res futura sit. Pansa quidem mihi, gravis 11 homo et certus, non solum confirmavit, verum etiam recepit, perceleriter se ablaturum 12 diploma. Mihi tamen placuit, hace ad te perscribi. Minus enim te firmum sermo Eppuleiae 13 tuae, lacrymaeque Ampiae declarabant, quam significant tuae literae: atque illae arbitrabantur, quum a te abessent ipsae, multo in graviore te cura futurum. Quare magnopere putavi, angoris et doloris tui levandi causa, pro certis ad te ea, quae essent certa, perscribi 14. Scis, me antea sic solitum esse scribere ad te, magis ut consolarer fortem virum atque sapientem, quam ut exploratam 15 spem salutis ostenderem, nisi quam 16 ab ipsa re publica, quum hic ardor restinctus esset 17, sperari oportere censerem. Recordare tuas literas, quibus et magnum animum mihi semper ostendisti, et ad omnes casus ferendos constantem ac paratum: quod ego non mirabar, quum recordarer, te et a primis temporibus aetatis in re publica esse versatum, et tuos magistratus in ipsa discrimina incidisse 18 salutis, fortunarumque communium; et in hoc ipsum bellum esse ingressum, non solum uti victor, beatus; sed etiam ut, si ita accidisset, victus, ut sapiens esses 19. Deinde, quum studium tuum consumas in virorum fortium factis memoriae prodendis 20, considerare debes, nihil tibi esse

veduta di questa lettera la cosa fie bella e fatta. Al certo il nostro Pansa, nom grave e fidato, non solamente me l'affermò, ma e mi entrò pagatore che di corto avrebbe cavato di mano a Cesare la patente. Tuttavia ho giudicato per lo migliore di mandartene innanzi queste notizie: conciossiachè le parole di Eppuleia tua e le lagrime di Ampia 8 mi fecero conoscere che tu non hai la fermezza che mostrano le tue lettere; ed elle temeano eziandio che, per esser elle da te scompagnate, tu ne potessi venire in maggiore augustia. Per lo che ho giudicato convenir troppo che, a cagione di alleviare la tua angoscia e il dolore, la certa notizia di quel che era certo ti fosse da me anticipata. Tu sai bene come per l'innanzi io era solito scriverti meglio, come ad uom forte e savio, per consolarti, che per apportarti una certa speranza di tua salute; ma quella senza più che io giudicava doversi prendere dallo stato delle cose, quando questo incendio fosse ammorzato. Récati a mente le tuc lettere, nelle quali mi ti se' sempremai dimostro di gran cuore, e fermo ed apparecchiato a reggere qualunque sventura; nè io me ne maravigliai, ricordandomi come tu fin da' primi tuoi anni avevi avuto mano ne' fatti pubblici, e che i tuoi magistrati s'erano scontrati appunto ne' rischi più paurosi della salute e dello stato del pubblico; c che in questa medesima guerra tu eri entrato con animo non solo di tenerti beato vincendo, ma e di mostrarti saggio, caso che altro avvenisse. Appresso, conciossiachè tu logori il tuo ingegno nel mandare ai posteri le imprese de' forti uomini, dei far questa ragione, che

committendum, quamobrem corum, quos laudas, te non simillimum<sup>21</sup> praebeas. Sed haec oratio magis esset apta ad illa tempora, quae iam effugisti. Nunc vero tantum te para ad haec 22 nobiscum ferenda: quibus ego si quam medicinam invenirem, tibi quoque eamdem traderem. Sed est unum perfugium, doctrina ac literae, quibus semper usi sumus: quae secundis rebus delectationem modo habere videbantur; nunc vero etiam salutem. Sed, ut ad initium revertar, cave dubites, quin omnia de salute ac de reditu tuo perfecta sint.

## DXV.

(Ad Alt. XII, 11)

Argumentum. Seii mortem dolendam, sed humaniter ferendam; quid agat in senatu sibi quaerendum esse; denique nihil se de Pompeii filia, aliaque conditione uxoria sibi oblata cogitare seribit.

Scr. in villa A. V. C. DCCVII.

## CICERO ATTICO S.

Male de Seio 1. Sed omnia humana tolerabilia ducenda. Ipsi enim quid sumus? aut quam diu haec curaturi sumus? Ea videamus, quae ad nos magis pertinent, nec tamen multo 2: quid agamus de senatu 3. Et, ut ne quid praetermittam, Caesonius ad me literas misit, Postumiam Sulpicii 4 domum ad se venisse 5. De Pompeii Magni filia, tu non dei tollerare di essere cattivo ritratto di que' medesimi che tu hai lodato 9. Ma questo mio dire è meglio da que' tempi da' quali se' già uscito: al presente pensa senza più ad armarti a reggere questi ne' quali siamo ambedue; a' quali se io trovassi medicina per me, a te medesimamente la porgerei. Questo è il solo riparo che ci resta: la dottrina e le lettere che abbiam sempre amate; le quali nel buon tempo diletto ci apportavano senza più, al presente eziandio salute. Ma per rifarmi da capo, non ti lasciar, vedi, aver dubbio che del tuo ritorno e della salute non sia conchiusa ogni cosa.

## DXV.

(Ad Att. XII, 11)

Argomento. Doversi piangere la morte di Seio, ma sopportare come conviene ad uomo; sè dover cercare che cosa faccia in senato; finalmente non prendersi lui pensiero alcuno della figlia di Pompeo, e di altra condizione offertagli pertinente a moglie.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

## CICERONE AD ATTICO S.

Deh! cattivel di Seio! ma egli è cosa umana, e vuol tollerarsi. Conciossiachè noi medesimi a che siam noi? ovvero quanto seguiremo noi ancora a tribolarci delle cose presenti? Veggiam piuttosto di quelle che ci toccano (nè già gran fatto), quello che abbiamo a fare circa il Senato <sup>1</sup>. E, per non lasciar nulla addietro, ebbi lettera da Cesonio, che mi dicc, la Postumia di Sulpicio averlo visitato. Quanto alla figliuola di Pompeo Magno, sì lio risposto già, che per al presente

tibi rescripsi, nihil me hoc tempore cogitare. Alteram vero illam, quam tu scribis, puto, nosti. Nihil 6 vidi foedius. Sed adsum. Coram igitur. Obsignata epistola, accepi tuas. Atticae hilaritatem libenter audio; commotiunculis συμπάσχω 7.

# DXVI. (Ad Div. IV, 14)

Argumentum. 1 Plancius bis Ciceroni et de recuperata per Caesarem dignitate, et de nuptiis cum virgine Publilia, dimissa Terentia, initis, gratulatus fuerat. Vtrisque literis una epistola respondet Cicero: prioribus, non esse pristinam dignitatem quam receperit; 2 alteris, quae causa fuerit novi consilii ineundi. 3 Tandem solatur Plancium exsulantem, eique nihil practer communem calamitatem, timendum esse confirmat, cui denique sua officia pollicetur.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

## M. T. CICERO CN. PLANCIO S. D.

I Binas a te accepi literas, Corcyrae datas: quarum alteris mihi gratulabare, quod audisses, me meam pristinam dignitatem obtinere; alteris dicebas, te velle, quae egissem, bene et feliciter evenire. Ego autem, si dignitas est bene de re publica sentire, et bonis viris probare, quod sentias; obtineo dignitatem meam: sin autem in co dignitas est, quod sentias aut re efficere posse<sup>2</sup>, aut denique libera oratione defendere; ne vesti-

nou ei fo assegnamento veruno <sup>2</sup>. Quella cotale altra poi di che tu mi scrivi, credo che tu la conosca: non vidi mai cosa più laida. Ma sono in Roma: adunque a bel vederci. Suggellata la lettera, ecco la tua. Godo di sentire la buona tempera in che è Attica; delle sue indisposizioneelle mi piglio io la mia parte.

## DXVI.

(A Div. IV, 14)

Argomento. 1 Erasi Plancio due volte congratulato con Cicerone e per la dignità di lui ricuperata la mercè di Cesare, e per le nozze di lui colla vergine Publilia dopo il divorzio di Terenzia. A tutte e due le lettere fa Cicerone una sola risposta: alla prima, non essere la dignità di prima quella che ha ricuperato; 2 alla seconda, qual motivo egli abbia avuto per fare questa nuova risoluzione. 3 Alfine consola Plancio esule, e l'assicura non aver lui a temere che la disgrazia comune, e gli promette i suoi buoni officii.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

## M. T. CICERONE A GN. PLANCIO 1 S.

1 Ebbi le due lettere che scrivestimi da Corfù; delle quali nella prima ti congratulavi con me che io fossi rimesso nella prima mia dignità; nella seconda mi pregavi ogni bene della nuova deliberazione da me presa. Ora, se dignità è aver diritti sentimenti della Repubblica, e vederli gradire alle persone dabbene, io ritengo sì la mia dignità; se poi la dignità dimora o nell'effettuare, potendo, essi tuoi sentimenti, o almeno mantenerli liberamente parlando, e' non m'è rimaso di

402 EPISTOLA DXVI. gium quidem ullum est reliquum 3 nobis dignitatis; agiturque praeclare, si nosmetipsos regere possumus, ut ea, quae partim iam adsunt, partim impendent, moderate feramus: quod est difficile in ciusmodi bello 4, cuius exitus ex altera parte caedem ostentat 5, ex altera servitutem. Quo in periculo nonnihil me consolatur, quum recordor, haec me tum vidisse, quum secundas etiam res nostras, non modo adversas pertimescebam, videbamque, quanto periculo de iure publico disceptaretur armis. Quibus, si vicissent ii, ad quos ego pacis spe, non belli cupiditate adductus accesseram; tamen intelligebam, et iratorum hominum, et cupidorum 6, et insolentium, quam esset erudelis futura victoria: sin autem victi essent, quantus interitus esset futurus civium, partim amplissimorum, partim etiam optimorum; qui me haec praedicentem 7, atque optime consulentem saluti suae, malebant nimium timidum, quam satis prudentem existimari.

2 Quod autem mihi de co, quod egerim, gratularis; te ita velle, certo scio; sed ego tam misero tempore nihil novi consilii cepissem, nisi in reditu meo 8 nibilo meliores res domesticas 9, quam rem publicam offendissem. Quibus enim, pro meis immortalibus beneficiis, carissima mea salus et meae fortunae esse debebant, quum propter corum scelus nihil mihi intra meos parietes

dignità eziandio l'ombra 2; e pigliomi a mano baciata di poter così signoreggiar me medesimo, che io mi porti in pace sia le cose presenti, sia quelle in aria. Or ciò è difficile in una guerra sì fatta, il cui successo d'una parte fa temer di sangue, d'altra, di servitù. Nel qual bilico mi racconsola alcun che il ricordarmi come io imberciai nel segno quando non pur della perdita nostra, ma eziandio temeva della vittoria: e ben conoscea quanto risico portasse una deliberazione che si prendeva coll' armi, le quali se l'avessero data vinta a coloro co' quali io (tirato non da voglia di combattere, ma da speranza di pace) erami aggiunto, comprendeva però crudeltà che avrebbe portato una vittoria di persone adirate, cupide e tracotanti; se poi fossero stati vinti, quanta strage sarebbe seguita di cittadini parte nobilissimi e parte di ottimi; i quali, predicendo io quel che è avvenuto, e dando loro ottimi consigli alla loro salvezza, voleano anzi farmi passare per uom troppo timido, che per ragionevolmente avveduto.

2 Quanto poi al congratularti che fai della deliberazion presa <sup>3</sup>, so io bene che tu parli da cuore; ma, credimi, in sì misero tempo non avrei fatto niuna novità, qualora tornando io non avessi trovato la mia famiglia niente men rovinata della Repubblica <sup>4</sup>. Ma conciossiachè per ribalderia di que' cotali a cui la mia salute <sup>5</sup> e le fortune, per gli immortali miei benefizi, si conveniano tener carissime, non trovai dentro le mie stesse pareti sicuro eziandio un cencio, niente sicuro

tutum, nihil insidiis vacuum viderem 10; novarum me necessitudinum 11 fidelitate contra veterum perfidiam muniendum putavi.

3 Sed de nostris rebus satis, vel etiam <sup>12</sup> nimium multa. De tuis velim, ut eo sis animo, quo debes esse, id est, ut ne quid tibi praecipue <sup>13</sup> timendum putes. Si enim status erit aliquis civitatis; quicumque erit, te omnium periculorum video expertem fore. Nam alteros <sup>14</sup> tibi iam placatos esse intelligo; alteros numquam iratos fuisse. De mea autem in te voluntate sic velim iudices, me, quibuscumque rebus opus esse intelligam, quamquam videam, qui <sup>15</sup> sim hoc tempore, et quid possim; opera tamen et consilio, studio quidem certe, rei, famae <sup>16</sup>, saluti tuae praesto futurum. Tu, velim, et quid agas, et quid acturum te putes, facias me quam diligentissime certiorem. Vale.

di tradimenti: pertanto ho giudicato per lo migliore con la fedeltà di nuove parentele guarentirmi contro la fellonia delle vecchie<sup>6</sup>.

3 Ma delle cose mie basti, se già non fu anche troppo. Circa le tue, io ti prego che tu sii di quell'animo che dei essere; cioè che non adombri per paura di nessun male in tua ispezieltà: imperocchè, se questa città piglicrà pur qualche stato, quale che egli voglia essere, io veggo te fuor di ogni pericolo; poichè gli uni conosco teco essere già rappaciati, gli altri non istati mai teco crucciati. Quanto poi all'animo mio, tu dei viver sicuro che io (quantunque ben vegga, uom ch'io sia in tal tempo, e potere ch'io abbia) in qualunque tuo bisogno, d'opera, di consiglio e certamente d'affetto, alle cose tue, alla fama, alla salute, sarò tutto per te. Tu fammi, ti prego, sollecitamente assapere quello che tu faccia, o che pensi di fare. A Dio.



## ANNOTATIONES

### IN EPISTOLAS

OVAE IN HOC VOLVMINE CONTINENTVE

## CCCLXXXVI.

- Significat hoe loco parvam epistolam, quae alio modo quam epistola complicabatur: vulgo biglietto. Dicit autem signatum, hoc est, sigillo impresso notatum, quia alias libelli non obsignabantur.
- 2 Philotimus libertus. Ernest. Dispensavit, hoc est, administravit.
- 3 Existimatio est hic fama boni viri (ep. seq.) in re pecuniaria fidem servantis. Ernest.
- 4 Cod. Ambr. ferrem. Mox te abest in ed. Iens., nempe facias, obtestor.
- 5 Habeo sestertia ad numerum bis et vicies centena millia (2,200,000), sed numis cistophoris, non pecunia Romana. Cistophorus erat numi genus Asiatici (ep. XXXII). Eam pecuniae speciem depositam apud publicanos in Asia volebat permutari in numum Rom. et mitti ad Atticum, ut ei debitum solveret. Obiter observat Mongaltius, Ciceronem, qui ceteroquin abstinentissimus erat (epp. CCXII, CCXXI, aliisque), ex administratione provinciae suae eollegisse hanc summam; atque ex eo iudicari posse quantum perceperint illi qui provinciali administratione abutebautur.
- 6 Ipsi Philotimo, cui tu cautior iampridem didicisti res

tuas minime committere. Vid. épp. CCLXVIII, CCLXIX et CCLXXII.

### CCCLXXXVII.

- Hoc est, adii, sive, ut nunc loquimur, acceptavi. De quanam autem hereditate hic sermo sit, tacent interpretes; fortasse alicuius liberti vel clientis, vel etiam amici, quos constat, patronos suos saepius heredes instituere solitos fuisse. Vide Paradox. VI. An illius Galeonis de quo in ep. CDVII? sed ab hoc tempore ad illius epist. auni spatium intercedit.
- 2 Mss. et edd. aliquot vett. multissimis; sed lectio multissimis, quam habet et eod. Ambr., manifesto depravata est ex multis meis, ut plerumque fit in mss. vett.: quod in errorem adduxit Bembum, qui corum auctoritate fretus, ea voce tamquam Ciceroniana est usus.
- 3 Tulliae solvenda, explanat Popma, sed sequentibus non convenit. Eam puto cum Ernestio et Schützio iam maiori ex parte solutam, et a Dolabella, perdito viro (epp. CCCLXXII et CDVII, 3), dissipatam. Huic interpretationi favent locutiones illae: illam miseram tueare meis opibus cui deesse omnia noli pati.
- 4 Quod perdito iuveni illam collocavi in matrimonium; ep. CDXIII.
- 5 Hoe esse a glossatore, ac tuis referendum ad opibus, putat Ernestius. Mox pro cui cod. Ambr. quae q. d.
- 6 Quum Tullia Dolabellae collocaretur insciente Cicerone, vel a Philotimo, vel ab ipsa Terentia ex pensione dotis detracta erant H-S Lx. Schiitz. Cod. Ambr. de dote.
- 7 Vbi eam nunc collocavi; vid. ep. sup. Vnus Amb. ut est. Tum supra ceteri exegit.
- 8 Vt scilicet domo sua Cicero, quam habebat in Palatio

- (ep. CLI, 3), privaretur a Caesarianis, propterea quod esset cum Pompeio. Vide Manut.
- 9 Aliqui vett. absolute quod; minus congrue; repugnat enim sequentibus si modo effici potest, quae incertitudinem indicant.
- 10 Practer ceteros Pompeianos. Schiitz.
- Corrad. Pro H-S LXX est in cod Ambr. et edd. Rom. et Iens. H-S XX. Tum pro fuit. A tuis, eadem. Rom. fuit citius et nummorum.
- 12 Cod. Ambr. et ed. Rom. dices vel me; vulgo dices iis me. Vocem iis delevit Ernestius. Mox ed. Iens. eas vitasse.

### CCCLXXXVIII.

- Quum dicit fuisse, non esse, significat, confectum iam esse bellum Hispanicum. Vid. ep. seq. Amb. 13 Ergo ne potius proficisci in Hispaniam fuisset, quam Formiis esse, ante quam tu; proxime illi cod. 15 Ergo ne potius prof. in Hisp. fuisset, quam Formias, antequam tu profectus esses ad Pomp. Lambinus fuisse quam Formiis tum quum tu profectus es ad Pomp. Cod. Rec. fuisset Formiis esse antequam tu prof.; alii aliter.
- 2 Sensus est: utinam Appius in ista parte, scilicet vestra aut Pompeiana, aut Curio in hac Caesariana illud prohibuisset, scilicet, quominus in Hispaniam proficiscerer. Ita hunc locum mihi videorposse explanare ex ep. CCCLXVII: Me secum in Hispaniam ducit; quod nisi esset ubicumque esses, ad te percurrissem. At non male Rutilius emendabat: quod utinam aut Ap. Cl. me in ista (corrigendum iterum hac) parte esse prohibuisset. Aeque congruum sensum exhibet lectio Lambiniana, et Victoriana minime contemnenda, ordine licet ac verbis paullo di-

- versa, quod utinam aut non in ista parte Ap. Cl., aut non in hac C. Curio fuisset. Nos expressimus quod in duobus Ambb. 12 et 15 inveninus, etiamsi posterior probuisset loco 70° prohibuisset, et alter hoc in margine adscriptum habeat. Vulgo abrupte. Quod utinam ut Ap. Cl. in ista parte C. Curio; ubi viri docti subaudiunt fuisset, quod Lamb. expressit, et ubi quod putant redundare.
- 3 Et hoc loco expressimus lectionem cod. Rec. et nostrorum 3, 13 et 15, et Sigonii apud Manut.; nisi quod liorum tres priores habent in hanc partem causae imposuit, ceteri vero in hanc partem esset impulit. Vulgo in hanc perditam causam imposuit; quod conflatum est coniecturis et correctionibus ex corruptis mss. Sed quamvis Iac. Gronovius sententiam istam ut perfectam tucatur; quisnam dixerit, historiis monumentisque refragantibus, perditam tunc fuisse causam Caesarianorum, quam Caelius secutus erat? nonne id repugnat et seqq. non quod huic causae diffidam?
- 4 Iracundia in Appium Pompeianum, amore in Curionem Caesarianum, ut Pompeianas partes relinquerem, et in Caesarianas irem. Ernest. Cod. Amb. 7 iracundiae timore; plures alii iracundiae tumore.
- 5 Vulgo tum tu porro; sed tum melius abest a tribus Ambb. cum Rec. et edd. Rom. et Iens. Duo alii Tu tu porro. Eadem ed. Iens., partim e correctione, prorsus diversum sensum constituit, et fortasse verius, scilicet Tu porro quum ad me prof. Ariminum noctu venisses etc.
- 6 Sic edere placet, suadente sensu et auctoritate omnium fere vett. mstorum: nec video quare vulgo mihi receperint, quum alterum longe melius videatur; nam queritur se a Cicerone minime consuli, sive in consilio adhiberi; dum contra non opus erat ci ut Cicero consuleret, sive prospiceret, quando meliore Caelius erat conditione.

- 7 Servilium Trebonium, et reliquos Caesarianos. Amb. 15 quam hoc videre.
- 8 Intellige Pompeianorum, in quibus, ut Cicero pluries affirmat (epp. CCCXCVIII, 1, CDXCVI et alibi), tanta erat crudelitas, ut non nominatim, sed generatiu proscriptio esset informata eorum qui Caesarem secuti essent, vel etiam Romae remansissent.
- 9 Significat, Romae plerosque clam Pompeio studere, praeter paucos foeneratores, qui addicti Caesari erant, quod ipsis caverat de pecuniis creditis aestimatione bonorum solvendis. Caclius autem praetor promiserat, se debitoribus fore auxilio, ut patet e Caes. Bell. Civ. III, 201. Ambb. tres, Rec. et edd. Rom. et Iens. nisi est Pomp.
- docti suspicati sunt legendum maximi patres; alii mss. maxime partes, vel maxime pius, unde aliqui correxerunt Piso. Sed plebs et populus bene coniunguntur. Plebs est pars populi vilissima; populus sunt tres ordines simul iuncti, senatorius, equestris et plebeius.
- li Graev. Immo vero rel.; mss. nonnulli et edd. vett. reliquos exspectant: alii etiam reliquas vel reliquias exspectant.
- 12 Locus corruptus; et quod nostri habent, iam editum est. Oudendorpius ad Sveton. Caes. I coniicit mirabimini in me Catonem, vel me alterum Catonem.
- Vulgo nec haec adhuc: unus 15 nec hodie adhuc; at 2 nec hoc adhuc. Mox quam pateamus, seil. offensionibus belli. Tres Ambb. atque alii et edd. vett. cum Lamb. et Victor. qua nos pat. et qua simus imb. Vnus 15 qua vos spe pascamus, et quantum sumus imb. Infra idem cod. Atque haec. Paullo post indignitatis, quod scil., ut Dio (lib. XLII) narrat, Caesar Trebonio praetori

urbanam iurisdictionem mandasset, quam Caelius expetebat. Manut. Infra indignitatis pro indignationis, quod Lamb. dedit.

- 14 Idest in Graecia. Vid. ep. sup.
- 15 Ad decernendam causam certissimum. Ernest. Vnus Amb. 2 fortissimum. I. F. Gronovius legi volebat quo firmissimus est, seil. Caesar. Mox ed. Rom. nec vestras; infra vero duo Ambb. vestri v. d.

## CCCLXXXIX,

- Desunt hace in tribus nostris cum Rec. et ed. Med. Vulgo simpliciter valeo; Lamb. ego valeo. Nostri plerique Si vales gaudeo et Tullia nostra; unus 13 S. V. G. et Tullia recte valet et Cicero; cui consonat idem Rec. et ed. Med. praeter priora. S. V. G.
- 2 In ep. DLXII additur se: accepi Piliam et Atticam plane belle se habere.
- 3 Idem est ac Caesaris causa, quia cum Caesare faciebat Dolabella. Supra pro Etsi Lamb. Si nullo. Mox ad tibi suadere putant viri docti excidisse me; ed. Med. suaderem. Infra vero, nobisque, unum Amb. 12 expressi; Schütz. ex tribus Dresd. aliisque nobiscum, eique favet noster 7 et edd. Rom. et Iens. Vulgo nobiscumque; in quo inepte inculcatur cum.
- 4 Inclinata scilicet in Caesarem, Pompejumque deserens. Hittorp. pr. quum iam inclinata sit victoria. Mox Amb. 1 et Rec. quidem etiam in.
- 5 Tres Ambb. inepte te sibi suadere videar; unus 2 te tua de re videtur; ed. Rom. tua de re; Iens. te tibi; Lamb. in qua tua de re tibi; Amb. 13 cum ed. Med. in quam sc. Mox 12 quod tibi pie.
- 6 Lamb. aliique nec etiam regum aut nationum.

- 7 Amb. plures cum Stewech. contingit.
- 8 Exercitum veteranum appellat, quem Pompeius proconsul in provincia sua Hispania habebat, Varrone, Afranio et Petreio legatis (Caes. Bell. Civ. I, 38 et seqq.); ad quem depugnandum quum Caesar proficisceretur, aicbat, ire se ad exercitum sine duce, et inde reversurum ad ducem sine exercitu, ad Pompeium scilicet, qui collectitium exercitum in Graecia habebat; Sveton. in Caes. Circumvallato, ad Dyrrachium; Caes. Bell. Civ. III, 41. Tum pro denique Lamb. coni. undique.
- 9 Ernestius nescio an nulli, postulante latinitate et sensu; nam nescio an affirmat; et revera in ep. DCC aperte est: quod haud scio an nemini, ut etc.
- 10 Amb. 7 providentia.
- 11 Vsitatius *a te peto*, ut saepe alias; quod habent aliquot mss. et edd., et Oliv. recepit.
- 12 Lamb. vitaverit; quod placebat Ernestio, qui id reperit in suo msto; est enim minus quam evitaverit.
- 13 Scilicet optimatum, sive Pompeii, quas probasti. Mox ei exsulat ab aliquibus mss. et edd. vett. Amb. 15 partibus rei publicae.
- 14 Particulain ut, quae vulgo abest, addi volebat Lambinus, sicut revera est in ed. Med., et Schützius recepit.
- 15 Lamb. et Oliv. sequinur, quod malebat Ernestius.
- 16 Amb. 15 rescribas.
- 17 Schützius correxit *ipsum*, ratus id requiri a vi oppositionis; at sensus iam satis per se probe constat, nempe: facile impetrabis per te ipsum, vel facile erit tibi ipsi; maxime vero quum meae preces accedent. Mox pro tamen duo Ambb. 3 et 7 cum Rec. m. tum puto.
- 18 Msti aliqui et edd, vett. Lamb. et Oliv. adiiciunt Vale; quae familiaribus clausula est alias perusitata.

### CCCXC.

- 1 Cod. aliqui T. Terentiae suac.
- 2 Vid. ep. super. init.
- 3 Amb. 7 Idus Iun.

## CCCXCI.

- quae Kal. Quintil. numeranda est Dolabellae (epist. CCCLXXXVII), hoc magnam utraque ex parte habet difficultatem. Nam si solvo, periculum est amittendae tantae pecuniae, quam Dolabella forte absumet. Si retineo, et auctor sum Tulliae divortii faciendi, verendum, ne Dolabella, qui gratia plurimum valet apud Caesarem, ista contunclia lacessitus odium Caesaris in me concitet.
- 2 Ante Ernestium aberat et, qui id agnovit ex vestigiis mss. et edd. pr. legentium etiam, quod ipsum ex et tam ortum esse, recte putat.
- 3 Divortium Tulliae cum Dolabella. Ernest. Ed. Iens. ista re quam scribis abrupte.
- 4 Eadem ed. Iens. amicitiae benivolentiaeque; Rom. benivolentiae fideique. Mox illius, seil. Tulliae.
- 5 Ex Cilicia datas (ep. CCLXXVI et seqq.). De salute nostva, hoc est de Tullia Dolabellac collocanda. Ernest.
- 6 Idest singulare. Sie et ep. CDLXI init. praccipuo quodam dolore angi. Porro ista r. nihil h. c. iam opinatus erat Lamb. post Corrad. et Malasp. legendum nonnihil vel refragantibus libris omnibus; quod lectio recepta, quamvis antiqua, ferri non possit. Mox Amb. 16 corrupte profecto ut deesset gravissima esse et me v. p. Ed. Iens. profecto ut deessent gr. e. et me potuisse arbitraris.
- 7 Pertinet ad rem familiarem Ciceronis. Ernest.

- 8 Relinquatur apud Egnatium Trapezitam, ut est. A me scil. meo nomine, meo periculo; ep. CX.
- 9 Inter Pompeium et Caesarem ad Dyrrachium.
- 10 Pompeius. Corrad. Amb. 16 is maxime. Paullo post pro opinantes alii opinor.
- 11 Ipse des literas nomine meo. Vid. ad ep. CCCLXXXVII extr.
- 12 Tulliae. Corrad. Ed. Iens. ne quid in ea re desit. Tum supra In primis vero.

### CCCXCII.

- Tullia, scilicet; ep. CCCLXXXVII. Ernest. Ed. Rom. sustentetur partim; Iens. partim de Frusinatis.
- 2 Hoc est, de fundo Frusinati, quem pridem vendidi, peropportunum mihi nune est eum redimere, si modo duraturi sumus incolumes. Hoc patet ex ep. CDVIII: De fundo Frusinati redimendo iampridem intellexisti voluntatem meam.
- 3 Pro aliquando.
- 4 Tueor tua in Epiro, ne quid milites Pompeiani diripiant.
- 5 Supple curat. Ernestius supplebat narrabit quum ad te venerit. Sed has literas Isidoro, non Celeri dedit perferrendas. Quintus Pilius Celer consanguineus erat Piliae Attici uxoris; cp. CCCLXI. Alii Celer ipse. Fugi. Muretus vero legebat Ceterum ipse fugi, omisso Celeris nomine. Manutius tamen ex antiquo cod. affert lectionem Cetera celo.
- 6 Proelio Dyrrachino, quo Pompeii fortuna superior fuit, et tantum fiduciae ac spiritus Pompeianis accessit, ut non de ratione belli cogitarent, sed vicisse iam sibi viderentur; Caes. Bell. Civ. III, 72. Vid. ad ep. CCCXCVIII, 3.
- 7 Propter relatam victoriam.

- 8 Sermo est vel de solvenda dote, vel de divortio Tulliae procurando; ut ep. CCCXCI. Mox edd. Rom. et Iens. solitudo.
- 9 Cum Pompeio.
- 10 Scilicet Pompeii, sive rei publicae.
- 11 Cod. Amb. ad me.
- 12 Dotis Tulliae solvenda; vid. ep. super.

## CCCXCIII.

- Abest hoc initium in Amb. quatuor; 2 vero Si bene vales da etc.; idem cum 6 ego v.; edd. Rom. et Iens. ego quidem v. Sed eadem fere varietas saepe in huiusmodi epistolis occurrit.
- 2 Vid. epp. CCCXC et CCCLXXXIX.

## CCCXCIV.

- Fortasse ut ex percepta pecunia pensionem dotalem Tulliae solveret, ut vidimus ep. CCCXCII init. et CCCLXXXVII.
- 2 Lamb. videas scis, etsi inscriptionem dederit Terentiae suae et Tulliae. Nec in vulg. bene cohaeret videatis scitis, quum Terentiae tantum inscribatur. Codd. aliqui a me satisf. Porro ei, cui sc. me s. velle, respicit Dolabellam; epp. citt.
- 3 Scilicet Tullia. Vide Victor. In vetere libro apud Vrsinum est Tullia nostra.
- 4 Servum a pedibus; ep. CCCXXVIII, 1. Mss. aliqui Pollucem.

### CCCXCV.

- Ex Graecia, et post pugnam Pharsalicam.
- 2 Est sermo, ut videtur, de Quinti fratris eiusque filii animo in se aversissimo, de quo dolet ep. seq. 5. Amb. 15 magisque in.

## CCCXCVI.

- Scilicet, me repente et impetu animi in Italiam adduxerint antequam me cum Caesare reconciliaverim (epist. CCCXCVIII, 1). Post pugnam Pharsalicam Cato, qui XV cohortibus praeerat Dyrrachii, contendit, ut iis Cicero cum imperio praeesset: ita conveniens legibus esse, quod dignitate consulari praecelleret. Cicero imperium detrectavit, parumque abfuit, quin a Pompeio iuniore eiusque amicis cum proditorem saepe vocantibus interimeretur. Vt Brundisium appulit, substitit ibi Caesarem propter occupationes in Acgypto et Asia morantem opperiens. Plutarch. in Cicer. p. 880.
- 2 Nescio cur recentiores hic et infra mutaverint in quod.
- 3 Scilicet, quas simul cum aliis, nomine etiam aliorum.
- 4 Lamb. te subita re quasi debilitatum.
- 5 Apud Caesarem Caesarisque amicos.
- 6 Scilicet ad urbem.

0

- 7 Hoc est, ita in via disposita, ut semper aliqua habeam, quo iter faciens, ingrediar interdiu.
- 8 Isaurico, consuli hoc anno. Supra pro et Basilo codd.

  Ambb. a Basilio.
- 9 Var. mss. Ald. addunt scripscrim; quam lectionem confirmant vestigia codicum et editionum veterum legentium

  CICER. VIII. Lett. T. VII. 27

nihil omnino ad vos scriptis literis. Tum intervallo, intellige temporis, non loci.

- set, iniuriaene, an beneficii memor (ep. CXLVIII, 5). Plurimum enim poterat Caesare Victore Vatinius, et erat designatus consul cum Q. Fufio Caleno. *Popma*.
- Pompeium proficisceretur (ep. CDIV ante med.), timens nunc temporis a Caesare, Caesarisque gratiam aucupare volens, turpi et scelerato mendacio confinxit, sibi Marcum fratrem auctorem fuisse, ut ad Pompeium proficisceretur, et maledicta in fratrem conferre non destitit. Vide Manut. et epp. CDII, CDIV, V, VI, VII.
- 12 Scilicet Patras, urbem Peloponnesi, nunc Patrasso.
- 13 Ad Caesarem in Asiam; ep. CCCXCVIII, 4.

## CCCXCVII.

- 1 Quae Romae aegrotabat; ep. seq. 2.
- 2 Praecipue lictores; ep. seq. 1.

#### CCCXCVIII.

- 1 lis, quorum iudicium magni ponderis est.
- 2 Pompeianis.
- 3 Asiaticis praecipue, a quibus auxilia petierat Pompeius; Caes. Bell. Civ. III, 4. Vid. ad ep. CCCL, 3.
- 4 Herv. de re ipsa. Tum Amb. 16 cum edd. Iens et Rom. nisi crud. cog. sensi.
- 5 Quod in Italiam redierim, quum potius in oppido aliquo sive Achaiae, sive alius provinciae a bello vacuae, dummodo extra Italiam, esse debuissem.
- 6 Sine lictoribus accedere non licet, et cum lictoribus est

molestum, vel periculosum, iis non concessis; ep. CD. Corrad.

- 7 Idest iussi sine securibus (quas habebant magistratus extra urbem), tantum cum fascibus, non ire ordine, ut lictores solent aute magistratus, sed confuse incedere, quasi essent e turba occurrentium consectantiumque, ne milites Caesariani, qui in praesidio oppidi sunt, in eos et in me impetum facerent, utpote non agnoscentes imperium cuiusquam Pompeiani. I. Fr. Gronov. Modo, idest nuper, dedi cum Graev. et Oliv. aliisque recentioribus, quum sit in mss. et edd. vett. non. Ceteri recentiores, ut Ernest. et Ios. Vict. Cler., nunc.
- 8 Magna hic locus laborat varietate lectionis in codd., variisque coniecturis vexatus est. Cod. Ball. et Helm. aliique Recipio tempore me domo: te nunc ad oppidum, et quoniam his placeret modo propius accedere, ut de hac re considerarem. His proxime codd. Ambb. considerareut pro considerarem habent cum Herv. et Iens. Lamb. illud recipio tempore me domo glossema putavit, cetera vero sic legenda Tu munc ad Balbum et Oppium, quoniam iis pl. me pr. ac. ut hac de re considerarent. Io. Fr. Gronovius coniiciebat Recepi tamen postea ad me domuin. Te nunc ad Oppium. Si iis placeret modo propius accederem, ut hac de re consideraremus. Cui coniecturae Schützius accedens dedit R. t. p. ad me d. Tu nunc adi Op. et Balbum; quorum nomina saepe coniunguntur, ut in epp. CCCLXVIII, CD, aliisque; quod postremum ideo et nos retinemus. Ceterum vulgatam et mstorum lectionem , quamvis corruptam sequi consultius duximus, quam incertis coniecturis |inniti, |quarum plures vide apud Graevium, quem consule, si lubet. Male autem Iac. Gronovius et Ernest. Oppium et Antonium. Videtur tamen legi posse Recepi tempore me

- domum. Nunc ad Balbum et Oppium, modo iis placeret, propius accederem, ut hac de re considerarem.
- 9 Vulgo additur curae fore, quod delendum esse vidit Evnestius. Schütz Mox infra ed. Rom. confirmantque; et quidem.
- 10 Ille praetor erat, hunc tribunum pl. vidimus ad ep. CCXXII, 3, et consulem post Caesaris mortem videbimus ad epp. DXX et seqq. Tum suorum, seilicet eorum, quos nominavit.
- 11 De Pompeii morte in Aegypto quod nuntiatum est, statim credidi; vid. ep. DCCCXLIII, 2. I. F. Gronov.
- Pharsalica ceciderat, minabatur olim Attico, quod in Italia manserit. *Ernest*.
- 13 Caesar hortos magnificentissimos habuit circa Tyberim, quos testamento legavit in usum publicum. Sveton. in Iul. c. 83. Meminit eorum Horatius lib. I, sat. 9, v. 18:

Trans Tiberim longe cubat is prope Caesaris hortos.

Popma. Baias vero memorat Seneca ep. 52. Pompeiani post praelium Dyrrachinum (ep. CCCXCII) iam Caesarem superatum rati, domos bonaque eorum, qui in castris erant Caesaris, petebant (Caes. Bell. Civ. III, 82, 83); iamque de sacerdotio C. Caesaris maxima orta erat contentio inter Lentulum Spintherem, Domitium et Scipionem, quis eorum illud obtineret. Hic autem L. Lentulus, qui Hortensii domum et Caesaris hortos sibi cessuros putabat, erat Lentulus Crus, sive Cruscellus, quem consulem cum C. Marcello an. sup. vidimus. At verum non vidit; nam Pompeium fugientem secutus comprehensus est a Rege Ptolemaco, et in custodia necatus; Caes. Bell. Civ. III, 104, et Plutarch. in Pomp. extr.

14 Cacsarianorum. Schiitz.

- 15 Quod Pompeiani erant ausuri. Idem.
- 16 Caesarem pro se et filio. Vid. ep. CD. Mox Ambr. 16 q. e. non audivi neque vidi. Infra literas, intellige Pompeii mortem nunciantes. Pro Alexandrinas alii Alexandreas.
- 17 Scilicet meum ex fratre nepotem. Ed. Rom. incidisse in euntem; vulgo an euntem, ubi forsan excidit eum aut mutatum in an.

### CCCXCIX.

Quod vulgo legitur et e Dolabellae valit. et Tulliae est e coniectura Graevii. Amb. 7 cum Rec. et edd. Rom. et Iens. d. ex Dolab.; in quibus item edd. abest meas. De Tullia vid. ep. sup. 2 et CCCXCVII.

#### CD.

- 1 Var. mss. Ald. cum ed. Iens. Ita factum igitur est.
- 2 Caesarianis, qui Romae erant.
- 3 Sextius initio anni superioris post quam tribuni plebis Q. Cassius et M. Antonius, ut saluti suae consulerent, profugerant ex urbe, se seque Ravennam ad Caesarem contulerant (ep. CCCI, 2, et Caes. Bell. Civ. I, 5), Ciliciae a Pompeio et Senatu praepositus fuit. Post pugnam vero Pharsalicam, venia a Caesare impetrata, illi in Asia operam suam navavit. Significat itaque Cicero, Caesarem, qui omnia senatusconsulta post tribunorum fugam improbabat, debuisse etiam, ut sibi constaret, imperium et lictores Sextio concessos a Senatu improbare; quum autem Sextius lictores adhuc habeat, dicendum esse, illos ab ipso Caesare datos, non suos Sextium conservasse. Ratio autem Ciceronis alia erat ac Sextii. Nam ipse licto-

- res suos obtinuit multo ante quam tribuni profugissent ex urbe, quum scilicet Ciliciam regendam suscepit; nec eos umquam dimisit.
- 4 Italiae praefectus; ep. CCCLXIII aliisque seq.
- 5 Quod ad primum attinet, Caesar deceptus fuit. Nam Cato in Africam profugerat (Hirt. Bell. Afr. 22 et 88). Alter est ille, qui tribunus an. superiore Caesari sanctius aerarium effracturo restitit; ep. CCCLVI, 3. Mongalt.
- 6 Nempe Caesarem. Schütz.
- 7 D. Laclium, Pompeianum, qui navibus Asiaticis bello civili in Graecia praefuerat; ep. CCCXXXIV, D; Caes. Bell. Civ. III, 5, 40, 100. Ille edixit, scil. Antonius.
- 8 Si sic, videlicet, Antonius edixisset: ex omnibus Pompeianis ne cui liceat esse in Italia, nisi quorum causam Caesar cognoverit, aut de quibus Caesar scripserit. Quo edicto Cicero non nominatus, re ipsa tamen exceptus esset; si quidem Dolabellae literis Caesaris iussu confectis, in Italiam venerat. Manut. Aliqui codd. et edd. res ipsa.
- 9 Seilicet, existimationem non amisisse, non eos a sua de me opinione deceptos fuisse. Mox *nihil scilicet* glossam sapit.
- 10 Resumit praeced. sententiam: sed si quid res dabit tibi facultatis: sed si quid tu poteris me consolari, ex iis, quae acciderunt poteris. Nam, ut explanat Manutius, exitu Pompeii perspecto, minus reprehendor, quod cum eo post Pharsalicam pugnam fugiente profectus non sim. Mox cod. Ambr. 8 et hoc n.
- Quum Pompeiani me imperatorem dixissent (epist. CCCXCVI, 1), ut qui plus onnibus in illo bello vidissem. Ernest. Cuius rei causa fuit quod recte facturus non videbar si rempublicam defendendam Barbarorum auxiliis (significat praecipue lubam Mauritaniae regem) tradidissem. Abest quam in libris quibusdam.

- hoc respondeam. Abeundumne, ut isti, in Africam? Hic quoque ex eventu iudicandum est: num scilicet aliqui aut omnes saluti suae consulendo ab Africa, atque ab armis discedant; quod si acciderit, meum factum minus condemnabitur: vel perseverando in armis victoriam obtineant; quo in casu turpe existimabitur et periculi plenum consilium meum. Lamb. ut aliqui sint; Schütz vero si aliqui, ambo ex ingenio, rati, sine huiusmodi particula sensum constare minime posse.
- 13 Sulpicius in aliquam provinciam vacuam a bello secessisse videtur. Mongalt.
- 14 Consilium. Graevius. Aliter tamen Manutius, scilicet eorum, quae Ciceroni a bonis viris obiici poterant.
- 15 Scil. venia a Caesare impetrata, statim Romam ire poterunt, quum ipse Brundisii sedeam miser. Schiitz dedit venient; melius quidem, sed sine auctoritate. Mox edd. Rom. et Iens. Haec tu, prout facis m.
- 16 Scilicet, te hoc tempore ad me non venire. Schütz.
- 17 Sic auctore Tunstallo rescripsit Ernestius, et revera sic necessario requirit infra vox eam. Edd. pr. cum Amb. 16 quod scr. efflagitare; Herv. Vict. Terentiam flagitare; qui item infra pro tibi obesse habent Terentiae ob. Vulgo te flagitari. Efflagitare scilicet, ut maneres in Italia, ut explanat idem Ernestius.
- 18 Nomine Ciceronis, ut supra ep. CCCXCVI, 3.
- 19 Herv. Sami qui patrem vidisset et Sicyone.
- 20 Scil. Caesarem. Sic Lallemand. ex mss. regiis dedit; vulgo male viderunt. Graevius malebat videbunt.

#### CD1.

1 In tribus codd. Ambb. 3, 7 et 15 et Rec., item in edd. Rom. et Iens. afflictus. Supra vero pro sint plures vulgg. edd. sunt n.

#### CDII.

- r Caesarem.
- 2 Scil. Caesarianis. Graevius aliique posterr. et praesentibus; scilicet contra fidem mstorum et edd. vett.
- 3 Calenus (ep. CCCXLVI). Sic Schützius, praeeunte Manutio et Popma. Vulgo Furnius; minus recte; nam hic et ante civile bellum, et post amicissimus Ciceroni fuit; epp. CCCXLVII, 4 et DCCCXXVI. Var. mss. Ald. Frater—inimicissimus, qui misit: et revera Qui pro Quintus habent et alii vett. libri.
- 4 Epp. CCCXCVI, 5 et seqq. Hoc videtur confirmare lectionem modo allatam, nempe ut *inimicissimus* ad Quintum referatur.
- 5 Scilicet maledictorum, quibus utebantur Quinti Cicerones, frater et filius. Confer epp. CDIV et duas seqq. Schiitz. Herv. nosti genus huiusm. hominum; mox infra conversum consilium.

### CDIII.

- 1 Hoc institium recte suspicatus est Ernestius, ideoque uncis inclusit. Vnus Amb. *literas*.
- 2 Tacite Dolabellam accusat, cuius consilio in Italiam venerit; ut legitur ep. CD, 1 circa med.
- 3 Plures Ambb. Non. Iun.; in aliis vero haec absunt.

### CDIV.

- I Veni in Italiam. Corrad. Vid. epp. CCCXCV et CCCXVI, 1.
- 2 Quibus M. Antonius ex illo edicto, quo omnes Pompeiani Italia prohibebantur, me et Laelium nominatim excepit; ep. CD, 1.
- 3 Quia si Italia excedere nunc temporis voluisset, visus esset Caesaris beneficium, atque ipsum Caesarem spernere, quod erat periculosum nimis.
- 4 Nempe id fecerat, ne tribuni novi, aliquid in absentes statuendo, eum excluderent Italia. Ernest.
- 5 Antonium cum Mongaltio et Schützio significari puto. Antonius autem viduam Clodii uxorem duxit. Corradus Caesarem intelligit.
- 6 Ab Antonio nomine Caesaris lata, et illa ipsa qua Pompeiani omnes, exceptis Cicerone et Laelio, in Italia esse prohibebantur. Hac etiam lege se dicit confectum, quod, ut ait Mongaltius, ipsa exceptio significabat, Caesarem Pompeianis esse iratum, et futurum aliquando, ut, ceteris inimicis suis sublatis, ipsum Ciceronem puniret. Ernestius censebat corrigendum cuius iam lege, ut est in ed. Rom.
- 7 Ed. Rom. Herv. Vict. Grut. causa. Mox alii mea culpa.
- 8 Ita correxi vulgatum sciveram (quid facerem?) coeperamque. Sensus est: sciveram (a scisco, ut Graevius monuit), scilicet decreveram quod facerem, nempe in Italia manere, et bello abstincre constitueram. Schiitz. Lambinus et Bosius quieveram (quid facerem?); quod et Oliv. recepit, sed contra fidem mstorum. Alii siveram; aliqui etiam iveram.
- 9 Proficiscendo ad Pompeium. Ernest. Meis putant alii significari optimates, ceterosque amicos et necessarios. Mss.

- et edd. pr. cessimus. Lamb. aliique cessi invitus. Mox unus est Quintus frater. Idem.
- 10 Commendaverat Atticus Marco Quintum fratrem, ut apud Caesarem suis literis adiuvaret. Vnde illud epist. CDXXVI: Scribis, illum per me Quinto fore plaeatiorem: ep. CDVII, 1. Vide Manut.
- 11 Vt infra, scilicet, describitur.
- 12 Caesari familiarissimo; epp. CLV et CDLXVIII. Mongalt. Mox pro deferri Graev. aliique referri.
- 13 Scilicet Quintum fratrem. Mox favisse, videlicet eidem, legationem ei dando in bello Gallico; ep. CXLVII, 7. Herv. Lamb. aliique fovisse: alterum tamen sensui magis congruum, sed insolenter cum accusativo.
- 14 Supple, fuisse epistolas eius ad alios. Herv. aliique eiusd. g. literas. Lambini vero interpunctione literas refertur ad seqq. ad te misi.
- 15 Non ipsi Quinto, sed ad quos scriptae sunt.
- 16 Quinti signum, quo iterum obsignari possunt.
- 17 Sic optime hune locum constituit Graevius. In cod. Balliol. ist. m. per te patrimonio: cui accedit Amb. 8; cod. Helmst. et edd. pr. i. m. partu patrimonio. Ideo Graevius recte suspicatus est in verbis per te vel partu latere patre. Nempe quia putabat Cicero nec tanta mala sustinere, nec diutius vivere posse. Patrimonio vero, quia fortasse de proscriptione timebat.
- 18 Videtur, ei perlatum esse rumorem, Terentiam quoque privatum iri bonis, aut et de ea accusationes factas esse apud Caesarem, ut coniicit Popma.
- 19 Hoc est, si me non invenies, ut significet se abiturum, vel moriturum. Corrad.
- 20 Ne Q. frater (qui erat minor natu ex Olbia corum matre) post me natus esset. *Idem*.

#### CDV.

- 1 De Quintis, patre et filio; epp. CCCXCVI, 5 et CDII.
- 2 Hoc est portorio (ep. XLII) et scripturae Asiac magistri loco praefuit. Vide fusius ad ep. CCXXXVI. Edd. priores magnas operas: quod recte deletum male revocavit Graevius, quem secutus est Olivetus.
- 3 Alii contaretur; utrumque insolenter: melius Lamb. percunctaretur.
- 4 Orationem ita multitudine versuum amplam, ut voluminis, hoc est libri sive operis instar sit. Vid. ad ep. CCCLI ante med.
- 5 In urbe scilicet huius nominis; ep. CCCXCVI, 5. Mox in aliquibus mss. et edd. pr. simili sc.
- 6 Vid. ep. sup. 2. Herv. misit.
- 7 Pugna Pharsalica pugnata, Cato et Scipio Pompeii socer in Africam profugerent, ibique adiunctis Iuba Mauritaniae rege et Varo, magnum adhuc negotium Cacsari facesserant. Hirt. Bell. Afr. 44, 52, 57; Appian. Bell. Civ. II, 87.
- 8 A Q. Cassio Longino vexata; Hirt. de Bell. Alex. 48: non a Cn. Pompeio Magni filio, qui finito bello Africano, quod tune crat coeptum, in Hispaniam profugit et bellum excitavit. *Corrad*. Item alienata Italia, propter Antonii crudelitatem ac direptiones. Confer ep. CDXI, 1; Phil. II, 25. Malasp. Edd. vett. habent alia; Vict. Gallia.
- 9 Motibus tribunitiis et rogationibus, maxime Dolabellae (qui tunc erat tribunus) ferentis legem perniciosam de novis tabulis; epp. CDVII, 3; CDX et CDXVII, 2. Popma. De novis tabulis vid. ep. CCL, 8.
- 10 Quintos, patrem et filium, Cicerones, Attico affines.

# CDVI.

- I Cod. aliqui et edd. vett. possem.
- 2 Partes scilicet Pompeianas in Africa se recollegisse et convaluisse. Ideo subnectit: nos stultitiae nostrae gravissimas poenas pendere: quod, scilicet, illis tam validis relictis, me in Italiam receperim. Graev.
- 3 Herv. ut quae ad me pertinent s. m. c.
- 4 Pecunia qua utamur ad sumtus quotidianos. Sic Terentius in Adelphis, V, 9: Siquidem tu tuum officium facies, atque luic aliquid dederis, unde utatur, hoc est, explanat Donatus, unde vivat. Qui ablativi loco tam singulari quam plurali numero veteres ponebant. Popma. Vid. Gronov. de Pec. Vet. II, 7.
- 5 Hic possum pecuniam mihi necessariam mutuam sumere, si sciam Romac vos reperisse qui solveret creditori meo per attributionem, ut aute in Sallustio. *Ernest*.
- 6 Quintus frater. Schütz.

#### CDVII.

- Hoc est, de discessu ab Italia, ubi exceptione Caesaris (ep. CDIV) sedebat.
- 2 Duo Ambb. quamquam; alii quam; Lamb. Posteaque quam.
- 3 Caesarem scilicet.
- 4 Impulsorem, a *lituus*, qui est baculus incurvus. In veteribus libris, teste Vrsino, legebatur *illicium*, quod Iunius defendit, quem vide, si lubet.
- 5 Intellige Balbum Cornelium. Mox pro cognossem ed. Rom. Herv. cognosset, quod ad eumdem Balbum Cornelium referri posset.

- 6 In me praesentem; ep. CDIV, 2, extr.
- 7 Ita primus Pantagathus correxit: nam mss. omnes et edd. vett. corrupte tamen L. in eo, vel tamen timeo, vel Nilo meo; quod Bosius et posterr. plerique receperunt.
- 8 Edd. Rom. Iens. Herv. nostra; fortasse melius, ut supra nostrae coniunctionis.
- 9 Hoc est, ut pacis conditiones quam optimas a Caesare obtinerent.
- 10 Vid. ep. super. not. 8.
- II Hoc est, ut scribas meo nomine; ep. CCCXCVI, 3 et CD extr.
- 12 Ironice: nam Dolabellae, qui tunc temporis tribunus erat plebis, actiones de novis tabulis in fraudem creditorum (ep. CDXVII, 2) turpissimae erant.
- 13 Cretio simplex dicitur, quum e pluribus heredibus scriptis unus cum cretione instituitur, reliqui sine cretione. Itaque significat, se unum institutum fuisse heredem, quum nullus alius ad se miserit, ut secum hereditatem cerneret. Galeo hic quis fuerit, parum refert investigare. Incertum autem est an haec hereditas cadem illa sit, de qua ep. CCCLXXXVII init.

#### CDVIII.

- Edd. vett. aliquot P. Servilio, quod et Lamb. coniiciebat.
- .2 Servii Sulpicii patris, nam et filius Servius dicebatur. Corrad.
- 3 Quantum me juvet, idest nihil. Alii minus recte me int.; unus Amb. interest.
- 4 Caesarem, scilicet, superiorem esse, quod solum Ciceroni utile; nam a Pompeianis ab se desertis (cpp. CDIV init. et CCCXCVI) erat quod timeret. Mongalt.
- 5 Spintherem, de quo ep. CCCXXXV. Falsus tamen de

co rumor erat; nam Caesar narrat duos Lentulos, Spintherem scilicet et Cruscellum, ex fuga Pompeium secutos, oppido ac portu Rhodi exclusos, iussosque ex iis locis discedere; Bell. Civ. III, 102.

- 6 Vt veniam a Caesare impetraret. Profecturus quidem erat, sed ex ep. CDX, 1 apparet nondum profectum esse.
- 7 Ep. CDIV, 2. Lamb. Viet. et Ambb. omnes scripsit.
- 8 Ep. CCCXCVI, 2.
- 9 Ep. seq. 3 et CDX, 2.
- to Ep. CCCXCII.
- Rom. revocavit neque desperatum mihi ita videbamur. Schütz. Ernestium secutus est 1. V. Cler. Ed. Iens. n. tamen mihi desperatum ita videbamur; Graev. n. tum mihi desperatum ita videbatur.
- 12 Herv. ex iis, quo in statu sim, videbis.
- 13 Vid. ep. CCCXCI extr.
- 14 Nam statim tota Pompeio data erat, quin ipse Marcus eam tetigisset.
- 15 Non solum res meae, quo loco sint, nosti, sed causas etiam, cur ita sint. Vid. epp. supp., et praesertim CDVI.

### CDIX.

- I Idest propriis, peculiaribus; ep. CCCXCI, not. 6. Edd. Iens. et Herv. cum malis tum praecip.
- 2 Reditus in Italiam. Ernest.
- 3 Pompeiani, qui in Achaia erant (ep. CD, 1 extr.), et veniam a Caesare petebant (ep. CDXI, 1), quam et adepti sunt; ep. CDXXIV. *Idem*.
- 4 Participium ab ignosco. I. F. Gronov. Aliter Mongaltius; quem tamen minus probo.
- 5 Ep. CD, 1.

- 6 Cod. Ambr. mss. apud Verburgium et edd. vett. meliore casu est, vel meliore in casu est; quod sanum esse
  mili semper persuasum fuit: scilicet, cui Laclio melius
  cecidit. De Fin. II: Et quod extremum, id in casu est.
  Non improbo tamen vulgatam lectionem, cui similis est
  illa epist. CDXI, 1: Mora Alexandrina causam illorum
  correxit.
- 7 A Caesarianis. Manut.
- 8 Subaudi Caesar. Item infra ab isto est a Caesare.
- 9 Dolabella. Vid. ep. CDXVII, 2.
- 10 Scilicet de me detrahere; epp. CDIV, 2 et CDVI, 2.
- 11 Praeclare locum hunc restituit Gronovius. Cicero petebat, sibi pecuniam curari, qua uteretur Brundisii (ep. CDVI, 2). Illam Atticus curavit per Minucium argentarium Tarentinum, qui in vicinia erat. Graev. Alii ad Minucium parentem; Lamb. patrem; sed utrumque ex coniectura. Codd. enim habent parentum. Infra unus Amb. cum ed. Iens. nam quid egerim?
- conficere potuisse mirarer, nisi multa redigerentur ex praediis Fufidianis (ep. seq. 2). Agitur de fructibus Fufidianae hereditatis, non autem de fundo Fufidiano (ep. CXLVI, 2), quem olim Cicero emerat.
- 13 Locus a librariis et correctoribus foede adulteratus. Nos expressimus fere lectionem vulgatam, et partim Victorii, Manutii et Lambini, quae commodum exhibet sensum, si excipias abruptum illud et id video. Nec meliorem vero habet correctio Graeviana Et id video tamen. Te exspecto, quem videre, si ullo modo potest (poscit enim res) pervelim; quam plerique recentiorum receperunt. Vide, sis, apud ipsum Graev. varias librorum lectiones, quibus fere consonant Ambb., quasque huc afferre nil expedit.

etsi frequentius *ibi* pro *ubi* reperitur, melius tamen hoc sensum connectit, quem sie explanare perfacile est: Iam ultimum discrimen adest, in quo necessario videndum est quid et quale sit gravius damnum proditurum; quia, ut in ep. seq. Scipio, Cato ceterique iactabantur propediem cum immensis copiis affuturi. Aliter interpretatur Gronovius, qui correxit difficile est exist. Cod. Ambr. Tibi (ut volebat Graevius, et Ernest. et I. V. Cler. receperunt) facile est quod quale sit gravius. Edd. Iens. et Herv. quod quale sit grave est exist.

# CDX.

- 1 Melius in vetere libro cur te etc. Vrsinus.
- 2. Caesar.
- 3 Quod non ita prospere bellum gerebat. Fugiens enim Alexandria in navigium se coniecit, cuius tamen repellendi a terra quum facultas non darctur, se se ex navigio ciecit, et ad eas, quae longius a litore naves constiterant, adnatare coactus est. Sveton. in Iul. 64-5; Hirt. Bell. Alex. 21.
- 4 Pompeiani; ep. CDVII, 2 et CDV, 2.
- 5 Achaeos more sno vocat obscurius et teetius, qui in Achaian fugerant post proclium Pharsalicum; ep. CD, 1 extr. Alii legunt Achaici ex ep. sup. init., minus recte; nam illic adiective ponitur Achaici deprecatores; hie vero absolute, substantive; nisi malis et hie subaudire deprecatores. Mox Lamb. item qui in Asia, ut ep. sup. et seq., quod melius explicat, alios esse, quam qui in Achaia erant, quique ideo in Asia esse non poterant; atque retortas esse ecteras aliorum interpretationes.
- 6 Laclium significat, de quo ep. CDIV, 1 med. et CDIX, 1.
- 7 Pompeianos. His ipsis, Caesarianis. Manut.
- 8 Pertinet ad H-S xxx, de quibus ep. sup. 3.

- 9 Hace epistola non exstat. Schütz.
- 10 Quod in Italiam venerim a pugna Pharsalica. Idem.
- 11 Excusationis causam apud Pompeianos in Africa.
- 12 Q. Fufium Calenum, quem Caesar, victo in Pharsalia Pompeio, Achaiae praefecerat. Manut.
- 13 Msti duo regii Paris. quocumque sunt modo; unde Lallem. fecit quocumque modo ad illos se etc. Ernest. His favent edd. Rom et Iens. Nec displicet lectio Lambini quicumque sint velint.
- 14 Rumor fuerat, Cassium ad Caesarem Alexaudriam ire, ut deprecaretur (ep. CDVIII, 1). Quod omnino Ciceronis causam aliquota ex parte sublevasset, quum et alios esse constaret, qui victori se crederent. Hic quoque, inquit, consilium mutasse dicitur, ut praeter Laelium, culpae socium habeam neminem. Manut. Edd. pr. cum Lamb. et Lallem. ex mss. duobus. Nam q. C. Cass.
- 15 Ep. sup. 1 extr.
- 16 Nimirum Clodius, tragoedi Aesopi filius, luxuria perditus; de quo vid. Horat. II, sat. III, v. 239; Val. Max. IX, 1; Plin. IX, 35. Excruciat autem Ciceronem, quod socius Dolabellae adulterii erat cum pellicibus Tulliae (ep. CDXVII, 2). Pater autem familiaris Ciceroni; ep. LII, 8.
- 17 Scilicet dividendae hereditatis. Ernest.
- 18 Scil. oblatione, sive additione pecuniae ab eo qui maiorem partem accipit; id quod fieri solet in hereditatibus dividendis, quum in partes acquabiliter secari non possunt.
- 19 Apud Caesarem, a quo si veniam non impetrabat, periculum crat ne bona Ciceronis publicarentur.
- 20 Lamb. aliique esse malle; quod perspicue sensum explet.

#### CDXI.

- A Caesare, a quo epistolam illam scriptam non fuisse, ostendit ep. seq.: Intelligis illud de literis a. d. V Id. Feb. datis non verum esse. Ac sane fieri potest, ut Oppius eam, aut aliquis alius scripserit, ne Cicero desperatione adductus rursus ex Italia discederet. Manut.
- 2 Intellige Caesari.
- 3 Sie Lambinus correxit, quod Brutus aliique posterr. receperunt: alii vulgatum valde de adventu e., vel valde adventus e. retinere malunt; quod et alios offendit; ideoque Corradus coniiciebat valida opinio.
- 4 Enumerat quot in locis parum secunda Caesaris fortuna fuerit: in Asia, quum Pharnaces Mithridatis filius provincias a patre olim dominatas recuperare contendens, Domitium Calvinum Asiae a Caesare praepositum superaverit: in Illyrico, A. Gabinio a M. Octavio Pompeiano et Barbaris (Hirt. Bell. Alex. c. 43) devicto: in Cassiano negotio, quum seil. in Hispania Q. Cassius Longinus Caesarianus provincialibus ob rapinas, et suis ipsis invisus, a M. Marcello et Lepido item Caesarianis oppugnatus interiit; idem ibid. 52, 64. Alexandria, vide not. 3 ad ep. sup.: in urbe, in Italia: vid. ep. CDV, 2. Itaque ait Hirtius (ibid. c. 65), Caesarem multa Romae male et inutiliter administrare, neque ullam partem reip. satis commode geri animadvertisse.
- 5 Hoc est, Pompeianos, qui in Africa confirmabantur (ep. sup. et CDV), Italiam et urbem occupaturos, et bellum civile absolutum iri antequam Caesar ab Asia revertatur.
- 6 Illis, quae a Caesare scriptae dicebantur, de quibus in principio luius epistolae. *Ernest*.
- 7 A Caesare. Ita correxit Manutius; nani antea legebatur ullo, quod Vict. et Lamb. retinuerunt.

- 8 Aut corrigendum Achaei, ut ep. sup., aut subaudiendum deprecatores, ut ep. CDIX init. Vid. not. 5 ep. sup.
- 9 Manutius coniiciebat legendum auferunt; Io. Fr. Gronovius vero corrigebat differunt, utrumque practer necessitatem.
- 10 Deliberatio; nam constituerunt Caesari se committere, sed interposito bello Alexandrino (ep. sup. init.), et Caesaris fortuna in discrimen adducta, decreverunt illius exitum exspectare. Visinus institutum, Ernestius consilium coniiciebant.
- 11 Haee fuit, ut Appianus scribit, novem mensium. Vrsiu. Causam illorum correxit, ut possint iam liberius decernere quid agere velint: meam evertit, qui nimis properavi in Italiam venire, et iam ab omnibus reprehendor. Ernest.
- 12 Codd. aliqui et edd. vett. quod tu vel tuis prioribus, vel quod tum prioribus.
- 13 Caesarianis. Schiitzius.
- 14 A Caesare scriptis, ut supra. Ideni.
- 15 Abest hic si in edd. Herv. et Iens., et contra ponunt mox Etsi ego.
- 16 Vid. ep. sup. init.
- 17 Incolumis adhuc erat Terentia, et 50 posthae annos vixit, etsi aetatis annum iam 53 exegisset (Val. Max III, 8); sed convenerat fortasse inter virum et uxorem (epist.
  DXXXIII, 8) de testamento hoc tempore faciendo. Vid. Mongalt.
- 18 Male rem domesticam administrare; epp. DXVI, 2 et CDXXI, 2.
- 19 Scilicet de Tullia (ep. seq. et CDIV, 3). Sie vero legendum, non ut vulgo et maxime quid vel quidem scribas de ca, vel, ut correxit Ernestius, de co. Nam scribas est temere repetitum, et revera abest a Faërni exemplo,

teste Malaspina; et vox quidem confusa est a librario cum seq. de. Quod sequitur autem in quo, sensum, non verba respicit.

20 Nempe, in quo tu nullum consilium excogitare potes, eius nullam medelam esse puto. *Ernest.* Alii *explorato*, vel *deplorato*.

# CDXII.

- Epp. CCCLXXXVII init. et CDIV, 3. Lamb. sed summa c. m.
- 2 Filium, Alexandriam. Pro eo tamen Philotimum libertum misit; epp. CDXV et CDXVII, 1.
- 3 Sic Bosius e coniectura correxit, quod bene consentit antecedentibus; Lamb. Corrad. aliique eram tibi eam—liceret, remissurus. Libri mss. et edd. Aemathiam, vel Ematriam; ex quo Tunstallus eam tibi iam; alii aliter.
- 4 Alii πραότατα. Sed melius haec omnia abessent, ut iam ediderunt Lambinus, Pantagathus aliique; absunt enim et a mss., et quod editur est e correctione Gronovii. Totum locum vero Lamb. ita constituit. Pro ea, quemadmodum consolandi causa scripsi, putato, ea etc. Herv. Per eam quemadm. consolabundus scrips. pecuniam tantam ais me scr.
- 5 Caesarianis.
- 6 Idest, nihil interest, ut ep. CDVIII, i. Mox Io. Fr. Gronovius putabat legendum o. non subcam; supervacue.
- 7 Caesarem scilicet. Infra pro illinc Victorius coniiciebat illim. Edd. pr. illo vel illi.
- 8 Ep. sup. init.
- 9 Custodias enim posuerat Scipio in portubus Africae; vid. ep. CDV init.
- o Qui pro Pompeianis classi in Africa praeerat; Phil. VII extr.; Hirt. Bell. Afr. 64. Herv. ad me missus esse.

Herv. De his rebus; quas mihi notas esse voluisti ut scr.

# CDXIII.

- r Alii tum mss., tum edd. ego quoque, alii ego quidem; plerique recentiorum tantum valeo.
- 2 Ob coniugium cum Dolabella. Vid. ep. sup. et CDIV, 3, CCCXCI et CCCLXXXVII. Codd. Ambb. absolute sum d. affectus. Nostra f. est n.
- 3 Codd. aliqui et edd. vett. VII vel XIV, vel XIII Kal. Lamb. vero haec et vale omisit.

# CDXIV.

- Caesaris; ep. CDX, I. Edd. aliquae vett. ab Alexandria, vel Alexandrea.
- 2 Vid. ep. prox. super.
- 3 Ep. CD, 1 et duabus seqq. Balbum et Oppium ibid.
- 4 Ex concursu Caesaris ab Aegypto classibus advecti, et Pompeianorum duce Scipione ex Africa.
- 5 Idest, quae Caesarianorum ratio sit de me.
- 6 Balbo et Oppio.

#### CDXV.

- I Ex Aegypto ad urbem redeunti; ep. sup. Manut.
- 2 Volebat diutius Brundisii non esse; ep. sup.: ut me hinc expedias Idem.

# CDXVI.

- 1 Vt Q. frater, Q. filius, uxor et gener. Vid. epp. CDXIII CDXI, 3 et CDV, 1. Corrad.
- 2 Sic primus e mss. Graevius correxit vulgatum maluissent, quam obesse. Quoniam: et sic est etiam in cod. Amb. et edd. Rom. Icns. et Herv. Vulgatum tamen Olivetus retinuit.
- 3 Edd. Herv. Iens. et Lamb. aliique ne pristinum hoc officium int.; alii ne intermittas scribere; forsan e conieetura, ut suppleant abruptum illud ne intermittas.
- 4 Significat, se aut in tantis miscriis dintius vivere non posse (ep. CDIV, 3), aut in alias terras velle migrare.

  Manut.
- 5 Alii cessisse, vel excessisse.
- 6 Lamb. aliique euntes.
- 7 Sic locum hunc, certe corruptum, variisque coniecturis tentatum, constituendum censui ex ep. CDXXI, 2: Equidem tibi potissimum velim; ut quam proxime a mss. et edd. vett. recedat, atque contextui luius et segq. epist. apte cohaereat. Iidem mss. ct edd. vulg. apud epistolas velim, ut possint adversas ego huius miserrima facultate confectus conflictor. Bosius ex ingenio correxit apud Evπιστον (idest hominem bonae fidei) illas v.: ut p. advertas: scite quidem, nam consentit loco ep. supra cit. ut alicui committat: sed quid sibi vult illas? an etiam Tulliam? Sed haee apud patrem ipsum tunc erat; ep. seq.: neque secus mox diceret huius. Melius igitur dedisset illam sc. Terentiam. Lamb. pariter ex coniectura velim apud te, quod postulas: ut possim ego adversus h. miseriam tua fac. fretus conflictari: sed illud quod postulas non admiserim: Atticum enim nihil intererat, sed

Tullium. Bosii correctionem receperunt posterr. praeter Graevium. Ex huius autem coniectura Ernest. Mongalt. et Schiitz. pro m. facultate dederunt huius miserrimae fatuitate: quod habent edd. Rom. et Herv.; et ad Tulliam referentes explanant: quod de Dolabella nimis benigne iudicaverit, sibique parum prospexerit: sed interpretationem hanc nimis retortam esse, quis non videt? Commode quoque legi posset apte de eo postules velim, idest opportune de testamento solicites.

- 8 Probe intelligo aeque difficile esse nunc decernere an Dolabellae nuntius remittendus sit (ep. CCCXCI), atque antea fuerat difficile iudicare. utrum conducibile esset Tulliam ei despondere. Schönb. Lamb. aliique vett. c. dato ante: Manut. c. dato: attamen: fortasse melius.
- 9 Dotis, scil. Dolabellae soluta anno superiore; ep. CCCXCI.
- lem, quam pensionem secundam solvisse Dolabellae. Vulgo alium mallem. Tum sed praeteriit, scil. tempus, melius quid prospiciendi. providendi.
- 11 Sic idem Aldus et Silberus. Vulgo confici.
- 12 Schützius correxit atque s. m.: veteres reque scribunt; cod. aliqui teque, Helm. tibique; mss. regii Par. ex arg. tibi quod satis, multa ex sup.
- 13 Inter Caesarem et Pompeianos in Africa; ep. CDVII, 2.
- 14 Herv. loquere: Lamb. loquitor.

### CDXVII.

- 1 Scilicet de testamento Terentiae. Confer ep. CDXI, 3.
- 2 Al. se tecum l., olim in vulgatis te cum eo loc.; Lamb. te esse secum l.
- 3 Testamentum si aliter factum est, quam oportet, non video posse, nisi illud mutari. Alii ni sic illud m.: qued

- est a Bosio: *misi* vero est in omnibus edd. vett. Tum aliter et quosdam offendit, ideoque Manutius correxit a. est ut op.; Graevius vero malebat ac. Sed aliter et pro ac vel atque, alibi quoque reperire est, ut ep. CCCLXXXVII init.: de puero aliter scripsisti et ad matrem.
- 4 Scilicet a Camillo. Sic emendarunt Corradus et Manutius. Graevius vero a Nilo proxime ad mss., sed Nilus incognitum nomen. Alii a nullo; sed inepta sententia.
- 5 Sie habent mss. et edd. vett. Pro Etsi vulgo et sic. p. te c. Manutius legit fortiorem, et ad valitudinem Attici refert; alii aliter.
- 6 Ald. et Herv. eam modo valere; inepte; nam ad Atticum referri e seq. te patet. Sunt vero qui corrigunt valeas.
- 7 Olim Augusius, vel Augustus, vel Agustius. Quomodocumque sit, homo erat ne Ciceroni quidem notus, dum adiicit quidam.
- 8 Insolenter, nam usurpata dicendi forma est pridie eius diei; quod habent Herv. Vict. et Lamb.
- 9 Eae autem erant a Caesare, ut colligitur ex ep. CDXXII.
- 10 Alii ut ego c. e. d. Codd. Ambb. cum Victorio eo feci, ut eo c.: alii aliter.
- 11 Quod admisi, filiam meam Dolabellae collocando; ep. CCLXXV, 2.
- 12 Tullia; epp. CCCXCII et CCCLXXXVII. Msti tamen et edd. vett. miseria.
- 13 Seilicet ex argento et supelleetile; ep. sup. 2. Schiitz.
- 14 De divortio Tulliae cum Dolabella. Sed omnia timuimus, scilicet a Dolabella; ep. CDVIII, 3. Ernest. Manutius tamen de testamento exponit.
- 15 Hoc est divortio.
- 16 Sic mss. et edd. vett.; quod explicari potest: ut vivi videremur non mortui. Dum sensus aliquis non absurdus elici potest, malo hanc lectionem sequi, quam cum

Bosio vini, scil. ebrietatis vel vinolentiae, ut ipse interpretatur, quin tamen mihi probet; neque Tunstall. vici. Melius fortasse Lamb., sed coniectura, viri, quod bene consentit seqq. doloris virilis habuisse; qui porro pro nomine dedit tub. nov. metu. Pronum esset corrigere vel vis, aut vi, ut est in margine ed. Ald. Et revera de vi Dolabellae sic ep. CDXIX: quae sit istius vis hoc tempore — ignoro. Vide Graevium.

- 17 Hoc est, titulo legis novarum tabularum quam Dolabella ferebat; titulo nocturnarum expugnationum etc. De tabulis novis, vid. ep. CCL, 8 et Indicem. Metellae, quae pellicem Tulliae fuisse credibile est. Erat haec Lentuli Spintheris uxor. Vide Horat. II, sat. III, v. 239; Val. Max. IX, 1.
- 18 Quae a viro suo Tullia passa est. Mss. et edd. vulg. vett. maiorum: facile corrupte, ut et alia multa in hac et prox. epp. Nec res periisset, intellige rem domesticam. Ernest. dedit contracte perisset ex edd. vett.
- 19 Hoc est doloris qui futuram iniuriam praecaveret.
- 20 Memini tuas literas, quibus me ad divortium Tulliac cum Dolabella procurandum hortabaris; sed memineram etiam, tempus ad id aptum non esse. Vid. ep. CCCXCI init. not. 1. Etsi quidvis praestitit, scil. aliud quodcumque melius erat, quam Tulliam nuptui dare Dolabellae; nihil enim deterius mihi accidere poterat. Herv. ius praest. assequi.
- 21 Intellige divortium; non verbis tamen, sed iniqua sua vivendi licentia: audimus enim quomodo suis actionibus remp. labefactare conetur. Putat Bosius, in lege novarum tabularum ferenda in animo habuisse Dolabellam, ut se a restituenda dote eximeret, si nuntium uxori remisisset.
- 22 Ab ipso Dolabella perturbato. Corrad. I. Fr. Gronovius maluit renuntiare, scil. repudiare. Omnia hic incerta, et

libri omnes corrupti: alii de statu Clodii gen.; alii detestaturi, vel detestatu iri Clodii g.: quod Bosins defendit, quem vide cum aliis apud Graevium: alii alia, quae hic non expedit referre. Quod nunc edimus cum recentioribus omnibus est a Manutio. Mox ut hoc vel t. subaudi cogitet, in animo habeat, vel quid huiusmodi. Schütz dedit uti hoc, Grut. ut ut., Herv. et hoc.

- 23 Dotis; vid. ep. super. 2.
- 24 Discidium scilicet; hoc est, utrum exspectemus donec ipse Dolabella prior divortium uxori denuntiet, an prius ipsi nuutium remitti placeat. Schütz. Herv. inepte, sinc sensu, tu ne videlicet ab ipso nascatur. Grut. tumne vini abusio nascetur— Ego si etc.
- 25 Vid. ep. CCCXCV, 2.

# CDXVIII.

- 1 Ep. sup. 2. Pro quid aliqui recentiores quod: sed illud habent mss. et edd. vett.
- 2 Amb. 14 cum quo; fortasse melius: perperam vero 6 et Stewech. cui.
- 3 Sic edidi pro vulgato quando vel quum, ex tribus Ambh. 2, 3, 7, etsi primus quom habeat, quorum auctoritatem lubens sequor, quum antecedens Apertius, ipseque contextus illud requirat. Ita subsistit commode scripseram pro scripsissem, vel scripserim, ut malebat Ernestius, et habet revera idem Amb. 3.
- 4 Aut re, aut rebus insititium suspicor, quum alterutrum nonnisi superflua inculcatio alterius sit; et quidem re abest in Hittorp.

# CDXIX.

- 1 De divortio Tulliae; ep. CDXVII, 2.
- 2 Dolabellae; ep. cit. Sunt tamen qui hoc et sequentia iratus et ab illo explicant de Caesare.
- 3 Quum legem ferret Dolabella de tabulis novis et mercedibus aedium. Dio, lib. XLII. I. F. Gronov. Pro ignoro autem Lamb. non ignoras; alii non ignoro.
- 4 Sic I. Fr. Gronovius e Manutii libro corrigendum censuit. Schiitz. Quam lectionem confirmant codd. Pall. Vict. Hittorp. aliique; quam et nos recipimus, quum vulgatam quies t. ab il. vitio laborare iam questi sint v. d., quicquid Lamb. de altera dicat. Ita sane recte explicatur quod sequitur, scilicet: tamen ipse Dolabella divortium prior quaeret.

# CDXX.

- 1 Vulgo quid; quod Ernestius improbat.
- 2 Alii v. quod erit.
- 3 Ep. CDXVI, 2.
- 4 Scilicet, affuturus cum Caesaris ad me literis (ep.CDXVII, 1). Affuit autem prid. Idus; ep. CDXXIII. Manut.
- 5 Si vera est lectio, subaudiendum potest. Aliis tamen abest ut; fortasse melius.

#### CDXXI.

- I Edd. Manut. et Lamb. quae etiam ad meam T.; alii aliter.
- 2 Tulliam aspernabatur Dolabella, qua iniuria sic commovebatur Cicero, quasi cam ipse accepisset. Atticus

- nolebat tentari divortium prius quam Cicero pacem confirmasset cum Caesare. Hinc est quod queritur, non licere sibi irasci, ac ne dolere quidem. Mongalt. Licet est e correctione. Vulgo liceat.
- 3 Quocumque sensu populus erit ( sive Caesarianus , sive Pompeianus ). Alias dicit Cicero: Quemcumque populum habeamus. Ernest.
- 4 Hactenus fuit librarii manus; nunc, inquit, ad mean redeo, idest propria manu scribam. Sic lubet edere eum Lamb et Oliv. quorum uterque eum Iunio mox habet erunt enim. Bosius ex Dec. redi; dehine e. Manut. Grut. et Graev. e mss. rediero: etenim haec; Schütz rediero: dehine e. h. Si modo vera est, ceteris praestat lectio ed. Herv. ad nostram m. redeamus; enimvero haec oc. etc. Olim vulgo reddiderint.
- 5 Cuius rei, enius consilii causam quum illa, scil. Terentia, sciscitari coepit etc. Locus obscurus et corruptus. Msti, testibus Verburgio, Mongaltio et Schönb. cum ed. Herv., ut coniectura emendabat Muretus, haerere c.: quod explicari posset, testamentum esse factum quum Terentia dubitare, metuere, titubare coepisset. Quae lectio tamen milii valde suspecta est; nam si testamentum iam factum erat, quare Cicero Atticum solicitat, ut de eo videat? Practerea nonne id sequentibus plane repugnat? I. Fr. Gronovius legendum putabat Quod dum f. Camillus queri coeperat, non credo te comm. Cod. Amb. Quod tamen factum etc. Commodius hine videtur corrigi posse Quod tuum factum quum illa qu. c.
- 6 Non, credo, te conturbavit quum illa, scil. Terentia inquisierit de testamento, quoniam de eo faciendo nou sponte sua rogavit. Bosius aliique posterr. vommorit—rogarit: Lamb. commonui; alii commoveri; alii aliter. Vide Graevium.

- 7 Testamentum deponat.
- 8 Committi testamentum; ep. CDXVI, 2. Illa, seil. Terentia: etsi ceteri, praeter Manutium, ad Tulliam referant.
- 9 Ne testamentum deponere metueret. Hoc prudenter agebat Cicero; nam eius fortunae, sc. bona, periclitabantur propter belli civilis perturbationes: ideoque volebat ut alieui committeret, vel ipsi Attico, qui neutras partes in bello secutus erat.
- cd De quo nuper ad te scripseram (epp. CDXVII, 2 et CDXVI, 2), ut si quid ex venditione argenti vel supellectilis confici possit, operam dares: iam scio equidem venire (venumire) nunc nil posse. Schütz. Sie bene Manutius distinxit vulgatum olim me in hoc timere de illo altero. Scio e.; quod Ernestius retinere maluit, et interpretatur de Dolabella, ne Terentiae rem auferret.
- rectione secuti Lambinum et Bosii aliorumque coniecturam. Sed quomodo constare hic potest sensus de Tullia? Nescio sane qua ratione adducantur plures v. d., ut hic et paullo ante inducant Tulliam repugnante contextu. Planissimus est sensus; nam statim resumit: tua credo; nostra quae poterunt esse? de Ter. autem . . . . Particulam et ad Terentiae, quae vulgo abest, excidisse verisimile est ob confusam vetustorum librorum scripturam.
- 12 Hic quoque textum mutare placuit et Schützio et I. V. Clerico de sententia Corradi et Bosii, opinantes ex praeced. scripseras ad Ciceronem referri. Sed non ne codem redit, et Terentiae non recte congruit? nempe, ut bene explicat Graevius, ut ipsa Romae alicui numeraret hos nummos, qui per suos actores argentarios Brundisii Ciceroni numerarentur; quae permutatio nume Cambium dicitur.

- 13 Seilicet duo millia sibi retinuerat. Nam scripserat Atticus XII millia sestertium ex argento superesse; Terentia vero X millia tantum misit. *Tam parvum* vero ironice dicit.
- 14 De me apud Caesarem; ep. sup. Manut.
- 15 A Caesare. Vett. libri aliquot aut eo me m. e. d. ut etiam si etc.
- 16 A Caesare, ex Alexandria. Manut.
- 17 Mss. et edd. vett. ad rem a.
- 18 Scribis te putare, inter Caesarem et Pompeianos, qui in Africa sunt (cpp. CDX, 1, CDVII, 2, CDV, 2), literis utrimque mittendis pacem posse fieri. Manut. Graevius coniiciebat putare te, quod Ernestius et I. V. Cler. ediderunt, qui mox pro velim cum Schützio dederunt vellem, arbitrati hoc requiri a sequenti scriberes, et velim tantum dici posse cum scribas, ut paullo postea. At isti docti viri, corum pace dixerim, non perpendunt, Ciceronem, eloquentiae licet principem, in huiusmodi epistolis properans scribendis, ut plerumque sit, non tantum elaborare de singulis vocibus voluisse nec vacasse, quantum iis in suis recensionibus et commentariis. Ita nimirum factum est, ut epistolae ipsae partim ob librariorum inscitiam vel incuriam labefactatae, insuper adulteratae huc usque desciscerent, eorum scilicet opera, qui pro Ciceronis verbis sua propria venditant.

#### CDXXII.

Ep. CDXVII, i. Eac autem redditae sunt die postero; ep. seq.

#### CDXXIII.

De quibus in orat. pro Ligario 3: Caesar ad me ex Aegypto literas misit, ut essem idem qui fuissem. Lamb. aliique R. m. iam tandem. Mox opinione abest in aliq. mss. Infra vero duo Ambb. constituam.

# CDXXIV.

- Vterque enim, victo in Pharsalia Pompeio, ab armis discedendi consilium coepit. Verum prior Cicero Brundisium venit, ut ibi Caesarem ab Alexandrino bello redeuntem exspectaret; Cassius autem se ad Caesarem ipsum in Aegyptum contulit, ut veniam impetraret (ep. CDVIII, 1). Ad hoc refertur quod statim subiungit, et paullo post: Nos tamen in consilio pari, casu dissimili usi sumus. Nescio quomodo in mss. et edd. vett. irrepserit necessaria pert. Mox alii quum pro quando.
- 2 Significat proelium Pharsalicum, quo si non tota reip. causa definita erat, Cassii tamen et sui consilium definiri debebat, a cuius partibus in posterum essent.
- 3 Intelligit eos qui bellum in Africa renovarunt; epp. CDX init. CDVII, 2 et CDV, 2. Corrad. Inter eos autem erat Cato Vticensis. Ed. Rom. reprehendet, fortasse melius. Codd. Ambb. omnes vero aliorumque cum ed. Iens. reprehendit. Praetereo.
- 4 Vt scilicet Pompeiani se in Africa confirmarent; epp. citt. Videtur significare, inquit Manutius, ab armis fortasse neutri fuisse discedendum, si ca quae futura erant, praevideri potuissent.
- 5 Seil. Pharsalico. Schützius ex Ernestii sententia expunxit quodam, quod et irrepsisse quidem potest, sed tamen

- id sensus non respuit. Mox Gebhardus ex corruptis niss. edidit consuli propositum arbitrari; quod merito improbat Graevius, etsi posterr. id recipere maluerunt; sed recentiores, ut Ernest. Schütz. et I. V. Cler., tantum consuli servarunt.
- 6 Significat, eamdem veniam impetraturos fuisse Pompeianos, qui in Africam post pugnam Pharsalicam profugerant, quam impetrati sunt qui in Achaiam et Asiam iverant: impetraturos, inquam, si Caesaris celeritate Africani tempus non habuissent se confirmandi. Quum vero a pugna Pharsalica ad hoc temporis annus interpositus sit (distinebatur enim Caesar bello Alexandrino, et Asiatico contra Pharnacem), alii Pompeiani, qui in Africa erant, adducti sunt ut potius victoriam sperarent, quam veniam vellent; alii, ut ipsum Caesarem a se superari contemnerent, hoc est, utrum vincerent, nec ne, non laborarent.
- 7 Schütz. et Schönh., e coniectura I. F. Gronovii a Graevio et Ernestio laudata, te allegato pro vulg. et legato, quod Manutius et Corradus de Caesare accipiebant: plane ridicule; nam absurdum est, Caesarem victorem ut legatum adire victos, ut iis clementiam suam concederet. Correctionem te pro et lubens recipio, nam verisimile admodum est, Cassium et pro aliis Pompeianis deprecasse: allegato autem pro legato, nulla poscente necessitate, inmutare non ausim.
- 8 Vid. ep. CDXI, 1, not. 4. Mox Ernest. malebat putasset; sermo est enim de re praeterita, et subauditur
  fuisse post illaturum: pro quo vero duo Ambb. allaturum. Mox unus 15 perspiceve p.; duo 3 et 7 aliorumque potes; quibus fides haberi posset, si prius et abesset.
- 9 Caesaris. Receptus enim a Caesare cum co mansit Cassius; Dio, lib. XLII.

- 10 Vt eum ad pacem iam per se proclivem magis hortarer. Simile est illud Plinii l. I, ep. 8: Addidisti calcaria sponte currenti.
- 11 Ep. CDXI, 1 et CDV, 2. Ambb. 7 et 15 cum Rec. miseris q. Alii delent in, quod subauditur ex praec.
- 12 Caesar, quo auctore publicis vulneribus mederemur.

  Manut.
- 13 Amb. 14 expetendum, non omnino inepte.
- 14 Quibus suadebas, ut omnino ab armis abstinerem.

  Manut. Alii mox Nuceria, vel Niceria: et revera ab
  Appiano dicitur Νεχέρια, et hodie Nocera. Vid. Ind.
  Pro miseras Amb. 15 misisti.

# CDXXV.

- 1 Diebus scil. duodeviginti postquam Seleucia discesserat.
- 2 Vulgo abest is, quod auctore Graevio et ms. Ball. addiderunt Ernest. Schütz. et I. V. Cler., quos libenter sequor, quum id sit et in edd. vett.; nempe ut distinguatur a C. Trebonio illo celebri, qui hoc anno Hispaniae proconsul erat (Hirt. Bell. Alex. 66), ab alio Caesaris legato in Gallia, quem Caesar ipse (Bell. Gall. V, 40) equitem Romanum appellat.
- 3 Q. Cicerone Marci fratre. Schütz. At si de Quinto impetrata sunt, cur Marcus statim infra dieit: ista nobis impetrata? Placet igitur quod habet cod. Ambr. eos denique quae voluissent etc.; hoc est Caesarem tandem assecutos obtinuisse quae vellent. Edd. Iens. et Herv. eoque de eo, quarum hace pro filium, fratrem, illa F. habent. Potest tamen intelligi a nobis vel per hos, ut in ep. seq. extr.
- 4 Hunc esse putant Cn. Sallustium, de quo ep. CDXIII.

  CICER. VIII. Lett. T. VII. 29

- Infra vero de C. Crispo Sallustio historico, qui cum Caesare erat, intelligit Corradus.
- 5 Si nunc aliquibus ignosceret, causa illorum cognita; iis quibus ignovisset, nihil amplius timendum esset. Quum vero omnibus ignoscat incognita causa, suspectum videtur esse. Manut. Nempe causae illius cognitionem in alterum tempus eum differre velle. Ms. Vrsini cognitionem.
- 6 Supple nuntiat. Significat, Caesarem, confecto bello Alexandrino et Asiatico, Siciliam modo cogitare, coque protinus venturum, ut inde in Africam contra Pompeianos traiiciat; ep. seq. Lallem. e mss. regiis correxit eo, scil. in Siciliam a Patris, ubi tunc erat Pompeius; ep. seq. Paullo post accedam, obviam ibo Caesari.

# CDXXVI.

- r Fratris, scilicet, ad Caesarem; ep. seq., quam Caesar ad familiares suos Balbum et Oppium, ut opinatur Manutius, misit; hi autem ad Atticum, Atticus ad Marcum.
- 2 Terentiae, quae significatur mox in illa; ep. CDXXI, 2.
- 3 Caesar, quem bellum cum Pharnace in Asia (ep. CDXI,1) morabatur. Mox cod. Amb. *Multa enim*.
- 4 P. Sulla, Sullae dictatoris propinquus, praelio Pharsalico castris a Caesare praefectus (Caes. Bell. civ. III, 31), qui nune duodecimam legionem iussus erat in Africam traducere.
- 5 Caesarem; ep. sup. Cod. Amb. cum edd. Iens. Rom. et Lamb. arbitrabantur. Tum in Siciliam, supple iturum.
- 6 Olim vulgo Aliquo e, modo hinc e.; ubi modo prior delevit Graevius e ms. Helmst. Innius e suis libris ac m. il. aliquo; nam hinc e. Schützius correxit mallem illum alio quo. Hinc enim e. At quia aliquis saepe adhibetur pro alius quis; ep. seq. not. 2, et DCLXXXVI:

migrandum Rhodum, aut aliquo terrarum; quidni vulgatum aliquo retineas, nt lunius fecit? Sed illum forte offendit ac mallem illum. Id vero sic explicat Corradus: mallem illum, seil. Caesarem, venisse, ne diutius exspectandum hie esset mihi, et loci gravitas perferenda.

- 7 QQ. fratris et filii; epp. supp.
- 8 Scil. tempora (ad ep. CCCXXXIV, 1), quorum mala quum ferri potuerint, etiam haec esse ferenda. Genere ipso, quia pro nobilitate et optimatibus bellum gestum. Ernest.
- 9 Tempora scilicet Caesariana. Brutus, Lamb. et Oliv. e coniectura Manutii ediderunt ut obl. mei; idque malim q. Recentiores ceteri vero Graevianam receperunt obl. mei multoque m. Ego. quidem, libris jomnibus refragantibus, cum ipsis Manutio et Graevio non ausim immutare. Ellipsin vero hic inesse arbitror, scil. obliviscar haec tempora, vel mala, vel quid liuiusmodi.
- 10 Sie Graevius e vestigiis librorum mss. et edit., quibus consentiunt Ambb. Vulgo praeter Schütz. quorum utilitati meam iunxi.

#### CDXXVII.

- 1 De quibus ep. sup. init.
- 2 Hoc est in alium quem; ut ep. CXIII, 3: Ptolemaide, aut aliquo propinquo, loco; et ep. CCXCII: Si poteris cum Mescinio si minus cum honesto aliquo homine. Item ep. CXXXVI: Brit. 44.
- 3 Q. fratris.
- 4 Quod genus literarum non eo videtur Caesar misisse ad Balbum, et Oppium, ut. significaret se improbitate Q. fratris offensum; sed ut notiora etc. Mss. nonnalli et edd. vett. habent i. improbitatem offenderet, nempe me ad-

versus illum excitato, ut Iunius explanat: sed libentius praetulerim quod est in ed. Aldi illius improbitatem ostenderet. Tum quasi quo nonnullos offendit, quod irreptitium glossema suspicarint: quam ob rem id Ernestius uncis inclusit, Schützius autem et l. V. Cler. penitus deleverunt. Attamen minime alienum videtur.

- 5 Quinto fratri. Schiitz. Tum eique rei mederi, te cupere. Ernest.
- 6 Scilicet ne rogari quidem a me passus est Caesar pro fratre meo, ac proinde impetrationes nostras contemsit. Id ipsum est quod ep. sup. extr. dixit: Quinto filio Caesarem omnia tribuisse: nostri nullam mentionem fecisse.
- 7 Scilicet Sulla (ep. sup.) et Messala pulsi a militibus, qui se negantousquam ituros ad bellum, nisi pracmia sive stipendia a Caesare promissa acceperint. Ad illum, scil. ad Caesarem, ut eum de hac re doceant.
- 8 Obscura locutio; quam sic explanat Manutius: in itinere ab oppido in oppidum, dum in oppidum veniat aliquod, multos dies consumit. Aliter tamén I. F. Gronovius, nimirum conventibus agendis (cp. CCVII, 2), et audiendis legationibus.
- 9 Immo secus accidit; nam quinque dicrum spatio hoc bellum confectum fuit, quam celeritatem Pontico triumpho inter pompae fercula significavit trium verborum prae se ferens titulum VENI VIDI VICI. Sveton! in Iul. I, 38; Appian. Bell. civ. II, 91.
- 10 Legendum videtur quae, ut ad gravitatem; aut quod, ut ad coeli referatur. Vetus liber apud Vrsinum quod m. languorem af.
- ut me apud ipsum excusent, si Romam propius accedo, nec hic Brundisii cum exspecto?
- 12 Iniuriam anico facere Ciceronem, ait Schönbergerus,

et mallet. saepe non rogatus fecisti: plane ut Schützius. At multa huius generis Ciceronem exsilii calamitate perculsum in amicos contulisse vidimus in epistolis ann. DCXCV et DCXCVI datis.

13 Libri plerique vett. non agnoscunt in, sed adiecit Manut. ex libro Vbald. aliisque. Sensus est: quantum in perditis rebus prospici potest.

# CDXXVIII.

1 Mss. aliqui tota die tab. vestros: et vestros pro nostros est in multis edd. vett.

#### CDXXIX.

- Multi codd. et edd. vett. addunt hie et infra fac ante ut sit; sed hoe e glossa esse, merito suspicati sunt viri docti; quum haec in familiari sermone plerumque omittantur, et facile ac necessario subaudiantur, ut bene monet Victorius.
- 2 Legunt alii balneo. Vtrumque tamen videtur Latinis usitatum: utrum vero hic sit melius sive verius, penes doctos optio.

### CDXXX.

- 1 Quo Trebonius Ciceronis dieta collegerat, de quo pluribus deinde. Schütz. Mox Lamb. h. cepi d.
- 2 Caesaris iussu iturus pro praetore in Hispaniam, ut dicitur infra. *Idem*. Cod. Rec. minus reete tamen disc.
- 3 Clodium inimicum meum, eumdem tuum habuisti. Schönb.
- 4 Pisone et Gabinio coss. A. V. C. DCXCIII, quo Cicero lege Clodia in exsilium abiit. Func. Scilicet, quum P.

Clodius eodem anno contenderet ut a patriciis ad plebem traduceretur; epp. XXIII et XXIV. Suam autem eausam eamdem reip. putabat. Et quidem Metellum Clodii traductioni ad plebem obstitisse, testatur Dio, lib. XXXVII. Idem ex hoc loco dicendum videtur de altero cos. Afranio. Mox codd. Ambb. aliique cum edd. vett. aliquot consilium partis s. In quibusdam vero mss. deest alterum in ante publ. causa.

- 5 C. Herennio legem de traductione ferenti; epp. eitt. *Tuus* collega, C. Caecilius Metellus Creticus, quaestor urbanus. *Schütz*.
- 6 Pompeianis scilicet in castris proelio Pharsalico. *In reditu*, scilicet nostro in Italiam. Schützius de sententia Ernestii adiecit *in r. fuerit*: sed hoc perfacile subauditur.
- 7 Sie Lamb. et recentiores pro vulgato sive sic; quod tamen defendit Manutius. Tum supra pro item libri plures vett. idem: mox te et venust.; alii etiam ven.
- 8 Nempe quia Trebonius cansas et occasiones dictorum Ciceronis facete et venuste narraverat; antequam ad ipsa dicta perveniret. Schiitz.
- 9 Ms. quidam scripta. Tum ea, seil. laudes meas.
- 10 Anib. 15 exist. me plus a me, quam a te amari.
- 11 Manutius coniiciebat facturum s.; idque Lambinus edidit, cui suffragatur cod. Amb. 14. Ernest. malit factum. Ego tamen vulgatum samum puto; seil. satis erit tibi, satis habebis, contentus eris.
- 12 Hie est Licinius Calvus, C. Licinii Macri a Cicerone praetore iudicio damnati (ep. IX, 2) filius. Videtur Trebonius scripsisse ad Ciceronem, sibi non probari, quod Calvum laudasset. Vid. Manutium. Mox exituras, scil. in aliorum notitiam.
- 13 Weiskius putabat vocem quod sie transponendam: Deinde

- quod ing. primum ita iudicabam; et ita Schützius edidit: item maioribus pro melioribus, ex Ernestii coniectura. Alii legunt pr. ita iudicabam, quod.
- 14 Quod est ingenii. Sic Acad. I, c. 9: Zeno quum valde subtiliter dissereret, et peracute moveretur, corrigere conatus est disciplinam. Manut. Genus quoddam, scil. dicendi. Idem.
- 15 Quo tamen in genere, nempe orationis, valebat, id consequebatur, quod optimum putabat, scilicet exilitatem dicendi. Confer. Brut. c. 82. Sie fere Manut. et Schütz., qui de sententia Ernestii transposuit lapsus iudicio. Amb. 15 quod volebat; alii vero quod valebat; alii exsequebatur quod v.
- 16 Dura et obscura locutio; scil. dum excitatur, quum cietur autem et acuitur, hoc est impellitur, plurimum valet si laudetur ad cohortandum.
- 17 Amb. 15 H. de C. i. meum, quem hortandi c. l. iudiciumque de i. e. v. exist. Reliquum.
- 18 Alii, teste Verburgio, commune d.

#### CDXXXI.

- sive quia eac literae amplius iam non erant apud Ciceronem, sive quia iis et his solent in codicibus saepe permutari. Mox pro a te idem Lamb. et Pal. 5 a te ad se, quod placebat Victorio; nam consuetudo est dicere ad quem literae missae sint. Tum noster 8 missus.
- 2 Nostri practer duos et Pal. prim. nullam ut allevationem; Pal. sex. alleviationem, et supra in sp. venit.
- 3 Postquam Brundisii a pr. Non. Novemb. DCCV sederat; ep. CCCXCV. Mox idest cum libris uncis inclusit Ernestius, velut nata ex interpretatione; quod tamen aliis

- non probavit: nam quum amicis proprio sensu sequentia congruant, si metaphorice intelligi voluit Cicero, explicatio necessaria erat; si vero aliorum interpretatio, audax nimis equidem esset. Ernestio tamen favet Stewech, qui legit rediisse cum v. amicis nostris.
- 4 Amb. 15. Vid. e. mihi me infidissimis sociis demissum. Pal. prim. videbam e. me demissum; noster 14 inf. cum sociis. Notat vero Pompeianos, apud quos nonnisi capitis periculo loqui poterat.
- 5 Adieci me ex tribus Ambb. 7, 14 et 15, etsi primus a sec. mauu. Mss. alii et rev.
- 6 Ita cum Lamb. et Schützio recepimus, quod reperitur in ms. Gu. 1 apud Ernestium, et nostro 6 et Rec., et intelligitur consuetudine. Vulgo in co, quod refertur ad usum, quia dixerat iam corum usum dimiseram; sed longius distat. Quomodocumque sit, colligitur ex hoc loco, Varronem et Pompeii in Hispania legatum, et Dyrrachii degentem, librorum usum numquam intermisisse.
- 7 Sic cum Ernestio et Schiitzio nostri omnes, uno 2 excepto, aliique libri vett. Vulgo quum p.
- 8 Transeuntes vitamus ea quae impendent; transire etiam dicuntur ea quae impendent; ut ep. XLVII, transitum tempestatis exspectare. Manut. Vnus Amb. aliique impediant; in quatt. vero cum Rec. et ed. Med. abest alterum ea, quod sane videtur abundare. Pal. Sext. apud Gebhard., et Scaelsianus laturum, quae lectiones omnes aeque congruunt, diverso licet sensu.
- 9 Idest apud te, et in tua villa. Habuit enim et M. Varro villam in Cumano, quod ex prooemio Acad. intelligitur. Victor. Τφ placebit subaudio mihi. Pro Tusculano Cumano, unus Amb. Tusculanum Cumanum. Tum pro ad te placebit nostri quatt. aliique adire te pl.;

unus adire pl.; scil. ut ellipsin expleant. Alii apud te; alii adesse tibi. Mox Ambb. quatt. aliique q. minus p.

conversatio utilissima nobis sit. Ernestius utrumque et quod nos edimus cum aliis, et quod ipse dedit, perficiam ut diindicetur, vitiosum putavit. Alii c. e. videbitur. In nostris duobus 3 et 7 legitur ut id quod utr. nostrum commodius esse videbitur, diindicetur; quod pariter invenerat Ernestius a 2 manu in suo msto; itaque scribendum putabat perf. ut quid utr. no. com. esse videatur, diindicetur; et accipiebat esse videatur e formula indiciorum (vid. ad ep. LXXXVIII et CXLIX, 5). Tum pro perficiam ed. Rom. proficiscar.

# CDXXXII.

- 1 Ex proclio Pharsalico multi in Asiam iverunt, aut in Achaia remanserunt, alii in Africam (epp. CD, 1 et CDV, 2); hic tandem, ut Ciccro Laeliusque (epp. CD, 1 et CDIX, 1), in Italiam reversus est.
- 2 Haec est emendatio Lambini, quam receperunt Martyni-Laguna et Schütz. Vulgo *nihilo meliora sunt*, nec etiam atque etiam; alii et iam etiam m. d.
- 3 Ernestius correxit *posses*, et I. V. Clericus recepit, quod sic res et latinitas postulet, nulla vett. librorum auctoritate favente: nimis subtiliter.
- 4 Nempe finem belli in pugna Pharsalica; non ut multi, qui post illam pugnam bellum in Africa restaurare conati sunt. Huic similis est locus in ep. CDXXIV: Adduxit utrumque nostrum (Ciceronis et Cassii) ad id consilium, ut uno proelio (Pharsalico) putaremus, si non totam causam, at certe nostrum iudicium definiri convenire. Hic terminum alludit utique ad fortunam illius

- proelii, quae finem ponebat, vel ponere debebat contentionibus bonorum.
- 5 Matri Porciae, M. Catonis sorori. Pro pari alii pariter.
- 6 Quorum incolumitas in tua sita est. Manut. Mss. quidam qui de te p.
- 7 Alii, teste Graevio, amasti.
- 8 Aequus est animus quum statum suum tranquillitatis servat, in nullum motum inclinans; fortis vero quum affectum vel sensum doloris cohibet, quali nimirum opus est ad ferendum dolorem ex necessariorum privatione. Ideo fortem animum aequo subnectit.
- 9 Pal. tert. vel prodesse parum m. p.
- 10 Edd. Iens. et Rom. eum Amb. 15 minime ser. Lamb. vero autem omisit.
- 11 Alii diligentiaque, fortasse verius, quum consentiat studio.

# CDXXXIII.

- 1 Mss. aliqui cum Grut. epistolas. Tum Lamb. e quibus.
- 2 Sic Manut. et Lamb. Libri vett. plerique scieram; sed hoc, quod recentiores nonnulli restituerunt, Ernestius expresse improbat.
- 3 Hoe, quod habent edd. vett. cum Amb. 14, praetuli vulgato accommodavissem, quod sic et tollitur ταυτωφωνία cum verbo sup. scissem.
- 4 More vetusto pro contracto tametsi, ut et alibi, saepus apud comicos.
- 5 Alii, teste Gebhardo, te seire op.
- 6 Praepositionem necessariam, quam hie habet unus Ambr. 12, licet a manu posteriori, tacite adiecit Schützius post Lamb., quam et Cortius desiderabat.
- 7 Loquitur de periculs amittendi omnem rem publicam post pugnam Pharsalicam. Vid. epp. superr.

- 8 Ambb. omnes cum edd. Rom. et Iens. aut pr.; Schützius ac. Ego vero malim ut.
- 9 Libri aliqui d. m. autem p. p.

#### CDXXXIV.

- 1 Is est L. Munatius Plancus, ad quem multae sunt epistolae A. V. C. DCCIX, et eius mutuae ad Ciceronem. Perperam in quibusdam vulg. Cn. Pl.
- 2 Vid. epp. DCCLXXXVIII et DCCXCI.
- 3 Alii quae sp. habent tenentur; alii habeant teneantur; arbitrati male consentire habeant — tenentur, ut est in omnibus fere vett. libris. Cod. Rec. vero quae spem h. maguam.
- 4 Msti, teste Verburgio, per se ipsas, quod practulerim. Artem vero camdem Ciceronis profitebatur L. Plancus, qui erat orator insignis.
- 5 Exsilium suum et Clodiana tempora significat. Hoc modo locutus est ep. CCXVI.
- 6 Manutius Bened. et Schütz receperunt *paruit*, quod etsi est in pluribus libris vett., *patuit* potius cum plerisque praefero, ut in ep. CDLXXXV init.
- 7 Quum initio belli civilis pulsus ab Italia a Caesare in Graeciam transmisit.
- 8 Cod. Rec. aliique quam ut ad Capitonem revertere-. tur; alii aliter, quod minus probent eruditi.
- 9 Subito Pompeii adventu. Manut.
- 10 Pompeii iussu. Idem. Signaretur, idest cuderetur.
- 11 Libri vett. bene multi d. aut tr., usitatius certe; sed et alterum eleganter dici ostendit Camerarius, et recipiunt recentiores. Male tum alii eum aff. quum sit nonnisi ex antecedenti superflua repetitio.
- 12 Intellige Pompeii. In Hittorp, aliisque abest praepositio a, fortasse melius, quae iam verbo inest.

- 13 Lambinus quam potuit.
- 14 Pharsalicum. Corrad. Tum A. Plautium Bithyniae et Ponti propraetorem. Libri vett. aliquot corrupte Plancium, vel Plancum.
- 15 Scilicet A. V. C. DCCIII.
- 16 Ergo decem partes totius hereditatis; nam quum hacc in XII partes sive uncias apud Romanos divideretur, pa-

tet 
$$\frac{6}{12} + \frac{4}{12} = \frac{10}{12}$$
. Sextans igitur hic erit pars re-

liqua hereditatis, sive unciae duae, quae iis obvenire debebant, quorum bona, Caesare victore, sine illius querela publicari poterant: Antistius enim Pompeianus crat. Partem C. Capitoni relictam Cicero conservare conatur, adiutore Planco.

- 17 Hoc multos offendit, ideoque Lamb. mutavit in non, Guilielm. coniiceit mullus; Ernest. mullam, ut est in aliquibus vett. libris, sc. nullam rem, ut referatur ad seq. hane suscipias. Ego vero sanum puto, quod Cicero saepe solet adhibere pro non vel cum nominibus propriis, ut ep. CDXXI, 3: Philotimus nullus venit. Tum supra idem Lamb. nostrae t. v.; mox infra cum aliquibus mss. omisit esse post putes.
- 18 Apud Caesarem, cum quo pugnavit in Africa contra Scipionem et Iubam regem. Ineptum vero est omnino potuissem pro petiissem, quod habent mss. plures tum Ambb. tum aliorum.
- rat. Amb. 14 e correctione nosti. h. m., quod aeque convenire posset seq. itaque n. t. etc. Tum supra Lamb. aliique et dilexit et coluit.
- 20 Duo Ambb. et ed. Iens. submitto; alii summitto, alii corruptius summito vel sumitto. Mox ipsum sc. Caesarem.
- 21 Quanti Caesarent fecerit Capito, in me ipso sum exper-

tus. Quod enim fuerim moderation ac temperaution in civili bello, quam quisquam Pompeianus, id auctore Capitone potissimum feci. *Manut*.

- 22 Manutius coniecit inimicus.
- 23 Ernest. Schütz et I. V. Cler. de sententia Lambini mutaverunt in fecisse, arbitrati, superius velim credas modum infinitivum requirere, ut mox infra. Nihil necesse; nam sensus iam recte constat, immo melius, quum proxime praecedat aliud fecisse: et iccirco amat varietatem modorum, ut bene animadvertit Cortius. Ego contra velim intellexi, quod habent alii pro intellexerim.

24 Scil. Pompeii. Mss. aliqui quo fuerim mod.; alii quod fui m.

25 Hoc praetuli cum pluribus vett. pro vulgato ipsum C.; nam alterum commode sententiam connectit.

# CDXXXV.

- 1 In Sicilia: id quod ex ep. seq. facile diseas.
- 2 Alii olim meque prae ceteris
- 3 Videtur Allienus et in Achaia proconsul fuisse, aut quomodocumque Achaeos novisse, ut Democritum inter illos optimum cerneret, quem apparet in Sicilia tum negotia habuisse. Lamb. aliique verum etiam p.

# CDXXXVI.

- Hunc suum familiarissimum vocat Cicero in ep. CLXXX. Hoc autem tempore iam periisse videtur ex hac ipsa ep.
- 2 Libri vett. aliquot gravissimo.

#### CDXXXVII.

- Manutio et Ernestio ille doctissimus Romanorum est, cui ep. CDXXXI aliaeque inscribuntur: at dubitat recte Cellarius, et negat Schützius, illum demum Bruti iunioris huius quaestorem fieri voluisse. Praeterea eo ingenio et doctrina fuit nt doctissimo Bruto ignotus esse non potuerit, aut cui amicitiae fores primum nunc Tullius aperiret. Alius ergo multo iunior fuisse dicendus est; nempe M. Varro Gibba iuxta eumdem Schützium.
- 2 Praetor parentis loco quaestori suo esse debebat, more maiorum. Vid. ep. CDXCIV init. Lallem.
- 3 Sic et ep. CDLXXXV. Statim ut virili toga sumta (quod XVII aetatis anno ficri solebat) forum attingere coepit, ut dicitur in ep. DXXII. Vid. ep. CXXXI. Ante quum vero, ut sensus constet, subaudiendum est scito, vel sciendum est tibi.
- 4 Vt ad virilem aetatem accessit. Sie in Orat. pro Caelio: Quum is iam se corroboravisset, ac vi inter viros esset; et ibid.: Non modo haec aetas, sed etiam corroborata; idest non modo adolescentes, sed etiam viri. Manut.
- 5 Mss. nonnulli et edd. vett. auxerunt, quod Graevius in suam editionem revocavit; quod etsi dici potest, melius tamen alterum: uam benivolentia certe posterior fuit sua causa.
- 6 Philosophiae. Corrad. Eloquentiae. Manut. Mox alii, teste Verb., delectatur.
- 7 Idest acri studio.
- 8 Vt particeps esset publicanorum conductionum. Graev.
- 9 Scilicet equestris, ex quo erant publicani et Cicero. Lamb. ex cod. Memmiano communio ordinis, quod placebat Victorio, et eni favet Rec. Equidem causa deest in pluribus mss. et edd. vett.

- lis iudicum et patronorum; in quibus ut patronus fidem praestitit clientibus, ut iudex optima usus est fama integritatis. Schiitz. Quod etiam sequentia indicant. Nam fides est patroni, fama iudicis integri et iusti. Ernest. Vide Orat. pro Roscio Am. Aliter tamen Manutins interpretatur, seil. publicis privatisque causis. Vide ipsius Manutii Commentar.
- ram, quam tune exercebat, quaeque primus gradus erat illorum, non constat.
- Pompeianorum. Ad Caesarem, in Aegyptum, vel in Asiam, antequam in Italiam reverteretur. Al. prof. est ad Caes.
- 13 Perferendi literas, et me Caesari reconciliandi. Corrad. Mox Lamb. cum aliis edd. vett. fidem in conf. ac r.
- 14 Schütz e coniectura Lamb. Corr. et Ern. edidit pudentem, invitis libris omnibus, quod idem sit et in ep. CDLXXXIX extr. Sed quum nemo pudentem acciperet, nisi pro modestum, superflua sane hic repetitio esset.
- 15 Lamb. aliaeque vett. edd. cum Rec. effecisse d.; minus recte; tunc enim incipiebat coniunctio quaesturae.
- 16 Scilicet, illud vinculum, illa necessitudo quaesturae infirmior non crit, addita hac mea commendatione.

### CDXXXVIII.

- I Rufo, Ciceronis in Cilicia quaestori; ep. CCCLXXIII et CCCII.
- 2 Scil. maiorem tibi videndi mei, quam mihi tui videndi cupiditatem esse. Nempe Cicero vicissim se cupidum esse videndi Mescinii profitetur.

- 3 Elegans adseverandi formula, et quasi iurandi per ita—
  ut. Divin. in Verr. c. 15: Ita Deos mihi velim propitios,
  ut cum illius diei etc.; et Catil. IV, 7: Ita mihi salva
  rep. vobis frui liceat, ut ego etc. Cellar. Sic correxit
  iampridem Victorius. Vulgo antea ita mihi communia,
  quae o. c.; et sic habet unus Amb. 15. Alii varie transponunt.
- 4 Sic primus Manutius ex duobus mstis; vulgo ut enim quam esset, quemadmodum omnes msti libri habent, in quo soloecismum fatebatur esse; nam, ut vidit Ernestius, sequi deberet sic hoc tempore; nec bene responderet τῷ tamen, quod sequitur.
- 5 Lamb. omnino delevit, eo quod otiose inculcetur e prox. praec.; et sane mihi quoque valde suspectum est, ideoque tantum seclusi, quia id libri omnes habent.
- 6 Vt M. Calpurnius Bibulus, L. Domitius Ahenobarbus (Caes. Bell. Civ. VI, 21), L. Cornelius Lentulus; praeterea C. Curio tribunicius; qui omnes in bello civili perierunt. Alii absint, ut P. Scipio, Pompeii socer, M. Marcellus; qui post Pharsalicam pugnam in exsilium abierunt. Item M. Cato praetorius, M. Brutus, Serv. Sulpicius, qui pariter aberant. Alii nuttati voluntate, scil. alienati a Cicerone post Caesaris victoriam. Itaque Mescinium ex paucis reliquis amicis esse ait, quibuscum libenter consuescat.
- 7 Caesarianorum. Corrad.
- 8 Schützius Nolim e. te exist.; cui propius accedit Ambr. 13. Nolim e. exist. te non solit. mihi iucund.; quae postrema et alii multi sic itidem transponunt.
- 9 Sie Ambb. fere omnes et plures alii libri msti et excusi vett., et sie est forma consueta; atque ideo restitui ad, ut ep. CLXVI, 1. Vulgo aut summum.
- 10 Ms. prim. Graevii explicare; alii quemadm. facillime tu potes exist.: quod Schützius recepit.

- Pompeium significat temporibus Clodianis; ad epist. CCCXXVI, 2.
- 12 Optimates; ut ep. XLII et saepe alias. Ed. Rom. homines boni. Tuni Amb. 15 beatus essem. Mox Lamb. ego sum is.
- 13 Caesariana. Corrad.
- 14 Ad defendendam cum Pompeio remp. Effeceram, in consulatu; cp. XCII. Manut.
- 15 Etsi minus honesta. Graev. Ambr. 15 quavis iusta; alii multi corrupte quamvis tota, vel tanta c.
- 16 Sie tres Ambb. 3, 7 et 15 cum Rec. aliisque. Vulgo sed et haec.
- 17 Exitus belli inter Caesarem et Pompeianos in Africa; epp. CDV, 2, CDVIII, 2 et CDX init.
- 18 Si vera est lectio, pendet hoc a puto interesse. Edd. vett. tamen non l. abesse velim a c. a.; quod Lamb. defendit; et sane commodiorem sensum exhibet.
- 19 Hoc temere ex antecedentibus repetitum iudicavit Martyni-Laguna, ideoque correxit deducta. Sed quum necessarium sit, nil repugnat quominus iteretur, ut saepe aliae voces. Lamb. Est e. res ipsa.
- 20 Pompeii causam probabat Cicero, sed ab utriusque partis victoria timebat, quod Pompeianos post Pharsalicum proclium descruisset (ep. CCCXCVIII), et quod moderatione Caesaris non satis fidebat.
- 21 Vrbe carebat Mescinius, hac illi, nt opinor, a Caesare poena imposita, quia Pompeium initio belli secutus esset. *Iniuriam* igitur, quod urbe immerito careret. *Manut*. Supra Lamb. ex quibus int.
- 22 Vulgo et in libera; sed in melius abest a mss. Ernestii et Amb. 13 aliisq. Pal. sec. quia in vita ingenua et in beata c, v.
- 23 Schützius, praecunte Martyni-Laguna, illam secundam, CICER. VIII. Lett. T. VII. 30

- ut ad fortunam relatio fiat; quos quidem libenter sequerer si auctoritas suppeteret. Mox Lamb. aliique vett. sed etiam funditus e. v.
- 24 Ita correxit Martyni-Lag. vulgatum debeanus: sed mallem debenus. Mox Lamb. loco seq. eiusdem voeis dedit audeanus.
- 25 Rerum mortalium. Graev.
- ortum puto a mss. corrupte legentibus pr. culp. ac poenam, quae s. c.: nam relativa et adiectiva semper consentiunt cum postremo plurium antecedentium, aut pluralem numerum assumunt, ut nimirum est in Amb. 7 pr. culp. ac. pec. quibus s. c.
- 27 Eadem sententia iisdem verbis expressa occurrit Off. I.

# CDXXXIX.

- I Ernest. Schütz et Ios. V. Cler. tacite dederunt quod, ut magis Ciceroni usitatum in huiusmodi forma. Sed quamquam et ego fateor, id melius esse, tutius tamen censeo vulgatum retinere, ad quod defendendum facit init. ep. CDXXXII, ubi ter idem occurrit: nec quid pollicerer, nec quid reperiebam. Non receperim vero haberem post etsi, ut est in libris quibusd. vett.
- 2 E correctione Victorii; nam mss. plurimi amico habent, quod recepit Lamb. Al. Attico.
- 3 Honestum sit, deceat. Vid. ep. seq. 3 extr.
- 4 In ista loca amoeniora venire, quo Varronem (epist. CDXXXI) invitaverat, nempe Baias (ep. seq. 3), hoc tanto civitatis et reip. incendio. Significat autem Pompeianorum in Africa casum (ibid. 1), cuius rei rumor iam allatus videtur.
- 5 Occasionem de nobis loquendi. Min. Ell. Mox edd. vett.

- aliquot quo in loco sumus; tres Ambb. cum Rec. quocumque in loco.
- 6 Supple, inquies. Deinde tamen in s. i. modus loquendi, ut Phil. VII: quid refert? tamen opinio est gravior. Libri vett. aliquot incidimus.
- 7 Ironice. Proprie autem: spernendus est hominum sermo, praecipue eorum qui et honestum otium vituperantes in flagitiis volutantur. Et laborare quid rectissime dicitur pro in quo. Par. 2: Quid enim ego laboravi, aut quid egi? ep. CCLXXXVIII: nihil laboro; et ep. DXXXVII: non tam id laboro. Cod. Ambr. 14 l. esse.
- 8 Idest otium, quod nos soli communiter consuminus colloquendo et disputando, non cum aliis per epulas et similia. *Ernest*.
- 9 Indoctorum. Te persequar, idest te conveniam, te sequar. Nostri plures cum Rec. persequar te; in tribus vero te abest, ut in ed. Rom.; alii persequerer.
- supra innuit. Ambb. aliquot cum Rec. sint haec. Ed. Scinz. Quamquam.
- 11 Supple, nisi in artibus nostris.
- 12 Reipublicae oppressio, calamitas. Mox Lamb. maluit ut medicina e.
- 13 Vid. ep. CXLIV, 4.
- 14 Sic nostri omnes cum Lamb. Oliveto aliisque. Vulgo ut rescriberes, quod locutionem aliquanto abruptam efficit, quodque tamen reciperem si mox esset meque exsp. Porro nihil scilicet, idest, nulla de causa haec tibi dico, nisi ut etc.

# CDXL.

- I Schützius tacite Caninius tuus et idem noster; quod habent edd. vett. aliquae, et quidem melius. Alii Can. tuus idem, et idem noster. Victor. e mss. aliquot Can. idem et idem noster.
- 2 Scilicet admodum sero: insolens vocabulum; sed tamen retinendum cum Victorio. Nam quod habent tres nostri aliique nuper vesperi, esse non potest: nam hanc epistolam Cicero scripsit aliquot diebus postquam Caninius vesperi venerat. Scaels. heri vesperi.
- 3 Sie duo Ambb. eum Pal. sext. et edd. pr. Vulgo abest literarum. Nec moror, et in ep. sup. init. scriptum esse non potui nihil dare; nam ibi antecedit scriberem. Sed hie necessarium videtur, ut in ep. DXI, quia ibi scriberem subsequitur. Schützius aliique secus interpungendo legunt daturum aliquid; mane ut peteret r.; sed coniunctio et, quam habent vett. plerique, litem dirimit. Mihi vero hie mane videtur abundare, quum idem proxime praecedat.
- 4 Tibi ornatus gratia, et pleonastice dictum, ut ait Manutius, additur, ut est in epp. CCCLXXXII, 4, CCCLV init., CCII, 1 et alibi. Abest tamen a nostris aliisque: tres vero corrupte at ibi; Pal. sext. at ubi.
- 5 Insolenter dictum. Amb. 14 cum Lamb. proficisci se a. Vel legendum profecturum se.
- 6 Victoria scilicet Caesaris apud Thapsum in Africa de Pompeianis (Caes. Bell. Afr. 83-5). Aliqui tot et tantis p. r.
- 7 Sie Verburg. e coniectura Graevii, et recentiores praeter Olivetum. Nostri duo aliique corrupte sed cum co, et cum h. d.; alii sed et cum eo etc. Vett. plerique sed cum

- eo et homine docto. Mox tui abest a nostris omnibus; additum a 2 m. cod. 14.
- 8 Duo nostri cum Rec. et ed. Med. tibi autem mehercule idem.
- 9 Alii possumus; quod mss. alterutrum habent.
- Oliv., ut sensus requirit. Ceteri pariter ex mss. paullo absone victos nostros: aliqui victos nos m. f.
- 11 Ironice dictum cum familiari ioco putat Schönbergerus, quin tamen mihi probet.
- batione non erret interdum? Metaphorice a lyncibus qui acerrimo oculorum sensu valent. Lamb. aliique Quamvis quis est, qui in tantis etc. Vnus Amb. quis enim. Tum supra idem Lamb. omisit omnino.
- 13 Quae agerentur dicerentur corrigi volebat Ernestius. Nam hace tum audiebat et videbat. Cod. aliqui initio sententiae. At mihi q.
- 14 Ipse falsa hac suspicione me morabar, impedimentum mihi obiiciebam. Graev. Sic calumnia timoris epist. CDLXXVIII, 3, not. 24. Ambr. 14 a 2 manu calumniabar ipse me, ut volebat Lambinus: 15 quem putabam. Mox susp. aut dict., prout ci libuisset, prout desideraret.
- 15 Iam longa malorum patientia didici omnia ferre, omnes indignitates concoquere. Vid. ad ep. CXLIX. 6. Eadem locutio metaphorica ocentrit Tusc. II, 15; III, 22, diversis verbis, sed eadem sententia.
  - 16 Quamdiu durat, vel donec paullo refrigescat, remissior fiat hace exsultatio et clamor Caesarianorum de parta victoria. Hoc ipso sensu correxit Manutius defervescit, atque iterum ex hoc Lamb. et Ernest. defervescat, quum sequatur dum audiamus; putantes dum effervescit explanari non posse: dum fervet, dum ebullit; nam efferve-

- scere significat incipere fervere. Nimis subtiliter. Ego lectionem librorum ferre omnium vett. mutandi necessitatem nullam video. Palat. prim. dum haec fervescit gr.
- 17 Indicia mihi sunt, quorsum res evasura sit. Libri vett. aliquot et quamquam.
- 18 Nisi rumor de victoria Caesariana iam coeperit imminui, evanescere, sive, ut Tacitus loquitur, senescere. Graev.
- 19 Nam nunc si iverimus ad Baias, quo tempore fervet gratulatio, videbimur ivisse natatutm laetitiae eausa, potius quam plorandi: contra vero si exspectabimus, id erit honestius. Etiam quum hinc discesserimus, quasi diceret honestissimum immo esse si mansisset in urbe.
- 20 Supple videbis, vel quid simile. Mox nobis stet illud, idest nune haec sit nostra sententia.
- 21 Hoe est tantummodo petebamus, ut ep. DXIV sub. fin.; sed frequentius hac forma: non modo sed etiam. Olim vulgo antea delectationem, modo solatium petebamus; Amb. 15 cum ed. Iens. ante delectationem non solatium p.
- volet, sive ut principes, sive ut ministros, ad restituendam remp. Graevius e mss. ad aedificandum, et defendit contra vulgatum. Eum sequitur Schützius. Quod dici posse, non inficior; sed alterum melius et usitatius. Mox Amb. 15 ei potius. Sensus vero est: non modo paratos esse si vocati fuerimus, verum etiam sponte accurrere.
- 23 Efficere aliquid reip. utile. Sic ep. CCLXI, 2: nostram in te benivolentiam navare possemus. Itaque minus recte facere mihi videntur, qui corrigunt navare reip., navare operam reip., gubernare remp., et iuvare remp., ut cod. Maffei.

# CDXLI.

- 1 Ad constitutum locum et tempus. Graev. Atticus, antequam Cicero Roma exiret, iam constituisse cum eo videtur quo die et quo loco extra urbem cum Cicerone e villis redeunte conveniret. Schönb. Qui dies sit, constat, non autem qui locus; sed ex iis quae sequuntur licet coniicere villam fuisse aliquam Q. fratris. Supra mss. aliqui cum Lamb. ubi.
- 2 Pervenuste ab avium garritu ad puellarem Atticae sermonem translatum. *Garriat* autem, seil. tecum Romae, cui opponitur *scribat* si rusticatur.
- 3 Seil. scribes si rusticatur, idest, si in rure, in villa degit; nuntiabis si apud te est. Ernestius e libro Germanico scribe nuntia.
- 4 E sequenti γεροντικώτερον est etc. satis apparet subaudiri, quod Atticus antea scripserit, nempe γερόντικον est; nimirum eum vellicasse Ciceronem, quod igne matutino co tempore delectaretur vel opus haberet; aiens id γερόντικον, idest senile, proprium senibus esse; quod revera quidem Celsus iisdem praescribit, l. II, c. 1. Igitur Cicero eidem iocose obiicit, γεροντικώτερον, idest senilius, magis proprium senis esse memoria labi. Nam Atticus dies oblitus fuerat ad congressum constitutos vel ad aliud quidpiam. Sed ob perturbatam anni rationem (epist. CDLXXV, not. 5) si ad veritatem anni solaris exigatur, idest ad VII Kal. April., erit dies XXV Martii, non Maii, quo data haec epistola erat, eoque minus erit mirandum, Ciceronem igne matutino uti.
- 5 Obscura haec et abrupta. Alii explicant, dies istos constituisse Axio, Attico et Q. fratri. Ernestius vero Manutium reprehendit quod II Kal. dedcrit pro V Kal.,

- nam hoc die superius dixit Cicero, se venturum ad constitutum. Equidem libri vett. utrumque confirmant: sed quid vero sibi vult *III* (Kal.)?
- 6 Idest erit tibi haec iocosa cavillatio pro ista tua. Schiitz. Vel hoc tenebis pro huius epistolae materia sive argumento, obiecto; nam nihil aliud est novi.
- 7 Supple venit. Responsio Tullii ad interpellationem Attiei, quam ille ex luius persona fingit: Quid igitur etc.
- 8 Scilicet, est profecto aliquod operae pretium ipsa λέσχη, idest confabulatio, quae etc. Malasp. Alii quaedam λέσχη.

# CDXLII.

- I Hace epistola olim a multis coniungebatur cum anteced., fortasse ob coniunctionem tamen. Etsi sciam hoc modo exorsum Ciceronem ep. CDLIV: Tamen a malitia non discedis; nihilominus quia Aldus, Lamb. et Silberus legunt Hic rumor est, T. Marcum, mallem scribere Hic rumor est, Murcum. T. autem credo temere repetitum ex ultima litera 78 est. Si autem vera est lectio tamen, Cicero utitur hac adversativa particula, quemadmodum acute Bosius animadvertit, ut Atticum falli doceat, dum scriberet, se putare, nihil novi Romam allatum esse, ex quo inde discessisset: contra enim ait novos rumores spargi.
- 2 L. Statium Murcum Caesaris legatum. Is falso dicebatur naufragio periisse. Nam Λ. V. C. DCCVIII praetor fuit, et an. DCCIX ex praetura Syriam cum proconsulari imperio obtinuit; ep. DCCXCVII. Schiitz.
- 3 C. Asinium Pollionem, Caesarianum. Vid. ad epist. DCCXCVIII. Is pariter falso dicitur incidisse in manus Pompeianorum.
- 4 Quam per hacc tempora Pompeiani tenebant. Codd. ali-

- quot vett. teste Victorio L. navis delata in V.; ideoque is putabat significari navem L. Scipionis Cnaci Pompeii soceri, quae illuc adverso vento adpulsa in hostium manus devenit.
- 5 Cu. Pompeium alterum Pompeii Magni filium. Post bellum Pharsalicum Hispaniam contendit, inde Africam ad Scipionem.
- 6 Alii *Patiaccus* vel *Patietus*. Mox pro *nullius* alii *nullus*. Infra vero *locuti sumus*.
- 7 Λ. Hirt. Pansa. Si ergo ludis Praenestinis interfuit, iam in Africa non fuit, et res Africanas ex aliorum fide narravit. Et isti omnes, scil. Caesariani.
- 8 Hoc est pugnatum in Africa (ep. CDV, 2), et Pompeiani ad internecionem deleti.
- 9 Quid enim curae Balbo est de republica? qui certe vitam agit iucundam dum non recta, sed voluptaria quaerit. Alii mox si quaeris hominem h. n. r. etc.
- obiiciat: Tu qui Balbum accusas, interea nihil agis. Explicandum igitur tibi etc. Alii interpp. hunc locum de Epicuri doctrina intelligunt, quasi Cicero dicat, Attico iam explicandam esse quaestionem, summumne bonum in virtute, an in voluptate ponendum sit. Cui tamen interpretationi parum conveniunt ista: si quid acturus es.
- 11 Si vera est lectio, videtur significare Ciceronis de Attico iudicium, nempe quod amaret voluptatibus et commodis frui. Vetus liber, teste Manutio, futurum.
- 12 Diem scilicet, quo suum librum nobis det legendum, ut ep. CDLIII. De Tyrannione vid. ep. XXXIII.

### CDXLIII.

- 1 Quum Cicero ad Varronem virum eruditissimum scribat, illam tangit quaestionem obscuram, quam περί δυνάτων (de possibilibus) appellant, de qua magna erat inter philosophos contentio, praecipue inter Diodorum Dialecticum et Chrysippum Stoicum. Quam autem varie haec illi acciperent, ostendit Cicero in libro de Fato 7: At hoc, Chrysippe etc. Victor. Ceterum haec epistola in codd. nostris 12 et 13 et aliorum quibusdam coniungitur cum CDXXXIX.
- 2 Nostrorum plures cum ed. Med. si autem non est τῶν ἀδυνάτων te venire; alii sin autem non, τῶν ἀδ. te v.; alii te venturum.
- 3 Iudicium secundum Chrysippi sententiam. Nostri omnes aliique msti et edd. vett. χρυσιωωεία haec, vel chrysippias haec etc.
- 4 Stoicus eruditissimus in domo Ciceronis, de quo ep. DLV. Ideo eum nostrum appellat. Nostri omnes, praeter unum 7, cum Lamb. et Gotof. Diodorus; sed male. Diodorus ex allatis cum Chrysippo sentiebat. Porro non concoquebat, idest non digerebat, non probabat. Translatio a cibis, ait Manutius, quorum alii reiiciuntur a stomacho non concoquente, alii, concoctione facta in succum et sanguinem convertuntur.
- 5 Nostri omnes aliique libri scripti et excusi vett. κατά Χρύσιππον ἀδύνατον; alii hoc etiam est κατά Χρυς.
- 6 Corradus coniiciebat legendum Cocceio (ep. DXXIX). Libri vett. nostri aliique Costro, Costio, Cestio, Cassio et Cretio. In tanta varietate incertum est et ignotum nomen.

- 7 Amb. 7 mandatum. Mox alii olim Tu si m. ad nos, nos ace. ad te.
- 8 Hortos aliquando dictas fuisse ipsas villas, vide ad ep. DLXVII, 3; quod hic non quadrat, nisi verba invertas bibliothecam in horto habes. Sunt et horti Adonidis, sive horti, hoc est flores et plantae in vasis fictilibus coctis, sive testis, de quibus Gothofridus Olearius ad Philostratum de vita Apollonii Tyanensis VII, 32. Hi circumferri poterant collocarique in templis, porticibus, bibliothecis etc. An de his accipiendus locus? affirmat Manutius, sed rectius negat Olivetus, quod tales delicias contemneret Cicero, ut ceteri philosophi, ambulationibus tantum delectatus. Itaque Ciccronem arbitror hoc velle (verba sunt Oliveti), non egressurum se ex Varronis bibliotheca, nisi ut in horto corpus ambulando exerceat; itaque non egressurum omnino, si in bibliotheca sit hortus. Scripsit facete suo modo Cicero: neque intelligi voluit grainmatice. Mox libri vett. nonnulli nihil deerit. Vale; Amb. 14 vero Nil mihi deerit.

#### CDXLIV.

- Supple blandus, blandiens, serviens sensibus. Lamb. aliique aut si uterq.
- 2 Alii certe, vel certe alioqui.
- 3 Sic Plato in Epitaph.: οἰμαι μόνον οὐα ἐν μακάρον νήσοις οἰκεῖν; et Pind. in Olymp. od. 2: μακάρον νήσων ωκεανίδες ἀύραι περιωνέεσιν. Plin. l. VI, c. 32. Corrad. Ab earum insularum salubritate beatorum insulae dicebantur Latinis Fortunatae, nunc Canarie.
- 4 Ita recte Vrsinus et Var. mstae Ald. Vulgo totos dies. Schiitz.
- 5 Feratur hoc triduum patienter a me, ut tu eodem πα-

- Det, hoc est animi motu, sive desiderio mei moveare. Vid. ep. CXLI.
- 6 Post auctionem, de qua infra. Sie de prandio apud Plautum, quod tamen insolentius. Mox alii et quo die, vel aut quo die, vel ecquo dieve.
- 7 Historici, de quo idem Cicero de Leg. I, 2. Lamb. aliique At moleste f.
- 8 Supple scribam.
- 9 Idest pecuniam creditam, quam Caesaris beneficio recuperaturus sum a debitore, tribus modis consequi possum, sed incertis, quos mox enumerat. Ed. Herv. me nihil de re movet aliud. Quid Caesar? treis etc.; alii vett. aliter et absurdius legunt.
- Turpe enim erat, homini praesertim Pompeiano, ut Cicero erat, proscripti illius Pompeiani bona emere publice ab hasta, idest auctione. Olim vulgo pr. ipsam turp. Loco 18 praeter I. Fr. Gronovius coniecit propter, et recepit Schützius: audaeter; nam sententia satis perspicua est, nempe: praeter istam turpitudinem, fieri etiam poterat, si Caesar periret, ut proscripti vel corum filii bona publicata recuperarent, atque ideo Cicero perderet.
- lutionem pecuniae mihi debitae in mancipem, hoc est in emptorem bonorum, ut is intra annum mihi solvat. Libri vett. aliquot delegatione in manc.; item supra emtione, ac infra conditione; sed vulgatum melius, quippe casu consentiens  $\tau \tilde{\varphi}$  conditiones et emtionem.
- 12 Scilicet, quando debitor solvet? Quia is Meto quidam erat (ep. DLXXXII), salse ludit Cicero in nomine, et diem solutionis aunum Metonis appellat, alludens ad Metonis Atheniensis mathematici cyclum, qui constabat annis XIX, quique ideo dicebatur annus Metonis per proverbium, pro longo tempore. Pro iste alii ipse vel ipsi

- 13 Tertius modus: aut contentus semisse, hoc est dimidia summae parte; quemadmodum fuit conditio Vecteni, qui pecuniae sibi debitae dimidium perdidit. Libri vett. nonnulli semissem, quod codem redit.
- 14 Vereor, ne, quia ludi Praeneste fiunt, iste (fortasse Caesar) auctionem praeternittat, sed post ludos Κτύσω auxilio accurrat, ne talis vir deseratur. Obscurus locus, et incertus ob variam vocis Κτύπω lectionem. Muretus coniiciebat et Lamb. edidit Olympo, qui erat actor scoenicus. Alii ex mss. faciat, et sedulo factis Clypo, vel Clypso, vel Calypso subsiduo vel Suffidio c. Popma vero ἀτύπω, et intelligit Balbum; nam balbi sunt ἄτυποι. Fortasse nomen erat Caesariani alicuius, quem Caesar derelinquere nollet.
- 15 Sed curandum est. Alii ne talis vir αλογίστως μελήσει. Alii vero addunt Tu Atticam, quaeso, cura, et ei salutem et Piliae, Tulliae quoque verbis plurimam.

# CDXLV.

- 1 Quo scilicet feriaretur, et otiando rusticaretur.
- 2 Alii ἐμβριβέστερον; Ball. ἐμρριβέστερον. Sententia est: reddita mihi est laetitia, nam anxius eram ob Tironis nuncium, te rubentiorem factum, nempe inflammatum a febri. Ideo subiungit se addere velle unum diem ad id tempus, scil. quod ibi manere constituerat.
- 3 Idest quaestio valde difficilis et obscura. Atticus volchat Ciceronem de Catone scribere. Ernest. Cicero vero metuebat offensionem Caesarianorum. Revera tamen postea librum de laudibus Catonis edidit, quem inscripsit Cato.
- 4 Schützius de sententia Ernestii hoc delevit; certe imprudenter, ut animadvertit I. V. Clericus; nam sententiam dicere trita est locutio, ut ep. LXXXVII, 2: accurate

- sententiam dixi, quum abessent consulares, quod tuto se negare possent, sententiam dicere. Bosius et Grut. seriis eius dictis; haud male.
- 5 Vict. Lamb. aliique minus recte ψευδως que ipsum tamen his, vel iis odiosum ἄκεσμα sit.
- 6 Docti viri putant, Aledium vocari Caesarem ficto nomine ab ἀλέω, quasi vitandum, fugiendum, non offendendum. Ego arbitror esse nomen amici vel familiaris Caesaris, et item Attici, qui etiam nominatur epp. DCXLI, DXLII et DXLV. Popma. Balbum maiorem dici putat Tunstalfus, ut ex arredio, qui non διαρρήδην loquitur, balbutiendo sit Alledius, ut pro Hirro Hillus (ep. CCXXVI, 1).
  Lipsius ad Tacitum (an. 1, 10) legi vult Atedius. Schütz.

# CDXLVI.

- 1 Ex bello Africano (ep. CDXXXVIII). Etsi recentiores e quibusdam codd. addant scilicet, recte tamen Victor. Manut. Lamb. aliique vocem istam cum Caesaris irreptitiam censuerunt, ideoque utramque deleverunt. Nos vero illam expunximus ut omnino supervacuam, et Caesaris tantum servamus, etsi suspicione non vacat: nam, ut bene monet Victor., sie ad Atticum saepe scribit, quippe qui optime nosset de quo loquebatur. Caesar habent omnes Ambb.; scilicet nullus agnoscit.
- 2 Fortasse ipsius Caesaris villam prope Alsium in ora maris Tyrreni. Mss. quidam futurum.
- 3 Quum ibi essent multorum villae ob regionis amoenitatem. Manut. Plures Ambb. cum Rec. et edd. pr. incpte ne id f. in exspectatione esse adventum multos.
- 4 Sie Victorius primus correxit ex antiquis codd. Vulgo quondam in Pomptinum; cui suffragantur tres nostri. Lamb. dedit prius Ostiense, postea fere vulgatum reti-

- nuit in Pomptino. Alii codd. et edd. vett. corrupte optime vel oppido legunt.
- 5 De navi egredere; ep. CCLXXXII, 1.
- 6 Hoc est in Alsiense et Ostiae: et sane quum incertum esset, quid facturus esset Caesar, oportebat Varronem his duobus locis hospitium parare. Lectio haec auctoritate mstorum confirmatur. Schützius dedit ut utrobique; sed ut non legitur in mss., et tuto abesse potest. Vulgo ubi utrique, nempe Varroni et Tullio. Alii vett. corrupte utor vel utar ubique; Lamb. utrubi; alii ut ubique, vel aliter.
- 7 Caesar. Mox olim in plerisque sit aberat.
- 8 Hirtio, scilicet, Balbo et Oppio, Caesarianis. Aliqui omittunt tibi, fortasse rectius.
- 9 Significat, se posse quidem tuto scire consilia istorum, non autem probare. Aliud est enim ferre quod ferendum est, quum necessitas cogit; aliud probare quod non est probandum.
- opinor, fuerunt: quod Consul Caesar leges multas contra auspicia tulerat (epp. XLV, XLVI); quod a populo provinciam invito senatu acceperat; quod absens consulatum petere voluerat; epp. CCXCIV, 2, CCXCVIII, 4. Manut. Vetus liber apud eumdem quid iam nescio? ex quo coniiciebat, commode legi posse etsi quid non probem quidem iam nescio. Lamb. Quid non pr. equidem (Oliv. quidem) nescio; et Gulielm. ex coni. ne quid non probem quidem scio.
- vel prohibere. Quae autem his initiis rerum permissis secuta sunt, cogimur probare. Nam qui principiis non obstat, sero medicinam parat.
- 12 In Hispaniam legatus; ep. DLIII. Corrad.

- 13 Pompeianos: cuperc bellum, quia nihil Caesari concedebant, ex quo res inter utrosque componi possent.
- 14 Caesarem. Cod. Amb. 15 nunc a. n. t. c. quam timere.
- 15 Subaudi *vidi* ex super. Sie nostri omnes, uno excepto, aliique optimi; alii *n. est*, quod inter recentiores Schütz. et Oliv. receperunt.
- 16 Nostri aliquot aliique mss. viderimus. Mox pro quam lego quum illud propter seq. tum vero; et ita edidit Lambinus. Nostri omnes porro, praeter duos, alterutrius; conf. epp. CCLXXVI, 12 et CCXXIII, 5.
- 17 Lamb. ex ducum interitu. Codd. aliqui et nostri duo ex emend. interit un. Cur vero ducum et non ducis, singulari numero, ut exercitus? Nimirum aut Pompeii aut Caesaris.
- 18 Id ipsum recurrit in ep. CDLXVIII a med.
- 19 Pompeianos significat.
- 20 Vid. epp. CDLII, CDLVIII et DXVI, 1. Graev. Amb. unus cum ed. Iens. et sic min.
- 21 De pace. Ep. CDLII: Quae quum vidissem, desperans victoriam, primum coepi suadere pacem, cuius semper auctor fui. Nunc vero, sc. in hoc bello Africano. Corrad.
- 22 Quum nempe uno proclio Pharsalico finem civili bello fecerimus, atque ab armis discesserimus, ut est in epp. CDXXXII et CDXXIV. Quod non illis cens., idest cum il. Sic Lucretius, l. III, v. 1052:

# Eadem aliis sopitu' quiete est.

Sententia est: quod non idem quod illi sentiremus, praecipue Dyrrachii, quando me ducem eligere voluerunt.

- 23 Elephantorum Iubae, Pompeianorum in Africa socii, quos in aciem contra Caesarem duxit.
- 24 Vuus Amb. 13 cum Lamb. vel mori; ceteri cum aliis velle mori, ut erat ante Victorium.

- 25 Gulielm. coniiciebat vitae casus. Cod. Rec. cum ed. Med. omnis v. c.
- 26 Nostri omnes aliique duxerim, quod his; in qua lectione sensus probe constat, si pro apodosi iungatur equidem etc. quod infra s'equitur. Cod. vero 7 infra πραγματένι, et ut ea consideres.
- 27 Caesarianorum. Actis Gulielmus exponit litorali secessui, quod Caesar erat futurus in litore. Nam actae sunt amoena litora. Servius ad Aen. V, 3:

At procul in sola secretae Troades acta.

Probavit et Graevius. Amb. 15 et actis et voluntatibus.

- 28 Quos scilicet in Tusculano tuo egisti inter libros. Mox mss. quidam *i. e. victoriae*, haud inepte, ut notat I. V. Clericus.
- 29 Expressimus edd. Manutii et Lambini probante Graevio et Ernestio. Mss. nostri aliique et edd. vett. vacationem; cod. Rec. iactationem habent eamdem vel eamdemque. Verburg. vacationem habent quamdam.
- 30 In bonam partem, ita tamen ut plus sit quam utamur. Sic pro Mil. 2: Quamquam in hac causa T. Annii tribunatu, vebusque omnibus pro salute reip. gestis ad huius defensionem non abutemur. I. F. Gronov.
- 31 Sic vetust. edd. teste Graevio et Lambino. Plures alii libri vett. quae tua audiero, vel quaeve tua a. Vulgo quaeve audiero; Amb. 12 ex emend. in marg. quaeve futura esse a.

# CDXLVII.

- 1 Et Seio et mihi. Min.-Ell. Msti quidam apud Sevium; unde Gulielm. coniiciebat Servium.
- 2 Vt eamus obviam Caesari. Manut.

CICER. VIII. - Lett. T. VII.

- 3 Idest, nam quod antea praetextum quaesivi (ep. CDXL, 2), et causas simulavi, quae me Romae detinerent, teque simul, ut iter illud differres, permovere studui, id astutia quadam feci. Schiitz. Edd. vett., Lamb. et Ambb. aliquot aliique antea te vel a te calumniatus sum. Sed te cum Manutio recte delevit Graevius cum posterioribus. Esset potius scribendum me; non enim Varronem calumniatus erat Cicero, sed se ipsum, ut in ep. cit.
- 4 Expressimus correctionem Manutii aptissimam: mstorum enim plerique habent Vol. prope alicubi esset. Etsi et ipsi Manutio non displicebat legi esses. Prope—esse te, scil. adesses mihi, quomodo locutus est Terent. Adelph. III, 5, 7:

Vtinam hic prope adesset alicubi.

Vulgo esse si quid.

- 5 Supple nunciaretur, scil. de Pompeianorum victoria.
- 6 Ex Iliad. X, 225. Sic ep. CCCXLVII, 4. Noster 7 άμα τε δυο etc.
- 7 Sie nostrorum multi eum Lamb. Rom. Iens. Alii quoniam confecta; vulgo quum conf. sunt. Confer. epist. CLXXXI.
- 8 Subaudi agendum sit. Translatio a militari certamine, quo contenditur equis virisque. Livius VII: Quicumque ibant equis virisque longe ac late fuso agmine immensum obtinente loci. Hine ipse Cicero Off. III: Cum is viris equisque, ut dicitur. Manutiani libri equis velis; quod Lambinus recepit. Ante Victor. ex pluribus mss. aequis viris; quod nihili est. Significat igitur Cicero, sibi esse curandum omni modo, nt Caesari obviam eat.
- 9 Cui proquaestori in Africa, Catone interfecto, Caesar vitam concessit; quamvis non ita multo post illum elam interficiendum curavit. Corrad. Mss. nonmulli L. Caesaris F. Tö mecum ipse supple aicham.

- 10 Si Caesarem interfecit, quid mihi faciet? Addidit patri, quod est in Terentii Andria (Act. 1, sc. I, v. 85), ex qua dictum hausit.
- 11 Caesarianos. Tum codd. nonnulli non desisto.
- 12 Subaudi sint vel faciamus, quod mss. et edd. vett. aliquot addunt, quodque Lambinus recepit. Nobis, ut iam Ernestio, melius placet omitti, quum sit non insolens ellipsis.
- 13 Ennii versiculus ex Annalibus, alibi quoque laudatus, de Orat. III, 42. Schiitz.
- 14 Caesar venturus sit ex Africa in Italiani, et inde profecturus. Vid. ep. sup. init.
- 15 Quod dicunt eum per Baias venturum. Ernest.
- 16 Per eam utique venisse narrat Hirtius, Bell. Afr. 98.
- 17 Per iocum Sardiniam vocat Caesaris praedium, quasi provinciae pop. Rom. Caesaris essent praedia. Manut. Deterius, incultum ob ruditatem incolarum.
- 18 Docebit me qua ratione amissam Caesaris gratiam recuperem. Manut. Recte; voci enim magistrum respondent illa πολλοι μαθήται. Dolabella insuper missus Caesari obviam, ut eum Ciceroni conciliaret, dicitur in ep. CDLI init. Hinc minus recte I. Fr. Gronovius hunc locum explicat de magistro auctionis, ut ep. X, 3, 21, et Dolabellam ait praestiturum Caesari operam in proscribendis et vendendis Pompeianorum bonis. Praeterquam quod haec notitia de Dolabella aliena prorsus huic epistolae videtur. Vide omnino ep. CDL, 2. Ms. Vrsini eime puto magistrum fore; quod Schützius recepit. Et revera alumnus Ciceronis dicitur idem Dolabella in ep. DCC, et magistrum illi se profitetur Tullius in epist. CDLXXI; sed et huiusmodi notitia de literarum studiis hic nihil ad rem facere videtur.

# CDXLVIII.

- 1 Intelligendae sunt Nonae Quintiles. Schiitz. Maturum; vid. ep. sup.
- 2 Lamb. et Gotof. propter remp.; alii propter rem., sed.
- 3 Nostri omnes aliique istum diem.
- 4 Aliqui euntem.
- 5 Huius nostri consilii ( quod scilicet ab armis discesserimus, et obviam Caesari camus ) ne tum quidem nobis poenitendum putarem, si cos qui id secuti non sunt, non poeniteret. Quum vero cos poeniteat, quod in bello remanserint, multo minus nobis, qui saniores fuimus, poenitendum puto. Manut., apud quem vide plura. Zel. A Consilii mei. Porro ne si cos restituit Hieron. Ferrarius, approbantibus omnibus. Nostri omnes aliique nisi cos quidem. Gotof. delevit non; minus recte. Amstel. consilii nostri ne si cos quidem qui insecuti non sunt non p. nisi poenitendum putarem.
- 6 Scilicet vincendi, quae nulla Pompeianis erat; epp. CDLI et CDLXIV. Desperationem, causam desperatam. Tum Ambb. plures aliique relinquimus.
- 7 Id ipsum ep. CDLII sub init.: Pudori tamen malui famaeque cedere, quam salutis meae rationem ducere. Hoc est, officio iusto, pio et debito reip. functi sumus. Aliqui habent itaque v.
- 8 Fractis viribus proelio Pharsalico; ep. CDLXI.
- 9 Eorum scilicet, qui, quum se domo non commoverint, nos tamen quia domum, relictis armis, redivimus, severe admodum reprehendunt. Absurde; nam neque reprehendendi omnino sumus; et si essemus, non ab istis otiosis, verum ab iis potius, qui persequi belli civilis extrema voluerunt. Manut. Hittorp. si veritatem ocio solus. Pal. sext. si veritatem otio solvo.

- 10 Sic ed. Rom.; quod receperunt Lamb. Ernest. Schütz. et I. V. Clericus. Vulgo se res haberet; Gotofr. res se habeant; alii habeat.
- 11 Aliqui veneror. Mox duo nostri occiderint.
- 12 Omnes nostri si minus. Tum cod. Rec. prosequar.
- 13 Accipitur pro vase balneari, ut apud Phaedrum I. IV, fab. IV, v. 21 lavationem 'argenteam; et in genere pro iis quae ad lavationem opus sunt. Te praemonebo de adventu meo in Cumanum tuum (ep. CDXXXI) ut mihi lavationem pares. Cod. Rec. lotio.

# CDXLIX.

Non sapit quartam, immo potius neque millesimam partem (ep. XXX), hoc est, nihil omnino sapit. Certus numerus pro indefinito; sed quartum opinor a Cicerone dictum iocose, respiciens fortasse ad illud Ennianum:

# Quintu' pater quartum fit consul.

Significare etiam posset, ut vult Ernestius, Quintum fratrem rursus quarta vice desipere, quod iam ter aut quater sivisset filium suum cum Lupercis currere: sed quid vero sibi velit millesimum?

2 Quippe qui lactatur, quod filius Statiusque inter Lupercos sacerdotes cooptati sint. Quum antiquioribus duobus Lupercorum collegiis tertium recentius additum sit, appellatumque a Iulio Caesare *Iulianorum Lupercorum* (Sveton. in Iul. c. 76); primus admonuit Mongaltius, hic de Iulianis agi Lupercis, in quorum adscribebantur collegium, qui placere volebant Caesari. Sic. fere Oliv. Porro Statius, libertus Q. Ciceronis (ep. LI, 1), itemque Philotimus non fuerunt Luperci, sed calatores atque ministri Q. filii in sacerdotio. Non enim liberti ad sa-

1000

- cerdotia admittebantur; tantum ministrabant suis patronis sacerdotibus. *Popma*. Ed. Herv. *tesserario*; alii vett. *testario*.
- 3 Quae impudentia est fratris mei ἔρανον (pecuniam mutuam) a te petere ob eam rem, scilicet, ad illud Lupercorum sacerdotium obeundum!
- 4 Ex primo versu Pindari Nemeorum I, quo designatur fons Arethusae in Sicilia, in quem Alpheus Achaiae fluvius post longum sub mare lonio iter influens, quasi videbatur respirare. Haec omnia metaphorice sunt accipienda, et sensus est: Fac fratrem meum venisse non ad aridam fontem, hoc est ad arcam tuam vacuam pecuniae, sed ad fontem Pirenem, atque ad Arethusam, hoc est, ad arcam plenam ad pecuniam sumendam, in tantis illius praesertim angustiis. Lamb. aut ἀμπν.; alii delent hoc alterum sed. Tum pro κρήνην alii ἀερίνην.
- 5 Hoc est, quo istam demum stultitiam perducet?
- 6 Liber, quem de laudibus Catonis Vtieensis scripsit, cui titulus *Cato* (ep. CDXLV), quique non exstat.
- 7 Subaudiendum carmina, vel scripta, vel opera delectant. Catone meo, inquit, delector; sed nihil mirum, quando etiam Bassum Lucilium malum scriptorem sua delectant.
- 8 Hic nummularius erat, cum eoque Cicero agebat de argento aurove facto aut infecto cum alio signato commutando. *Bosius*.
- 9 Optime hoc Manutius interpretatur: quaeres num aurum ille nobis dare possit. Quamquam non hoc modo videndum est, num dare possit, sed etiam illud, num daturus sit aurum bonum, non adulterinum. Nam in ep. CDLIII scribit: De Caelio vide ne qua lacuna sit in auro. Schütz. Olim sic haec verba constituebantur non facultas. Modo de Hortensio etc.
- 10 Hos quoque argentarios puto fuisse. Tu subaudi quaeres. Manut.

- It Subaudi ages. Forte Mustela et Crispus coheredes erant. Itaque agi cum Mustela non poterat, nisi et Crispus eiusdem hereditatis particeps adesset; ep. CDXXXVI. Idem.
- Cicero pro auro vel argento facto. Hoc agebatur mediatore Aulo, qui Pisoni aliquanto plus quam par erat, fortasse petenti, et negotium diutius producenti significare debebat Ciceronem bene nosse auri facti naturam. Libri aliquot mss. et excusi vett. Ad Avium, quod Bosius et Verb. receperunt; et Glandorp. coniiciebat Avianum. Porro demonstraret habet Faërnus, Lamb. et Vrsinus. Vulgo demonstrarem, vel demonstrarim.
- 13 Hoc est, omnem pecuniam, cuius facultas detur, ex rei familiaris alienatione esse in unum contrahendam, ut ea a bellorum iniquitate in tuto esset. Supra pro assentio alii assentior; utrumque usitatum.
- 14 Tubulum, ope tui, video fuisse practorem in consulatu L. Metelli et Q. Maximi, A. V. C. DCXXXI; nunc velim scire quibus coss. P. Scaevola tribunus pl. fuerit. Docebis igitur me Scaevolae tribunatum, et si poteris, docebis etiam Tubulus quo crimine a Tribuno Scaevola accusatus fuerit. Antiquitatis amator Atticus, eam diligenter habuit cognitam adeo, ut nulla lex, neque pax, neque bellum, neque res illustris erat pop. Rom., quae ipsi nota non fuerit. Familiarum praeterea origines aliquarum sic bene noverat, ut notaret qui, a quo ortus, quos honores, quibusque temporibus cepisset (Nepos in Att. c. 18). De Tubulo rescripsisse videtur Atticus, illum accusatum fuisse de pecuniis ob rem iudicandam acceptis; nam hoc aperte dicitur de Fin. II, 16. Quo in loco etiam P. Mucii Seaevolae tribunatus innuitur an. DCXII gestus, hoc est, anno proximo a praetura Tubuli. Proximis abest a pluribus vett.

15 Tribunus plebis utique fuit L. Libo A. V. C. DCIV.

L. Marcio Censorino, M. Manilio nepote coss. De Servio

Galba, supple ad populum detulit propter IX, vel, ut

alii tradunt, XXX millia Lusitanorum contra interpositam fidem interfectorum. Liv. XLIX; Val. Max. VIII, 1.

- Vid. Pighium ad ann. cit. Pro Manilio alii Manlio.
- 16 Annalium a C. Fannio confectorum (Leg. 1, 2; Brut. 87), quos in epitomen M. Brutus Caesaris percussor contraxerat. De Fannio vide ad CXLIX; Brut. c. 21, 26; Orat. II, 67. Locum sic constitutum a I. Fr. Gronovio ope cod. Tornaes., quodque recepit et Oliv., paullum immutavit Schütz. omittendo scriptum. Vulgo conturbat enim me epitome Bruti Fanniana, an Bruti epitoma Fannianorum? scripsi quod erat in extr.; quod Bosius tamen aliique defendunt. Lamb. conturbor enim. In Brepitoma Fannianorum scripsi quod etc.; sicque fere alii. Fortasse legendum Fannii annalium.
- 17 In libro de Clar. Orat. c. 36.
- 18 Quintum Hortensium oratorem fuisse historiae peritum, immuere videtur idem Cic. ep. DXLIX, eumque memoria valuisse, in Brut. c. 64. *Apud Brutum*, hoc est in libro de Claris Orat.
- 19 Ep. CDXVI. Ad Tulliae dotem et negotia pertinent illa: Ergo et in integro omnia, h. e. nihil adhuc perdidit.
- 20 Quia Kalendae tristes erant debitoribus; nam Kalendis et Idibus de more usurae solvebantur. Cavendum ergo Ciceroni erat, ne eo die Romae maneret, ne a creditoribus suis molestia afficeretur, quum solvendo non esset.
- 21 Ep. DCCLXXV. Libros scilicet, in quibus nomina debitorum, pecunia data et accepta, scribebantur. Nomine Nicasionum intelligendos esse argentarios, sive feneratores, interpretes onnes conveniunt. Quare autem sic appellati fuerint, nemo dixerit. An fenerator quidam fuit

nomine Nicasio, ex quo alii Nicasiones dieti? Nicasionis cuiusdam mentio est in Verr. IV, 51. Ita fere Mongaltius. Ed. Herv. mearumque auctionum &p.z. Grut. Neoeicasionum. Corradus coniiciebat cessionum; et aliqui vett. revera incessionumque habent. Porro tabulae accipiunt alii de rebus suis domesticis in iis referendis; Bosius de tabulis novis obaeratorum. Plura vide apud alios interpp.

### CDL.

- Lamb. et Victor. delectaverunt me literae tuae; et delectaverunt habent libri plurimi.
- 2 Mihi gratus fuit amor tuus; eodem sensu quo dicitur in ep. CCXCIII, 6: De raudusculo multum te amo; et ep. CCXXXIV: Vt in Attilii negotio te amavi! Vid. etiam ep. VII, 3. Scinz. cognovi amorem, at in explicatione amavi ut ceteri. Iens. cognovi a. t. erga me.
- 3 Videtur Silius nuntiasse, ut ex epistola colligitur, Caesarem salibus Ciceronis esse offensum. Manut. Non ita bene Schützius explanat, P. Silium nuntiasse de Caesaris victoria, et de eius adventu proximo exspectando. Hnic enim explanationi non consentiunt illa: nulla re a me offensus est; et: arbitrabar esse meum libere loqui—mune nihil loqui quod etc., et alia sexcenta. Mordacitatem Ciceronis in Caesarem notavit etiam Macrobius, l. II, c. 3.
- 4 Scilicet iisdem verbis, eodem conceptu. Bis autem, ut saltem unae redderentur, si alterae amissae fuissent.
- 5 Ita Lamb. cum nostro 15, ut ep. CLXXXI. Vulgo quoniam, vel quum.
- 6 Sic rescribendum esse suadet forma quae statim sequitur huiusmet sententiae resumendae inserviens: sed tamen quiequid potuerit. Ita etiam Lamb. edd. Rom. et Iens.; et sic habet noster 13 cum Rec. Vulgo fieri poterit.

- 7 Scilicet Caesarianorum.
- 8 Aliquot msti cum Vietorio aliisque conciliandum et colligendum; antique, et alienum ab Ciceronis epistolis, ut monet Ernestius.
- 9 Lamb. cum ed. Rom. et nostro 13 habent iis, fortasse melius, et in vulgatis eonfusum cum seq. his.
- 10 Vulgo Nam etsi, sine sensu. Lamb. Nam etsi—tamen ego uno utor: Schütz. tantum etsi.
- 11 Mss. aliquot cum Lamb. igne; quod sexto easu certe usitatius.
- 12 Tam eorum qui vere amant, quam qui ficte. Manut.
- 13 Alii et mss. et edd. arbitror.
- 14 Humilis et abiecta; illorum florentissima; quum sit penes Caesarem potestas omnis. *Manut.* Alii *quod et n. f.*
- 15 De Caesare. Hoc non pendet a timeam, ut putat Ernestius; sed absolute est pro quod ad illum attinet.
- 16 Idest, quum quis ad tantam potentiam eveetus est, ut supra leges sit, ut neglectis legibus omnia possit agere, et moderari pro arbitrio. *Graev*.
- 17 Nostri aliquot cum Scinz. Stewech. et Amstel. praesciri, fortasse e correctione, qua tamen nihil opus; hic enim praestare est in se recipere.
- 18 Detecta et oppressa conspiratione Catilinaria. Func.
- salsa, quae alios offendunt. Dicit Cicero se nihil loqui, quod inre offendere possit Caesarem, aut eius familiares: si tamen offendatur facetis quibusdam dietis, quae sibi excidant, se id non posse impedire, nisi simul velit abiicere famam ingenii. Graev. Tullius facetiis plusquam par erat, tribuebat. Hane Ernestii correctionem libenter recepi, quam expostulant necessario illa temporis imperfecti, quae sequuntur: si possem non recusarem. Vulgo effugere si velim est abiicienda.

- 20 Vulgo quod si id possem: sed id delevit Lamb. et Ernestius anctoritate insti sni, cui noster 6 consentit.
- 21 Servius Claudius, qui Metello et Afranio coss. A. V. C. DCXCIII obiit; cuius libros Paetus Ciceroni donavit; ep. XXV, 8. Corrad. Frater tuus intelligitur consobrinus. Infra legunt aliqui ex consuet.
- 22 Hune librum Dicta collectanea Svetonius appellat. Manut. Si quod supple ἀπόφθεγμα. Mox edd. vett. aliquot vel per se si quod deferatur. Alii male si quid pro si quod.
- 23 Nostri fere omnes cum ed. Rom. et Scinz. praeter eadem audiat.
- 24 Versus aliquot, qui vitandam invidiam admonebant, scripsit ad Ciceronem Paetus ex Accii tragoedia Oenomaus inscripta, ut eum ad salse dictorum offensionem vitandam adhortaretur. Tuo itaque dixit pro quem tu, Paete, scripsisti.
- 25 Vsus es opportune. Sie ep. DCCLXXXVI init: epistolae offendunt non loco redditae. Eadem forma et saepe alias occurrit, ut in ep. CXLVI, 1: ampla erant et loco posita. Edd. aliquot ante Victorium posuisti ioco.
- 26 Esto, ut invideatur mihi, licet invidendi causa nulla sit. Manut.
- 27 Intelligere in quo sita sit virtus. *Idem.* Stephanus III Schediasm. coniiciebat viam virtutis t.
- 28 Hoc sapientis esse culpam vitare: quod potest: cetera eum praestare non posse: quae si eveniant, reprehendi eum non debere. *Idem*.
- stetit, et recte pariter nunc agere si quiescit, quum sibi non satis praesidii sit contra valentiores, hoc est Caesarianos. Vnus Amb. censuerim. Mox quod pro vulgato quia recepi ex nostro 15, edd. Lamb. et Rom.; et bene

- respondet superiori quod. Alii qui. Iens. qui quum vi-derim.
- 30 Aliqui vett. faciamve.
- 31 Scilicet Caesari. Amb. 14 e correctione quae quisque.
- 32 Et illis versibus Accianis a te allatis non imputabo factum meum invidiae, sed fortunae: idest, non invidiani, sed fortunam timebo. Min.-Ell. Vulgo non modo iam; quae transpositio facilis est in mss. ob scripturae compendia nõ, mõ; sed modo hoc loco positum iam Ernestium offenderat; itaque cum eo uncis inclusit et Ios. V. Clericus, et Schützius delevit.
- 33 Olim vulgo deerat *ab*; nunc recentiores recipiunt; idque habet unus ex nostris.
- 34 Athenis Socrates, quum triginta tyranni a Lacedaemoniis impositi dominarentur, Syracusis Plato, atque etiam Aristippus, regnante maiore Dionysio; Laërtius et alii. Manut. Libri vett. nonnulli tulerunt fuerunt.
- 35 Sie nostrorum niulti aliorumque eum edd. vett., et recte. Vulgo quum tu.
- Oenomai Acciani, quos nuper protulisti, non Atellanum actorem introduxisti, ut olim introduci solebat, sed mimum, ut mune fit: hoc est, non facetia Atellani actoris digna, sed mimi usus es. Hoc loco innuitur discrimen inter Atellanas fabulas, et fabulas mimorum, sive histrionum. Illae nempe modestiores, hae lascivae et dicacissimae. Hine Livius (lib. VII, c. 2) postquam narravit Inventutem Rom., histrionibus fabellarum actione relicta, ridicula fabellis, potissimum Atellanis, imitasse, addit: Quod genus ludorum (Atellanorum) ab Oscis acceptum tenuit inventus, nec ab histrionibus pollui passa est. Atellanae fabulae, in tragoediis potissimum agi solitae, idem, ant simile quid crant et quae nune apud nostrates In-

- termezzi, Germanis Nachspiele appellantur. Atellanae autem dictae ab oppido Atella, de quo ep. CXXXVIII.

  Porro Ant. Augustinus coniiciebat Atellanam, quod placebat Ernestio, et edidit Schützius et los. V. Clericus.

  Pro solebat vero unus Amb. cum ed. lens. solebas, quod tamen sequenti ut nunc fit non cohaeret.
- varie conati sunt. Schütz ex ingenio Quem pompilum quem thymum, quod illud tribus locis memorat Plinius, et quod denarium hic ineptum videatur. Amb. unus cum Lamb. aliisque vett. Pompilium; ms. Vrsini polypum, quod sane verisimilius videtur, ut infra est in hac ipsa ep. Alii denique thymnarium coniiciunt, ut sit edullium ex thymno confectum. Nos hic a vett. librorum consensu recedere nolumus; quia popilium pro pompilo Plinii, aut quid aliud eius generis esse potest; denarium vero, quia intelligi potest denarius, quo, ut iam vidit Corradus, se polypum vel quid aliud simile emturum Paetus quaesisset, quem Cicero ut minimum spernat: et thymnum longius abest a mstis.
- 38 Nostri duo aliique felicitate, quod idem sonat ac fortuna, ut in ep. DCC sub fin. At alterum rectius.
- 39 Ego eos erudio in Rhetoricis, praecepta eloquentiae eis trado; sed apud eos ceno. *Magistri* enim, *Reges*, *Domini* dicebantur splendidi convivatores, qui amicos frequenter excipiebant conviviis; ut pridem notavit Lipsius III Antiq. lect. *Graev*.
- 40 Scilicet quod profitearis te non esse solvendo, nihil impedit, quominus me opipare excipias. Sic locum hunc nobiscum explanat Al. Sym. Mazochius, Comment. in Aen. Tabb. Heracl. p. 433. Itaque eiurare bonam copiam est negare iuramento se bonam copiam habere. Sic vero codd. fere omnes sive nostri, sive alii. Amb. 15 cum

ed. Iens. et iures habere n. e. Alii b. c. iures, ut nimirum Hier. Ferrarius et Victorius legi volunt ex loco Varronis lib. VI fin.: Hoc sublatum ne ficret, et omnes qui bonam copiam iurarent, ne essent nexi, dissoluti. Contra, Varronem Manutius corrigit ex hoc Ciceronis loco. Sed neutrum auctorem solicitandum esse evincit Mazochius, quod contrariam contrariis verbis sententiam uterque eorum habeat. Neque illum moratur illud pariter Ciceronis iurare calumniam (ep. CCXXIII, 2); quod explicatur negare iuramento, iuramento se dicturum calumniam; sive quia iurare cum accusativo rei vi affirmativa semper alias pollet, ut iurare foedus, iurare pacta; sive quia in allato loco id iusiurandum συντόμευς calumnia vocatur, indeque ortum τὸ iurare calumniam, pro eo quod est, se nihil calumniaturum.

- 41 Quum dives eras, re domestica integra ante Caesaris legem de aestimatione. Lamb. rem augebas, nullo auctore.
- 42 Hoc est ad minimos quaestus. Manut. Vt enim a lucro lucellum, ita a quaestu quaesticulus. Victor. Ambb. plures aliique vett. quaestiunculis; fortassis e correctione, quin tamen sensui praesenti congruat. Porro Frid. Gronovius mavult ferebam, aut patiebar. Primum inconsulto recepit Schiitzius. Faciebam hic est reputabam, vel reperiebam, inquit Al. Sym. Mazochius, Comm. in Aen. Tab. Heracl. p. 443 in nota.
- 43 Scilicet per aestimationes illas a Caesare inductas. Ernest.
- 44 Quid veneat nomine aestimationis vid. ad ep. DXLIII. Hinc quod sequitur aestimationem aliquam accipere est possessionem pluris quam quod valebat aestimatam a debitore loco crediti accipere et damnum pati. Conf. ep. seq. Vett. aliqui existimationem.
- 45 Hoc est, et tamen quod ab amico (seipsum designat)

bona tua comedantur, non id tibi acque grave esse debet, atque illud est, quod debitorum causa deperdis. Manut. Aliqui Et iam haec l.

- 46 Amb. 15 reliquiae sunt. Bene tum Ernestius pro ut coniiciebat ubi, ex quo uti, dein ut fieri potuit.
- 47 Locupletis hominis, eiusdem qui Tigelli avus nominatur in ep. DCXXXVI. Ambb. duo aliique codd. *Phaniae*.
- 48 Manutius non ad frugalitatem, sed ad tempus refert, hoc est maturius, citius; cuius significationis exemplum affert ex Corn. Nep. verbis in Terentii vita per Donatum conscripta: Nepos, inquit, comperisse se ait C. Laelium—admonitum ab uxore, temperius ut discumberet, petiisse ab ea ne interpellaretur; serius tamen ingressus triclinium dixisse etc. Ovidius tamen et Columella temporius dixere. Vide reliqua apud eumdem Manut. Aliqui temperatius, quod sane sensui magis congruit; quo scusu si vera est altera lectio, certe insolentius.
- 49 Graevius e msto Amstel., cui Ernestinus consentit, legi vult revoca. Illis et nostri aliique consentiunt; sed pro sequenti feram habent referam, scilicet syllabam re e priori revoca detractam; quod et in illis duobus factum suspicor. Hine nihil mutandum.
- 50 Minio, hoe est rubro colore tincti Iovis simulacri faciem in Capitolio illini solitam tradit Plin. XXXIII, 7 et XXXV, 12. Ant. Augustinus mallet miniati Iovis, quod utique habet Lamb. Amb. 15 Enniani. Tum similem intellige polypum rubro iure, seu embammate conditum. Sic fere Manutius explicat.
- 51 Ne credas, me promulside expleri, eaque contentum fore, quam prorsus reieci.
- 52 Sic msti plerique et edd. vett. et Manut. Lamb. Graev. aliique illustres viri docti receperunt. Alii tamen ex aliquibus codd. habentibus delibitari, vel delimitari, vel

debilitari ut noster 7, hoc postremum receperunt, ea ratione adducti, quod plus indicare illis videatur, et delectari simplicius esse quam pro tali epistola iocosa; sed cos merito recteque refellit Graevius, qui iure negat, istud commodum hic sensum habere.

- 53 Neapolim, ubi tu es (ep. CDLXXIII, 2). Manut. Pro istuc, ut ep. CCCXXXV.
- 54 Nostri plerique cum aliis calefacias. Sed contractum calfacio usitatius fuisse auctor est Quintilianus.
- 55 Domum Sullanam in urbe Neapoli (ep. CDLXXXIII, 2), villam Selicianam in argo Cicero emere cogitabat. *Manut*. Vett. aliquot *Feliciana*.
- 56 Allusisse Tullium ad nomen villae putat I. Fr. Gronovius; sed, ut recte iam monuit Schönbergerus, nulla videtur hie allusio inter sal et Selicius. Verisimilius est, salinas fuisse in ista villa, usumque fuisse Tullium ioeo ex ambiguo, quod est in vocabulo salis. Deinde sannio scurra est de cuius ridiculis actibus Orat. II, 61. Hoc ergo videtur dicere: salis satis esse in ea villa; sed qui ridere possit his calamitosis temporibus, se non videre. Libri vett. aliqui Samiorum, vel Samionum, vel aliter.

### CDL1.

- Africa redeunti. Caesari nimirum addebant vett. aliquot, quam vocem recte Gebhardus expunxit, quum soleat a Tullio saepe reticeri quum ad familiarissimos scribebat: ac praeterea satis indicatur infra familiari suo. Immo mihi valde suspecta est et vox iidem, quae manifesto superabundare videtur; ideoque uncis inclusi.
- 2 Nota historia est de Dionysio, qui ut aliquam amissi regui imaginem pueris imperando, conservaret, scholam

- in triviis instituit. Vid. apud Iustin. XXXI. De eo et ep. CCCL. Tum pro *expulsus* cod. Vatic. Pal. Sext. et Amb. 14 ex emend. cum. Victorio et Graevio *pulsus*.
- 3 Recte et praeter ostentationem : regnabat enim Cicero in foro eloquentia sua, qua pollebat, sive in causis privatis, sive in concionibus.
- 4 At ca occupationibus distentus acquiori animo perferam. Aliter Manut.
- 5 Quam firmum sit hoc meum consilium docendi.
- 6 In acie Pharsalica non fuit, sed remansit in castris ad Dyrrachium, ut videre est in ep. CCCXCI et seqq.
- Pompeius Magnus et Lentulus Crns iussu Ptolemaci regis necati (Caes. Bell. civ. III, 104); Scipio Pompeii socer ad Hipponem regium in Africa delatus, et ab hostibus circumventus seipsum interfecit (Hirt. Bell. Afr. 96; Florus, I. IV, 2; Val. Max. I. III, 2, 13; Appian. Bell. civ. II, 97, 100); Afranius a P. Silio Caesariano cum Fausto Sulla captus et Caesaris mandato interfectus, si fides est Floro (I. IV, 2). Id negat Sveton. in Iul c. 75. Codd. aliqui male Scipio Africanus.
- 8 Hic quum Vatiniano odio Caesarem odisset, et res Pompeianorum fractas omnino apud Thapsum in Africa vidisset (-ep. CDV, 2), Vtica inclusus, sine suspicione, vultu atque sermone, quo antea usus fuerat, quum dormitum isset, ferrum intro clam in cubiculum tulit, atque ita se transfodit. Quum autem medicus familiaresque ex suspicione ingressi, vulnus Catonis adhue respirantis fasciis obligare coepissent, ipse suis manibus vulnus crudelissime divellit, atque animo praesenti se interemit. Hirt. Bell. Afr. 88; Plutarch. in Catone Min. Si autem propterea dicit, praeclave periisse; haud secus igitur Scipio (not. praeced. 7), nisi dicas id Ciceronem ne-

CICER. VIII. - Lett. T. VII.

- scisse aut non credidisse, quum eum illis coniungat qui foede perierunt.
- 9 Necesse id Catoni fuit; quia Caesarem vetere odio incensum timere potuit; nos damus operam, ut eius nobis animum reconciliemus. Manut. Mox Ambb. plures aliique idque agimus.
- 10 In conviviis apud Hirtium et Dolabellam (ep. sup. et CDLVI). Schiitz. Confeci est consumsi, comedi.
- tur hic quoque Tullius ludere in ambiguo vocabuli inris, quod et leges significat, et succum carnium. Ateriano
  autem dixit, quod Aterium iurisconsultum penes se habuisse Paetus videtur: Hirtiano, confer ep. sup. et
  CDXLVI.
- 12 Disce, inquit, e cenis Hirtianis, quales tuae futurae sunt. Manut. In Medicaeo cod. est disceam προλ; et post sed quomodo, videro si aestim. Hinc vir doctus qui editioni operum Mureti Patav. 1740 praefatus est, sic locum corrigit sed disce a me προλεγομένας. Quas? quaeris. Etsi sus Minervam: sed quomodo, videro, aestimationes etc. Initium correctionis disce a me non displicet. In ed. Rom. est tantum disce προλ. et sic msti nostri. Ernest. Ita et Ambb. omnes aliique; ideo vulgatum iam sustulimus ante προλεγ. Plura vide apud Graev.
- 13 Scilicet docebo. Nam ep. CDLV in Paeto veterem lautitiam praedicat. Itaque illo proverbio, quod dicitur in eos, qui cuius rei scientia carent, in ea peritissimos conantur erudire, significat se stulte agere quod se in arte coquinaria Paeto magistrum fore profiteatur. Schönb. Peck. et si vis Minervam.
- 14 Scilicet possessiones quas per aestimationem a debitoribus accepisti. Vid. ep. sup. Ambb. aliquot sed quomodo, vel quum video si existimationes.

- 15 Subaudi laborare.
- 16 Neapoli. Ita Gronov. Vulgo istuc. Nostri plures aliique libri vett. istos. Tum familiares tuos, seil. apud quos cenare solitus es. Manut.
- 17 Quando equum, ut viveres vendidisti. Alii quum canth.

  Mox plures ambb. aliique R. provehi.
- 18 In schola, quam aperui, sedes honorifica tibi erit secunda a praeceptore, tamquam submagistro: eam pulvinus sequetur, seil. mox magistro futuro. Magistrorum enim sellis pulvinus dignitatis gratia addebatur.

### CDLII.

- 1 Ep. CXXVI.
- 2 Cod. Seaels. vexamur, ct (ut vides) ctiam vexabimur.
- 3 Idem Scaels, cum Zel. A temporis recordatio. Proxime ad cum duo Ambb. venire recordatio illius temporis. Al. s. in m. v. illud tempus.
- 4 Idest A. V. C. DCCII belli civilis initio. Confer epistolas illius anni. Mox Scaels. in Pompeianum v. concessissem.
- 5 Solicitabat. Sic locutus ep. CCCLXXVII init. Manut. Mox Graevius aliique quum officii.
- 6 Erga Pompeium et optimates. Graev. Mox Scaels. valde commovebat.
- 7 Veteres aliqui perturbatum.
- 8 Proficiscendo scilicet ex Italia ad Pompeium: quam salutis meae rationem ducere, abstinendo a bello civili et sedendo in Italia.
- 9 In castris Pompeii. Abest a tribus Ambb. et Rec.
- post aliqui reliquos, melius certe: immo reliqui mendosum puto, nisi subaudiatur erant; sed melius responderet superioribus vitia multa, et continue illis magnas copias paucosque.

- 11 Ita manifestam faciebant sermonibus futuram corum crudelitatem in eos omnes qui a partibus Pompeianis non steterint. Consule epp. CCCXCVIII et CDXLVI. Scaels. in opere ita crud. Mox infra ut ipse victoriam perhorrescerem.
- 12 Ex quo fiebat, ut belli civilis victoriam cupiditatibus suis peropportunam putarent. Vid. ep. CDLXX.
- 13 Lente gereret, procliorum aleae se non committeret. Cellar. Optimum sane consilium: nam Pompeius maria omnia classe sua tenens frumento ceterisque rebus abundabat; Caesar vero difficultate annonae paene consumebatur. Vide Caes. Bell. civ. l. I, c. 52; III, 42, 47-48. Scaels. b. produceret.
- 14 Illa scilicet ad Dyrrachium; cp. CCCXCII.
- 15 Ms. quidam nullius imperii fuit.
- 16 Proelium commisit. Significat celeberrimum illud proelium ad Pharsalum in Thessalia pugnatum.
- 17 Aliqui mihi finem belli f. Scaels. cum Rec. Tunc ego mihi belli finem feci.
- 18 Mauritaniae in Africa regem, ad quem postea confugerunt victi Pompeiani; Caes. Bell. civ. II, 25.
- 19 Scaels. Certi; sane melius. Postquam aliorum pericula recensuit; quum scilicet cecidit in acie L. Domitius, in insidias incidit Pompeius, in victoris manus devenit Cassius, ad Iubam confugit Scipio, exsilio locum cepit Marcellus, mortem voluntariam conscivit sibi Cato; nullum aliud perfugium certum erat praeter deditionem in victoris manus.
- 20 Schützius, nullo auctore, praeposuit et ut parenthesis illa si quicquam etc. ad verba in meis pertineret, scil. in meis praediis, possessionibus. Id ego quoque reciperem si qua suppeteret auctoritas. Codd. aliqui cum eis quod referendum esset ad incommodis. Pro cuiusquum

vero Lamb. aliique cuiuspiam, Amb. unus cuiquam. Significat autem: si quisquam nunc propria libere possidere potest.

- 21 Cod. aliqui praedixi futura.
- 22 Alii non quod optima, vel optime.
- 23 Amb. 13 forma rerum; alii fortuna.
- 24 Vulgo cur optarem multae causae: sed causae procul dubio est a glossatore sciolo, ideoque deleverunt recte Lamb. Ernest., aliique recentiores, ut revera deest in codd. vett. nonnullis. Aliqui vero causa non visa est, vel c. non ulla v. c.
- 25 Scaels. et tibi molestius, al. et iam tibi molestior fui; haud male. Schütz. haec malit abesse. Mox pro quum multi vett. tum tum.
- 26 Pompeii: unus, Caesar.
- 27 Scilicet finem belli facere: postquam autem non potuerim reliquis omnibus finem fecisse belli, volui saltem mihi ipsi. Cicero enim, inquit Cellarius, post Pharsalicam cladem suasit omnibus ut tempori servirent, neque repararent bellum. Vid. ep. CDXXIV.
- 28 Olim vulgo *ipse*; quod Graevius dupliciter vitiosum esse vidit: primum quia constructio requirit *ipsum*; seeundo quia est in oppositione τῶ reliquis.
- 29 Ernestius putabat excidisse me post quam si; et revera id habent Lamb. aliique vett. e correctione: sed nihil opus; nam facile ac necessario ex prox. praeced. subauditur. Mox pro si quando Victor. si quum in v. m. i.
- 30 Est e correctione Lambini et Ernestii. Nostri omnes cum vulgo quid diceres : scil. vituperatoribus.
- 31 Qui seil. perierunt in proelio Pharsalico. Paullo supra pro fuerit duo nostri eum Rec. fuit.

#### CDLIII.

- Ne quod vitimi sit in auro (ep. CDXLIX, 3), ne subaeratum quid sit in iis mummis, quos a Caelio in permutatione recipiam. Metaphora sumta a lacunis, quae agros deteriores reddunt.
- 2 In permutatione pecuniae multum est damni, iacturae (Verr. III, 78). Graecum vocabulum κόλλυβος, quod et genus numi apud Graecos, cui bos incusus erat (Hesich.), et permutationem ipsam numorum, teste Polluce, significat. Quidam habent ego ista novi, ut Graevius et I. V. Clericus; et quidem non omitti posset si sed abesset. Ed. Herv. detrimentum, satis si huc a. s. a.
- 3 Scilicet adulterinum, mains insuper detrimentum erit.
- 4 Quia proxima verba abrupta sunt, dicit hoc esse exemplum Hegesiae, enius dicendi genus fractum erat et velut in particulas incisum, ut idem refert in Orat. 67: *Habes*, inquit, hoc exemplo genus dicendi Hegesiae. Sie fere Bosius.
- 5 Ais ne tu? est ne ut dicis? Cui et illa similia sunt aiu vero? aiu' tandem? ep. DCLVIII. Porro τῷ sine me supple, potuisti legere librum Tyrannionis? Tyrannionem περὶ τῆς 'Ομηρικῆς προσοδείας (de Homerica prosodia) scripsisse, testatur Suidas. Et dixit verum pro aequum; ep CCLXXI. Mannt. Herv. unum hoc frui sine me?
- 6 Φιλόδημον sive popularem in literis vocat eum, qui cognitione rerum tenuium delectatur, omniaque etiam minuta et humilia scire desiderat, sicque ut in republica popularis est studiosus populi. Popma.
- 7 Hoc est, et tu amas eiusmodi minutas speculationes, quibus animus tuus ali possit.
- 8 Seilieet Θεωρεία. Acutam et gravem dicit ex sententia At-

- tici. Quid ad τέλος? quid ea speculatio prodest ad finem, idest ad felicitatem? Significat autem quinque libros de Finibus, quos tum scribchat Cicero.
- 9 Sed longum foret de istis disserere; tuque occupatus es, in meo certe, fortasse et in alio quo negotio. Quidem addidit Bosius e mss.; nam vulgo aberat olim.
- rumque, inter quas hanc adhibebant (utor fere verbis Oliveti), ut contra solem nudi vel sederent, vel ambularent, quo frigidis humoribus excoquendis opportunum solis calorem cutis combiberet. Iuvenalis XI, 103:

Nostra bibat vernum contracta cuticula solem.

Eam nimirum vocabant assum solem, insolationem et apricationem, gracce ήλίωσις, et ήλιωκαία. Si corpus ante apricationem oleo perfuderant, hanc dicebant apricationem unctam. Cicero vocat unctum solem nitidumque, quod solares radii in cuticulae meatus insinuabant se se, quasi uncti ac nitentes oleo quod secum vehebant. Sed haec sunt metaphorice accipienda hoc sensu: In isto Tyrannionis libro est ne aliquid quo utar in meo de Finibus scribendo? sed de te hoc nunc non petam; es enim forte occupatus. Quum una crimus, tunc exigam, et quidem non eadem mensura, qua acceperis, sed cumulatiore, ca quae tibi tradidi in dialogo de Claris Oratoribus, quum in pratulo meo prope Platonis statuam (Brut. c. 6) ad solem consederimus; faciamque ut pro tenui illa nostra doctrina, qua tamen tu abusus es (scilicet ad delicias et voluptates), res seitu digniores a te requiram. Manut. ac pro isto.

- ut Id est nuncupatus tibi.
- 12 Vsurpat verba Terentii Heaut. I, 1, 18, quibus Menedemus Chremetem alloquitur. Tantum, inquit, tempo-

- Oratore legas? Vox Chreme deest in multis, qui a Tantumue novam epistolam inchoant. Sane videtur ab aliquo vox illa adiuncta esse ad complementum Terentii versus.
- 13 Perspicium est in Oratore subintelligi, in quo haec de Pericle: Si tenui genere uteretur numquam ab Aristophane poëta fulgere, tonare, permiscere Graeciam dictus esset. Aristophanis autem graeca verba in epist quadam recitat: ἦστραπον ἕβροντα ξυνέκυκα τ' Ἑλλάδα; quod Cicero quum Eupoli primum tribuisset, postea correxit, Aristophane reposito. Manut.
- agrum, ut divideretur, proscripserat, hoc decreto liberaret (ep. DCCLII), saepiusque usus erat vocabulo quaeso. Propterea eum Caesar facete et urbane cavillatus erat, nou tam quod illud ipsum vocabulum, ut nonnullis (1. F. Gronovio et Mongaltio) visum, reprehenderet; sed quod nihil opus esse diceret, Atticum se tam enixe rogare, quod illi facile concessurus esset. Schönb.
- 15 Supple, febri laborare; ep. CDXLI. Manut. Mox horrore, idest sine tremore ex frigore.

#### CDLIV.

- r In aliquibus mstis Tamen malitia sine praep. a.
- 2 Vett. aliquot tenuissimo.
- 3 Sie vocat Balbum ceterosque Caesarianos, cum allusione ad Caesaris potentiam. *Consulares* vero se ipsum significat. Codd. vett. multi, tum nostri, tum alii, et edd. vett. et ipse Lamb. corrupte *quum res gestae*. In aliquibus vero *tam* abest.
- 4 Recta via; ut cpp. CXLVI, 2 et CLXXXI, 1: a porta

intellige urbis. Ita edimus cum Lamb, aliisque vett, et mss. pro vulgato enim; quod non habet a quo pendeat. Ernestius malebat recta enim venit: quod et Schiitzius edidit. At enim pro eum reperitur quidem in mss., ut in nostris, praeter unum 13. ob facilem in mss. ipsis mutationem; sed nusquam venit. Mss. quidam apud Graevinm et Verb. Nescis me ab illo expiscatum; recta eum venisse; quod quidem significaret etiam Ciceronem a Balbo expiscatum fuisse, idest hunc ab eo sciscitatum.

- 5 Hoc est, quod non suam potius domum venit, sed quod non statim ad suum, idest Caesarem, commeavit. Caesar enim sub finem superioris mensis Romam venerat. Schiitz. Sex nostri eum duobus Pall. Hittorp. et Stewech. quod non suam, vel ad suam potius: sed quod non ad suam. Hine probavi edidique correctionem Schützii. Quod vulgo editur quod non ad tuam potius; sed illud quod non ad suam, passim est e correctione; nec ullo modo ferri posset: nihil enim erat cur Balbus domum veniret Paeti, quando hic Romae non erat, sed Neapoli, unde ipse Balbus veniebat. Vnus noster utrobique tuam tuum; quod pariter falsum. Lamb. quod nec ad suam.
- 6 Amb. unus cum Scinz. adiuratus.
- Supple, quam apud te cenasse. Nam libenter, ut vidit Graevius, proprie Latinis est edere: ut apud Cat. R. R. c. 156; Terent. in Eun. V, 9, 44; ibique Donatum. Et quum Ciceroni sermo est de Paeto, facile est de cena vel potu sumere, ut mox obsonio. Ad epp. CDL, 2 et CDLVI.
- 8 Idest, si ita Balbo satisfecisti per verba, non minus gratificabis meis auribus, non minus delicatas aures ad te adferam, hoc est, non minus libenter te audiam.
- 9 Iocatur in ambiguo Balbi nomine. Balbi enim dicuntur qui linguae vitio minus expedite loquuntur.
- 10 Neapolim, ubi erat Paetus; ep. CDLXXII, 2.

#### CDLV.

- In nostro 13 aliisque Num tu h. r. es; ex quo Lambecius in notis ad Gellium suspicatus fuit Nimium tu etc. At l. F. Gronovius corrigebat Nae tu; quod placebat Graevio, et recepit Schiitzius. Elegantius quidem; sed nec propterea vulgatum reiiciendum: est enim Non ne tu homo ridiculus etc. Ceterum non admodum ridiculus dicendus est hîc Paetus, quum ep. sup. scripscrit Cicero se a Balbo omnia expiscatum.
- 2 Neapoli, inquit Manutius, quia ibi videtur hoc tempore Pactus fuisse. Melius Ernestius ex illis quae infra sequentur: Veientem agrum etc. intelligit in ea regione, in qua Pactus agros habebat prope Tusculum, ubi et Cicero habebat. Futurum putem, intellige, an dividere militibus in animo habeat Cacsar; quod Balbus melius scire poterat, quippe ex intimis ipsius Cacsaris familiaribus.
- 3 Habuisti apud te, qui vel deliberata mente, ut sobrii, vel temere et casse, ut ebrii, potuit, quid sit, dicere. Horat. ep. 1, 5, v. 16:

Quid non chrictas designat? operta recludit.

Sed iocatur de more cum Pacto suo combibone, ut cpp. CCXLVI, CDL et CDLVI.

4 Ita vivimus, ut quemeumque diem supersimus, in lucro ponere debeamus, sive computare pro magno lucro. Sic Ilorat. Carm. I, od. 9, v. 13:

Quid sit futurum cras fuge quaerere; Quem sors dierumcamque dabit, lucro Appone.

Ex hisce locis Livium correxerat Sigonius ad lib. XL,

- e. 8. Quadriennium, ergo ab initio belli civ. Pompeiani, quando Caesar Rubiconem transiit Idib. Ian. A. V. C. DCCIV; Caes. Bell. civ. I, 11: et Cic. ep. CCCI, CCCV et seqq.
- 5 Alludit ad Catonem, de quo iam in ep. CDLI, ut saepius alias. Pro si qui alii si quis.
- 6 Lamb et Gotof. hic; refertur enim ad agrum; sed si vera est lectio hoc; subaudiendum est praedium. Non longe abest etc. significat: quum agros illos metiantur, ut dividant militibus; periculum est, ne de meo Tusculano idem fiat.
- 7 Sie vett. libri plerique. Alii quum vel quoniam, et mox idem quod phil.; quod placebat Graevio, qui cum Victorio antiquam lectionem vocat.
- 8 Nempe Caesarem.
- 9 Eadem ratione Caesarem excusat ep. CDLVIII: Multa victori eorum arbitrio, per quos vicit, facienda sunt. Manut.
- 10 Tres nostri aliique rite non modo non me; conf. epp. LXXXVIII init.; CXLVIII. 4 init. et alibi.
- Lamb. non quod, ut epp. CLXXV et DXXXVII.
- 12 De agris dividundis. Manut.
- 13 Ergo timebat suis agris Pactus, quamquam apud Cacsarem gratiosus; ut epp. CDLXXIII, 2 et CCXLVI, 2.

  Idem.

### CDLVI.

1 Ludit in voce mala, quae et poma significat et maledicta. Miserat Pactus Ciceroni poma: ideo Cicero se donatum pomis scribit: quia vero et lacessitum se maledictis a Pacto dicere volebat. et donari maledictis non

dicitur; ideo usus est verbo quod utrique rei accommodatum est, malis oneratum. Addit ut scurram, quia apposita secunda mensa scurris et parasitis accidere solebat in locupletiorum conviviis, ut et pomis et maledictis onerarentur: sed id fiebat in primis quum parasitus erat impudentior, et dicta saepius iacebat in convivas. Et quia dicitur iacere dicta tamquam tela et iacula, hine velitari et velitatio in dicteriis iaciendis, ut apud Gellium (VI, 11): Neque in maledictis apud impudentes et improbos velitandum. Quia vero, ut ait Festus, velitatio dicta est ultro citroque probrorum obiectio ab exemplo velitaris pugnae; propterea eleganter dicit se tamquam velitem scurram, hoc est, qui ultro et crebrius impudentiusque maledictis velitatus sit adversus Paetum: id autem non moleste tulisse, quod aequum sit, ut est apud Phaedrum, sua exempla aequo animo pati. Ingeniosam hauc explanationem ex Ernestio hausimus, cui I. F. Gronovius consentit. Male autem Manutius et Al. Sym. Mazochius in Tabb. Her. p. 238. Amb. ut scurram vel malis ita oneratum esse; 7 et 13 male pro malis; alii aliter variant.

- 2 Neapolim; supra ep. CDLIV.
- 3 Diutius enim quam solent hospites, apud te mansissem. Manut. Nam hospes est qui biduo vel triduo hospitatur; contubernalis qui menses plures.
- 4 Saturare. et, ut diximus ad ep. CDL, 2, not. 51, replere ita, ut nihil amplius possit comedere. Sic confici senio, macie, lacrymis; vidit Graevius.
- 5 Quasi nihil gustassem in promulside, iuxta ieiunus et esuriens aggredior caput cenae. I. F. Gronov. Ovum erat cenarum caput, sive initium; sed tamen post promulsidem; Horat. 1, sat. 111, 1, 6:

Si collibuisset ab ovo,

Vsque ad mala citaret ( iteraret ).

Vmus Amb. 11 refero.

- 6 Nec minus strenue ad carnes assas accedo. I. F. Gronov. Assa caro igitur, perinde ac hodie, inter ultima fercula apponi solebat. Pro vitulinum Ambb. practer duos aliique vitellinum. Guarinus, puto, in 14 corrigit: Itaque ad assum vitellum opera illa mea perducitur, quam solebas antea laudare: O. h. f. o. h. n. gr. Omnem. Est vero hic itaque pro et ita. Aliqui tantum ita. Pro perducitur alii producitur.
- 7 Temperantiae praeconia. Min.-Ell. Quae scil. sequuntur facilem, in laudando, non gravem, quovis cibo contentum.
- 8 Meditationem causarum in foro postea pertractandarum.
- 9 Quia Academiae studebat Cicero (ep. DCLIX), et magna Epicuro cum Academicis de summo bono controversia erat. Tamen in eius castra coniecimus, idest, ad agendam Epicureorum vitam lautam voluptuosamque transii. Ita et Seneca, ep. II: Hodiernum hoc est quod apud Epicurum nactus sum. Soleo enim et in alia castra transire, non tamquam transfuga, sed tamquam explorator.
- 10 Id est, non ad huius sacculi insolentiam et nimios sumtus in cenas conferam, sed etc. Sic Phil. IX: Magnifice Ser. Sulpicius maiorum continentiam diligebat, huius saeculi insolentiam vituperabat. Mox tres Ambb. sed illam.
- esses, ut explicat Graevius. Noster 15 quum me in sumtum habeas; 13 cum Lamb. quam in sumtus habebas; al. quum mecum sumtum, vel sumtus h.
- 12 Scilicet quia multa acceperat per aestimationem Pactus

- a suis debitoribus aliter solvendo imparibus. Conf. cp. CDL, 2. Amb. duo eum aliis *proelia lu*; quod haud scio an seq. sententiae congruere possit.
- 13 Qui aliquam peritiam in arte coquinaria iam adeptus; idem quod infra: Nos iam artis tantum habemus.
- 14 Tarde discentes, scilicet modum laute cenandi. Seipsum significat, qui Hirtium et Dolabellam cenandi magistros habuit; ep. CDL, 2. Insolentes vero ut discentes in literarum ostentatione sunt protervi (Gell. XV, 30); sic qui edacitatem affectant. Cort.
- ponere soles, artolaganos, panes mellitos, placentarum instar. I. F. Gronov. Aliqui vett. deducendae. Noster 7 sportulae: aliquot artolagini vel artolagyni.
- Vetustiores codd. apud Victorium ex artis; unde ille correxit et artis. Graevius et Ernestius deleverant et; Corradus legebat ex te artis. Nostri aliique libri vett. vel ex arcis, hoc est ex arca; quod Lamb. recepit; et unus 13 cum ed. Med. ex arte.
- 17 Occurrit etiam ep. CDLXXIV, et eumdem esse puto ac Verrium Flaccum iuris pontificii peritum, de quo Macrobius, sat. 1, 15. Focare ad cenam.
- 18 Qui erat adeo in luxuriae Romanorum deliciis, postquam Hortensius primus cibi gratia pavonem occidit, ut sine pavone apud eos cena lautior et sumtuosior non appararetur. Plin. X, c. 20; Stuck. Antiq. conviv. II, c. 8. Ideo cp. CDLI ait: Plures pavones confeci, quam tu pullos columbinos. Alii aliter interpungunt sine pavone tamen: in ea cena etc. Sed nobis cum ceteris videtur adversativam tamen autithesia constituere posse praeced. Nos iam artis tantum habenus.
- 19 Ex Hirtii coquo.

- 20 Caesarianos, et opponitur τῷ bonos viros: tristes propter corum, seil. Pompeiana causa perdita. Mox cod. Zel. A perhumaniter.
- 21 Refertur ad ludum quem Cicero instituit ep. CDLI. Audiant dedit Ernestius ex ed. Rom.; melius certe quam vulgatum audiunt; nam est pro ut me audiant; an verius, nescio.
- 22 Aegrotante. Manut.
- 23 Nonius Marcellus adnotavit *comedim* hic esse legendum pro *comedam*; quomodo Plautus quoque in Bacchid. IV, 4, 91:

Quod dem scortis, quodque in lustris comedim congreget pater.

Io. Rivius. Comedim habent Medicaeus et Petrarchae liber; at nostri omnes aliique comedam.

#### CDLVII.

- 1 Amb. 3 Si tamen c. s.
- 2 Nomen proprium loci inter ostia Vulturni et Linterni iuxta littus in Campania. Columella VIII, 2.
- 3 Vnus Amb. aliique apud Graev. et Schütz. institui.
- 4 Tamquam aegrotum, in quos proprie illud officium convenit, et plus hine apparet significare quam videre. Alii visitare. Cort.
- 5 Articulis ita laborantem, ut cenam apparare non possit. Manut. Sunt qui putant hoc literis graecis exaratum fuisse in antiquioribus codd. ut revera est in ed. Rom. Nostri aliquot aliique artetricum vel arteticum.

#### CDLVIII.

- 1 Amb. 2 aliique Ad diem VIII Kal.; alius 12 ad diem IX Kal. Iunias; alii quidam VIII Kal. Iunias vel Iulias; quod postremum minime verum est credibile; nam semper alias in Cicerone is mensis veteri appellatione dicitur Quintilis.
- 2 Alii olim faciam te ante cert.; aliqui te omittunt.
- 3 Haee delevit Graevius auctore ms. Pal. et suo optimo, quod non haberent commodum sensum, indice Manutio, nempe quia non consentirent ultimis: me hoe biduo aut triduo exspecta. Sed haec me non movent. Sensus est : opto ut tu bene valeas quamdiu in his locis erimus, ut frequenter una esse et frui consuetudine nostra possimus. Ratio est quia posthac longo tempore non dabitur facultas talis consuetudinis nostrae. Ei rei non repugnant ultima. Ernest. Haec etiam a duobus Ambb. absunt.
- 4 Bene I. Fr. Gronovius eos refellit, qui constitutum cum podagra putant esse propositum de podagra curanda. Qui enim cupit aliquem valere quomodo auctor est illi in morbo eurationis differendae? Iocatur hic suo more Cicero. Anonym. Hic ergo facete videtur significare: si convenisti, si pactionem fecisti cum podagra, ut aliquantulum cesset, atque ab ea liber esse possis; fac ut ea cessatio ulterius protrahatur. Msti si quid const. diserte vel ambigue compendio qd, ut quod aut quid aeque legi possit, quo altero in casu constitutum participium est, non substantivum, ut contra cum quod, ut animadvertit Ernestius.
- 5 Acute Schützius putavit hace nonnisi superfluam repetitionem, et frigidam interpretationem sententiae praecedentis; sed nimis audacter delevit.

- r Corradus et Mongalt, explanant in Cumano, qua ci vicinus crat Philippus; ep. DCLII.
- 2 Quae perierunt.
- 3-Sic per iocum designat L. Marcium Philippum (ep. DXXXII); quemadmodum Demosthenes Philippum regem Macedoniae per contemtum appellabat Amyntae filium. Sed Cicero fortasse per notam sic obsenre illum indicavit, ne Caesaris affinem aperte offenderet.
- 4 Hoc est a Bosio ex Decurtato. Manutius et Lamb o (alii ω̂) ἀπεραντολογίαν δούς; quod acque aptum, et sensum magis connectit, nempe qui infinitum sermonem dedit, quo me interpellavit. Idem Lamb. ex vestigiis cod. Torn. coniecit etiam ἀπεραντολογίαν έγους.
- 5 Quae hic sunt. Corrad. Aliqui vett. cum his r. o. Helmst. nuntiis rebus omnibus; al. tantum his. r. o. Ms. lunii Tamen his r. o., nempe suavior est milii conspectus tuus, ut ipse explanat, in quo aposiopesin esse putat.

### CDLX.

- 1 Attici servo vel liberto nuper mortuo. Schiitz.
- 2 Idipsum Sulpicius Ciceroni filiolae mortem lamentanti obiicit ep. DLM, 4: Nullus dolor est, quem nou longinquitas temporis minuat ac molliat. Hoc te exspectare tempus, ac non ci rei sapientia tua te occurrere, tibi turpe est.
- 3 Alterum Attici libertum. Quare eum vocet Tyronis imaginem, vide ad ep. CCXXVIII, 4.
- ¿ Quirinalis, in qua tua domus est. Si quid habet, inquit, ἐσιδήμιον, idest si morbi epidemici grassentur (hoc enim

CICER. VIII. — Lett. T. VII. 33

timendum erat, quum codem tempore et Athamas periisset, et Alexis aegrotaret), transferamus Alexin domum meam, cuius pars superior vacua est. Sic fere Manut.

5 Quum in vett. plerisque scriptum esset testamento, Corradus exponebat Tironis manumissi. Manutius vero mendum suspicatus coniiciebat Thullameto, qui erat item Attici servus. Bosius denique correxit Tisameno ex Decurt. Tornaes. et Crusellino.

## CDLXI.

- Idest peculiari, singulari; ep. CCCXCI, not. 6. Mox Lamb. et ed. Rom. apud nos.
- 2 Accipio non masculino genere, ut intelligatur dolorem, quod vult Manutius; sed neutro, ut sit aliquid mei moris. Plaut. Trin. III, 2, 5: Neque meum est, neque facere didici. Bacch. V, 2, 34: Tu tuum facito; ego quod dixi haud mutabo. I. F. Gronov.
- 3 Quatordecim annis ante, quum esset consul. Id clarissime ostendit ep. CCCLXII, 1: eaque ipsa tempestate eversam esse remp. (cogitavi), quam ego XIV annis ante prospexerim. Manut.
- 4 Quum proconsul in Ciliciam profectus A. V. C. DCCII, prid. Kal. Sext.; cpp. CCXIX et CCXXXVIII. Ms. aliqui permagnam partem.
- 5 Praedicendo hic locum habere non posse, facile assentiaris animum si recte advertas. Non vereor ne errem si rescribam praecidendo. Praecidere bellum eadem elegantia dicitur qua praecidere amicitiam. Saepius Cicero hoc verbo eadem potestate usus est. Heumann. Ineptius vero Pal. quart. praedicando.
- 6 Quinque codd. vett. sentirent. Tum alius pro meminissent habet imminerent.

- 7 Lamb. aliique et aliquid addunt.
- 8 Pompeium, Domitium, Scipionem et Catonem. Consilium non secuti, ne agentes de successore ante tempus mittendo (ep. CCCLXV), Caesarem irritarent. Corrad. Codd. vett. aliqui sint secuti, quod Benedictus recepit post Bengelium.
- 9 Parietum ruinae et rudera acdium. Cicero metaphorice ad ruinam reipublicae transtulit, et quasi praeposuit veritus ne paullo durior translatio videretur. Ambb. 3 et 7 cum Zel. A et Rec., item edd. Rom. et Iens. perpetuis. Alius 12 parricidiis, 14 perditione; alii aliter corrupte.
- 10 Caesar Sulpicium plurimi faciebat (ep. CCCLXV), qui ei adhaesit in bello civili, quemque post aciem Pharsalicam Achaiae praefectum reliquit; ep. CDLXIX.
- Ambb. et alii plerique libri vett. Ceteri ut quidem, vel et ut equidem; Iens. ut equidem sentio: sed mallem sed ut. Tum aliqui utrobique legunt neque.
- 12 Sic lubet edere cum Lamb. Martyni-Lag. et Oliv., ut est in duobus Ambb. 2 et 15 aliisque: nam ita sensus et forma requirunt, et repetitio 78 ego prox. praeced. Aliis abest ipse.
- 13 Servius Sulpicius ab ineunte adolescentia Ciceroni familiaris fuit, quum primum Rhodi studiis simul operam navarent. De cius scientia iuris sermo est etiam de Off. II: vir administrandae reip. peritissimus. Duo Ambb. ex emendatione adiecisti; unus 7 dedidisti. Supra ms. quidam scientia vel sapientia.
- 14 Oratoriae. Corrad. Paullo ante Mart.-Lag. quod sperem; praeter necessitatem.
- 15 Bene sic Ernestius post Lamb. aliosque pro vulgato viderem, cui male respondet postea quam.

- 16 Iuris civilis et pontificii. Corrad.
- 17 Philosophicis. Idem.
- 18 Filius; epp. CLXXXVII, 1 et CCCLX. Mox Oliv. et Schütz. post. Beng. et Bened. ex aliquibus mss. in qua, quod ego quidem non receperim.

## CDLXII.

- 1 P. Filio, qui et Vacia cognominabatur, ille qui consul fuerat cum Caesare A. V. C. DCCV, et collega erat Ciceronis et eiusdem Caesaris in auguratu. *Proconsul* vero in Asia.
- 2 Verba haec idest etc. Ernestius insititia putabat, cui non assentior. Nam Cicero ipse hoc addere debuit, ut verba de re publ. quo sensu accipienda essent, Servilius sciret. Schiitzius. Collaudat I. V. Cler.: sed forte melius tres nostri, Zel. A, Rec. cum edd. Rom. Iens. aliique codd. apud Graev. de re publ. et, de statu provinciae; immo libri Lambiniani sine copula et.
- 3 Lamb. cum aliquibus mss. de *rep. summa*; cui assentiunt Gracv. et Frid. Gronov., qui etiam explanant: de universo statu imperii Romani quid mihi videatur.
- 4 In auguratu ( ut supra, not. 1): quamquam enim pontifex maximus fuerit, tamen etiam augur. Philipp. II, 35. Cellar. Paullo post unus Amb. cuius cons. magis referebat.

## CDLXIII.

- I Codd. plurimi ulla: sed minus recte.
- 2 Vnam speciem epistolarum: nam species est pars generis, et pars aliquando pro specie adhibetur ab ipso Cicerone, Inv. I, 22.

- 3 Ms. quidam apud Graevium tale tibi scr. p. aut animo cogitare.
- 4 Hoc est, qui debebam aliquod auxilium tibi promittere. Gronovio et Graevio ex uss. placebat in quo debeat; sed minime necessarium est quicquam immutare.
- 5 Ambh. omnes aliique plures quid.
- 6 Alii quidam afflictus; unus Amb. abiectis, ita ut seq. opibus respondeat.
- Malam fortunam tolerabam. Cort. Schütz., auctore neseio quo, casus sust. meos.
- 8 Ms. quidam cum Lamb. perculit; alii pepulerit vel pe-pulerat. Codd. Dresd. 2, 4 privatam p.
- 9 Codd. aliqui vett. niliil eis; duo Amb. aliique cum Rec. niliil minus; Rec. addit eis cur conf. Mox edd. vett. aliquae ut hoc ipsum.
- Pharsalicum proelium in Achaiam, alii in Africam, alii, ut Marcellus, Mitylenas (ep. seq.) fugierunt.
- in Opusc. Ἐι πρεσβυτέρφ πολιτευτέου: Cicero ipse fatetur, saluberrima et maxima consilia, quibus recte consulatum gerens patriam servavit, cum P. Nigidio philosopho communicasse.
  - 12 Aliqui addunt id ipsum; alii sed ipsum pro etiam; alii utrumque; alii sed etiam ipse v., ut cod. Lips. Amst., et recepit Benedictus.
- 13 Ipsam Catilinariam coniurationem. Schütz. incendium illud, post Mart.-Lag., qui mox edidit in ca nune urber Tum illa nos olim in plerisque Ambb. absunt; ceteri cum ed. Rom. non solum; unus eum Pal. Sext. non olim.
- 14 Schütz aliique *mihi ipsi*, fortasse melius, quum casus rectus iam superins exprimatur: sed tamen utrumque usitatum, et codem redit.

- 15 Apud omnes. Ms. Grut. et Pal. prim. proxima quadam gratia. Mox vulgo et mihi certe: sed τὸ et recte delevit Ernestius auctoritate msti. Sic ep. DXVI, 3: studio quidem certe. Paullo post idem Pal. prim. et Vatic. possim.
- 16 Supple te, sine quo Ernestius iam questus est durum nimis esse, quodque nimirum habet Lamb. ut te consoler.
- 17 Exquisitam fuisse doctrinam in P. Nigidio Figulo testatur Gell. (XIX, 4), dum hunc et Varronem doctrinarum culmina appellat; et Macrob. (Sat. III) maximum
  rerum naturalium indagatorem. Prae ceteris vero idem
  Cicero illum splendide laudat in Prooem. de Vniv. Vide
  Manut. Ianus Rutgerius fragmenta librorum, quos magno numero composuit, tum Graecos tum Latinos collegit, Var. Lect. 6, III, e. 16.
- 18 Quia diligenter attente observo quid hic agatur, quomodo res se habeant, sive gerantur. Mart.-Lag. dedit talia curo attendoque, qua auctoritate, nescio.
- 19 Est in tribus Ambb. non semper fore vel semp. non f.; quod iam Lamb. vidit in aliis, estque in ed. Med. Quod si quis probet, ait Schützius, Ciceronem divinare intelligat, statum hunc reip. sub dominatione Caesaris non semper futurum. At consideret etiam, in huiusmodi rebus Ciceronem de more semper tristia ominare; et si admittatur non, evanescere antithesin, quae hic necessaria videtur.
- 20 Caesaris scilicet. Sie eum designat etsam in ep. DCCVII ante fin. Primum respondet infra sequentibus: Familiares vero cius. Pro ipsius cod. Amb. 7 cius. Tum mss. Grut. aliique prospicere.
- 21 Pompeianis illis, qui post pugnam Pharsalicam bellum in Africa renovarunt; ep. CDLXV. Respondere tristius, idest veniam precantibus negare, ut explanat Manut.

- 22 Aliqui olim quoscumque viros h. Mox Lallem. e mss. regiis, quibus consentiunt Ambb. duo, a quibus tenetur. Neque necessaria est praepositio, quum casu tertio more Graeco aeque bene dicatur.
- 23 Aliqui olim prius om.
- 24 Lamb. aliique amplectar; alii complector.
- 25 Idem Lamb. me insinuabo, nempe quia fortasse durior ellipsis ei visa est, et mendosus locus; sed eos qui sic opinantur, optime refellit Manutius, quem vide. Mox idem Lamb. eum aliis perveniri p.
- 26 Amb. 7 malim meum esse, ut edidit Martyni-Laguna.
- 27 Rebus sive fortunis, et significat cito in patriam restitutum iri Figulum, et recuperaturum bona. Ambb. omnes aliique libri vett. te esse; quod ctiam edidit Schützius: et sane te praecedens regitur a sperare, hoc alterum vero visurum rite postulat.
- 28 Sic Victorius aliique posterr. Ambb. omnes aliique mss. et edd. vett. horter et obsecrem. Mox mss. alii studioque reperisti; alii peperisti.
- 29 Persecutionis Clodianae, et exsilii.

## CDLXIV.

- 1 Aliqui vett. qui cons. m. atque o.; Schütz. optime atque m.
- 2 Vtpote qui vel bellum lente gerendum censebat (ep. CDLII), ut explanat Corradus; vel exprobrabat Pompeio, quod Picenum totum, quod urbem, quod Italiam totam Caesari reliquisset, nec ea defenderit (epp. CCCVII, 2; CCCX, 1 et CCCXXXI), ut rectius opinatur Manutius.
- 3 Neque magnas, neque bellicosas. Cort. Vid. ep. CDLII.
- 4 Ex tyronibus magna ex parte collectum; epp. CCCXXIII, CCCXXXVI et CD. Manut. Lamb. utrobique neque—neque.

- 5 Dao Ambb. cum Rec. distinctos.
- 6 Vid. epp. CDLVI, CDXXXVIII, CDX init., CDVIII, 2 et CDV, 2. Magna hic varietas occurrit in libris vett. Alii, ut Ambb., ii qui; alii hi se; alii hique qui: alii iique: alii denique, ut Lamb., ut ii qui in Afr. se cout.
- Ambb. omnes cum Rec. et ed. Rom. se victos esse crediderunt: quam lectionem aliqui receperunt. Mart.-Lag. vero victori se se tradiderunt.
- 8 Significat se de restitutione Marcelli nihil dubitare, dummodo Marcellus illud beneficium a Caesare accipere velit. Supra duo Ambb. cum Rec. afferat — veretur.
- 9 Schiitzins de sententia Ernestii sed tametsi, quod est et in Varr. lect., et ego quoque probarem si sequeretur constitueris, aut esset tamen etsi, ut alias.
- o Qualiscumque status esset reip. Hoc defendant Victorius, I. F. Gronov., estque pro cuiusmodi, cuiuscumque modi. ut alimodi pro aliusmodi. alterutrius pro alterius utrius. Ambb. omnes cum vulgo cuiusmodi res esset: unus mores esset. Lamb. cuius cuius modi r. e.
- 11 Vnus Amb. disponi volumus; alius dissipari noluinus.
- 12 Lamb. aliique pateretur; Amb. duo patitur.
- 13 Caesarianos quosdam insigni audacia, et fortasse egentes designat.
- 14 Codd. aliqui, ut Scaels. Rec., hoc te u.; Lamb. pro te u.
- 15 Seil, ad Caesarem. Ed. Rom. precibus apud Caesarem tard. Supra Seaels, aliique cura et labore.
- 16 Dolabellac, Hirtii (ep. CDLI), Balbi, Oppii (ep. CDXIV), aliorumque. Lamb. aliique deprecatore.
- 17 Scilicet in consilium, et cetera quae praecedunt; conf. ad ep. DCCLXXVIII init. Hoc est, tui reliqui, praeter fratreur, nos de tua restitutione non consulunt. Vid. Manut. Supra vett. aliqui M. non defuimus.

## CDLAV.

- Tristi, calamitoso; nam exsulabat Ligarius, quod in Africa Pompeianis in partibus fuisset. Vide Orat. pro Ligario.
- 2 Lamb. alique feci: quod habent Ambb. aliquot, partim e correctione; alii corrupte fecevim.
- 3 Schützius cum Martyni-Lag. emendavit quin sententiam tibi et voluntatem, nulla neque necessitate postulante, neque auctoritate suadente.
- 4 Qui fuerunt contra Caesarem in Africa. Paullo supra in cod. Peck. abest etiam. caius tamen vicem gerit et.
- 5 De Pompeianis in Africa devictis. Manut. Vid. ad ep. CDXXXVIII.
- 6 Duebus Ligariis, quorum alter Titus (ep. DCXXVII) dicebatur, alterius praenomen ignoratur. Duos pariter Ligarios proscriptos nominat Appianus, Bell. civ. IV. c. 22.
- 7 Nostri fere omnes aliique et virtute et pietate, duo reliqui ex virtute et pietate; quod aliqui receperunt. Mox mss. aliqui cum Lamb. salutis tuae cura.
- 8 Alii ex mss. Et si t. f. Mart.-Lag. etsi fit t.
- 9 Vid. ep. CDLXIII, 2. not. 21.
- to Graevii mstus fore.
- 11 Aliqui affurmare.
- 12 Sic omnes Ambb. cum Ernestio et posterr. Vulgo Quum quid.
- 13 Sic Lamb. Ernest. Mart.-Lag. Schütz. et I. V. Cler.: nam pendet a futuro declarabo. Vulgo quid vellem re potius declarabo quam oratione: quod itidem, ut edimus, correxerunt Mart.-Lag. et Ernest. ex ms. Gu. 2.
- 14 Quum in libro ms. apud Vrsinum legatur non esses . coniecit legi eleganter posse nae tu etc. Supra vero Eruestius coniiciebat quod si. Schiitz. omisit et . ac periodum absolute inchoat. Lamb. et vero si t. p.

- 15 Eadem calamitas, seil. bellum civile, utrumque nostrum percussit.
- 16 Quod gratiae mihi superest. Amb. 15 reliquum gratiae. Mox Schützio videtur delendum gratia eo quod inculcatur ab anteced.
- 17 Revocavi lectionem vulgatam antiquam omnium fere vett. librorum, quam bene defendit Graevius, quicquid alii dicant. Alii non modo nunc secunda, quae quidem non repugnat sensui, sed altera melius congruit.

## CDLXVI.

- n Ant hyperbolice accipiendum, aut pro singularem, aut pro in paucis. Ita Victor. Graev. et recentiores ediderunt; etsi Manut. Lamb. aliique vett. receperint virumque fort., quod nostri omnes praeter unum habent et aliorum plurimi, nescio quam bene coniunctum to hominem, et repetitum a prox. praeced. virum. Idem Lamb. neque confirmare, ut supra.
- 2 Io. Rivius ait esse in msto exemplari o. d. tua causa, quae possum: et hoc receperunt Manut. Lamb. aliique, et ex recentioribus Oliv.; et sane in vulgata sensus constare non potest, nisi ea verba subaudias. Ipsc Lamb. supra et ad omnia: quod aeque verum esse potest. Mox idem cod. apud Rivium sed ea etiam quae p.; quod sane hic melius et magis euphonicum quam quoque; peius vero vulgo sed ea quoque etiam quae non possim, alii possum. Vide Graev. Denique putem recepi ex Ambb. aliquot, Zel. A et Rec. aliisque apud Ernestium, pro vulgato inverisimili putent; nam, ut iam idem Ernest. vidit, Marcelli uxor, liberi etc. non poterant putare, Ciceronem ea debere praestare quae non posset. Ciceronis hoc est cogitare se plura debere quam possit.

- 3 Lamb. tu me vel mon. Amb. 2 vultu me m.; alii vero corrupte multum.
- 4 Qui in patriam me recepi; ad ep. CCCXCVIII, 1. Mox Lamb. aliique in animum inducas.
- 5 Amb. 15 cum Lamb. iudicio omnium.
- 6 Libri vett. aliquot qui; aeque recte; nam ad locum referri potest.
- 7 Scilicet Caesar.
- 8 Sic multi Ambb. cum Lamb. aliisque vett. Vulgo dignitates; insolenter et male respondens τῷ nobilitatem.
- 9 Lamb. et vetustiores edd. hoc non habent, legentes me tuum fore c. t.
- relictum esse ab illis, apparet ex ep. CDLXXX: In summa paucitate amicorum, propinquorum ac necessariorum, qui vere meae saluti faverent, te cupidissimum mei—cognovi.

## CDLXVII.

Quis fuerit hic Gallus, non certe constat. Sic simpliciter a Graevio inscribitur ut omnes nostri praeter unum 7, qui ut vulgo Fabio Gallo. Sed M. F. Gallus, ad quem sunt epp. DCXXXV et DCXXXIX, esse non potest; nam ea de tribunatu plebis, de impudenti rogatione illi non conveniunt. Manutius opinatur esse P. Sextium pro quo exstat oratio (Pro Mil. 31). Esse T. Fadium Gallum Ciceronis consulis quaestorem (Orat. post red. in Senat.), et tribunum pl. an. DCXCV officiosissimum in Ciceronem (ep. LXIX) contendit Pighius (an. Rom. DCXCV). Etsi geuti Fadiae cognomen illud fuisse non probat; cetera tamen Fadio conveniunt, sed minime P. Sextio, qui quaestor quidem fuit Cicerone consule, sed

- bellum mox restitutum, Ciceroni semper amicissimum fuisse constat, seens ac alter, ut e contextu epistolae.
- 2 Putant viri docti verba hacc fuisse Galli ex sua epistola quadam ad Ciceronem. Nam quum ille acerbiores dedisset ad eum literas, beneficia sua improperans, quod quaestor eum observasset, consulem scilicet sectatus esset honoris causa, et suffragando invasset, et quod de - conjuratione Catilinaria detexisset multa, quodque tribunatum pl. petiisset Ciceronis exsulantis causa; qui rursus amici benemeriti salutem (ep. CLXXIX) negligeret; Cicero stomacabunde iratus respondet reprehendens eius improbitatem in culpando, quum ob sortis quaestoriae confunctionem (epp. CCLXII et CDXXXVII) observare ipsum parentis loco deberet. I. Fr. Gronovio videtur Tullium verba hace alio sensu Gallo reddere: nam quum hie obiiciat Ciccroni cultum et officia ei praestita, Cicero illi verba retorquet, nempe se intentum in cum fuisse, ac eius actiones explorasse, ne quaestor quid de pecunia publica suffuraretur. Lamb. ego enim te (inquis) in c. o., unus Amb. conservaram, ut nimirum coniiciebat Corradus.
- 3 Ab exsilio, Manutius explanat, sed de Sextio intelligit, ut supra. Verum hic interpretari potest de restitutione honoris, magistratus.
- 4 Antique pro *plebis*, quod habent alii. Vide Drakenb. ad Livium II, 43; Gell. VII, 19. Mea causa petisse, ut une ab exsilio restitueres.
- 5 Nam qui tribunus est, ipse habet ins intercedendi. Manut. Non rogares ut ego pro te apud Caesarem intercederem. I. F. Gronov. Omnes interpp. conveniunt, iocum esse in ambiguo.
- 6 Sic probatissimi codd. et edd. vett. cum ipso Lamb. Ali-

- qui pudenter, quod placet I. V. Clerico. Mox pro fortiter Amb 15 audacter.
- 7 Acerborum salium iocandi cum morsu, pungendi, specie urbanitatis. I. F. Gronov.
- 8 Mei causa. Corrad.
- 9 Catilinae coniuratione oppressa, vidit Manutius. Tibi liberum, intellige in scribendo.
- 10 Pighius de coniuratione Catilinaria hoc dictum accipit; Manutius de consiliis C. Antonii a P. Sextio Ciceroni patefactis; pro Sext. c. 3. Mox Lamb, aliique sin vera.

## CDLXVIII.

- 1 Tres Ambb. aliique vett. libri nuncio.
- 2 Lamb. e insto dedit te de rebus: et sane praepositio, quam alii abundare arbitrantur, inss. quoque servant, teste Lallem. Quidam iisdem de rebus, sinc pronomine te, quod hic necessarium esse nemo non videt. Alii iisdem etiam de rebus.
- 3 Et hie refellere omnia nititur, quae reditum in patriam dissuadere Marcello videbantur, quemadmodum superioribus epp. CDLXIV et CDLXVI. Mox vetus cod. Silberi nolles.
- 4 Non te decet, vel non est in tua potestate, moveri et laborare solo oculorum sensu, hoc est, moveri et perturbari solum iis rebus quae videntur. Solum redundat, et abest in nostro 14, additum tamen a 2 manu.
- 5 Nec te decet minus laborare quum illud, quod videre non vis, auribus percipias; id quod moris videri solet. Vid. ad ep. DXVII init. Aliqui delent *idem*.
- 6 Haec verba Rumkenius ad Velleium Paterculum n: 144 optimo iure ut insititia danmavit; ideoque Schützius

- omnino sustulit: nos vero tantum seclusimus, quia omnes vett. libri sie habent.
- 7 Vt dicendum sit aliquid, quod non sentias, aut faciendum quod non probes. Corrad.
- 8 Lamb. ne suo quidem sed suorum; quod verius esse possit si in sequenti sententia: Quod non m. s. f. abesset negatio non, ut in vet. cod. apud Corradum. Nam videtur dicere: Caesar suorum consilia recipit; at contra Pompeius, quum incertis rebus nostra consilia negligeret ac sperneret, multo magis in victoria despiceret. Lambinianae transpositioni favent illa etiam quae sequentur: Multa victori eorum arbitrio, per quos vicit, facienda sunt.
- 9 Sic recte Ambb. fere omnes aliique cod. vett., ex quibus iam recepit Bengelius, probantibus Victorio, Lamb. et Graevio, et nuper Schützio, pro vulg. coniunctura esse periculum suo cerneret; quod Manutius aliique secuti sunt. Oliv. quum o. n. c. esset p. suo, certorum; Ambb. tres cum Rec. et ceterorum, quod recepit Ernest.
- puum sibi tribuit prae aliis, qui non supra alios cives se extollit, qui est popularis, modestus, patieus iuris legumque communium, qui non suo in omnibus utitur consilio, sed et aliorum civium hominumve. Corn. Nepos in Attico 3: Hic autem sic se gerebat, ut communis infimis, par principibus videretur. Sic fere Graevius, apud quem plura vide huiusmodi exempla.
- rebus; quod et aliqui Ambb. aliique codd. habent; tres vero cum Zel. Λ, Rec. aliisque mss. et edd. vett. ceteris in rebus, vel etiam reliquis in r. vel certis in rebus.
- 12 Quando tibi consuli finem ponenti administrationi Caesaris in provinciis Gallicis Kal. Mart. restitit; ep. CCCXXVI, 2

- 13 Germano, scil. C. Marcello; ep. CCXVII et CDLXXX; qui consulatum gessit cum L. Lentulo Cruscello, vel, ut alii volunt, cum L. Paullo. Ex auctoritate tua; idest, qui sententiam tuam sequebatur.
- 14 Nostro consilio uti voluerit. Omnia suadent sic recipere, ut est in Ambb. pluribus, Rec. et edd. vett. aliquot, pro vulgato vobis; nam praeter quod sequitur nostras sententias, satis constat, Ciceronem saepe queri, suis consiliis Pompeium uti noluisse.
- 15 Acute Schützius correxit hunc omnia t.; respondet enim adamussim superiorique in bello eum ceusemus; sed praeter necessitatem.
- 16 Impotens apud Ciceronem saepe est qui animi sui motus fraenare potis non est, incontinens, effraenis. Tusc. V, 7: impotenti laetitia efferri. Vide Phil. V, 9 et 16, atque ad ep. DCCC. Vnus tamen. Amb. aliique impudentiores, alius impatientioresque; al. impudentioresque.
- 17 Amb. 7 at tu; 15 an tum.
- 18 Scilicet Pompeianorum; epist. CDLII, et praecipue CCCXCVIII, 1.
- 19 Vltimo loco habere, minimi facere. Cort. Reipubl. eas posthabere.
- 20 Amb. 7 cum Rec. Denique.
- ad instaurandum bellum, sed secesseris Mitylenas. Graev.
- 22 Ad ep. CDXXXVIII.
- 23 Sic bene primus Victor. e codd. Medicaeo et Vatic. Nostri omnes et alii plerique corrupte esse vel fuisse.
- 24 Recte sic Mart.-Lag.; quod respondet antec. duri etc.: et stulti sit iam reperit Vrsinus in vetere libro. Vulgo stultum est.
- 25 Haec est conclusio, haec summa est. Schützius cum aliquibus mss. caput illud est.

26 Olim vulgo cum aliquibus uss. gladiatorum; inepte. Mox pro externis us. aliqui extremis.

# CDLXIX.

- 1 lisdem verbis scriptas. Grace. Vid. ep. CDL init., not. 4.
- 2 Lamb. aliique agnosco nec p.
- 3 Tres Ambb. et cd. Rom. ἐιρωνεύομαι; quibus consentit alius hoc verbum latine reddens dissimulo. Otiosa forte est correctio; nam eleganter participium solet usurpari. Supra ms. Graevii prim. ἐρανίτη.
- 4 Subtilitas in sententiis, elegantia in verbis; vid. in Brut. c. 42. Manut.
- 5 Achaiae administrandae curam a Caesare mandatam.

  1dem.
- 6 Putasti, te, quum ab urbe abesses, a molestiis etiam abfuturum. Vid. ad ep. CXIII. *Idem*.
- 7 Libri vett. aliquot, ut Pall. duo et ed. Rom., pracclusa vel perclusa, ut prim. Graevii.
- 8 Sie certe melius, ut est in Pal. 5. Mentel. et Amb. 14, licet in hoc postremo ex emend., quam vulg. ut s. q.: nam ita miserrimus et ad locum et ad personam opportune refertur, ut monuit I. F. Gronovius; de cuius sententia Lallem. et Oliv. ediderunt et sibi quisque. Hoc porro totum a mss. quibusdam, in aliis, ut Ambb. aliquot, et tantum abest.
- 9 Noc practuli cum Lamb. Schütz. aliisque ex mss. pluribus vulgato doleat. Aliqui quod doleas — audeas.
- vulgato vicimus. Nobis favent tres Ambb. aliique vett. codd. Noster 15 uno te v. qui.

- 11 In consulatu an. DCCII. Salute, scil. restitutione in patriam; cpp. CDLXXX et DXXV.
- 12 Vnus Amb. factum ex.: alii mss. quidam fas exist.
- 13 Scilicet practer restitutionem Marcelli, Supra vett. aliqui coeptum sit.
- 14 Qua in consulatu adversus Caesarem ipsum usus fuerat, atque in primis quum mittendum illi successorem censuit. *Corrad*. Vid. ep. sup. not. 12.
- 15 Victor. e mss. edidit ne ominis q. causa, quod defendit et confirmat exemplis Lamb., et I. F. Gronovius explanat: ne malum omen daret futuris actionibus, si quid senatui roganti negasset.
- 16 Ipsius M. Marcelli frater; vid. ad ep. CCXVII.
- 17 Scil. senatus, ut in aliquibus mss. additur, nimirum e glossa.
- 18 L. Volcatium Tullum, virum consularem. Nescio quare Schiitzius duos Lucios Tullos, et hunc a consulari diversum dicat.
- supplicem accessurum in senatu. Eo loco, seil. ca dignitate viri consularis, vel publice in senatu coram omnibus. Lectionem hanc suppeditant Ambb. tres cum Rec. Vulgo is enim si eo loco esset, negavit se facturum; et verba illa eo loco interpretantur Manutius aliique: si Marcelli conditione vel statu esset. At neque ceteri erant loco Marcelli. Schützius, praecunte Mart.-Lag., is enim sic co loco negavit se f. Hic vero supra pro hic dies, dedit is dies.
- 20 Vide orationem pro M. Marcello.
- hac saepe cogar facere, ut Caesaris voluntati serviam.

  Manut. Duo Ambb. aliique neque metuo. Mox Lamb. aliique unicum solatium.

CICER. VIII. - Lett. T. VII.

- 22 Idem Lamb. cum aliis quando.
- 23 Hoc est, etiam minus, quam modus permittit. I. Fr. Gronov. Ed. Rom. infra m. Amb. 3 cum Zel. A ultra m.
- 24 Hoc est, crescit et augetur, non, ut putant nonnulli, fit molestum. Facciolat. Aliqui addiderunt ita propter seq. ut.
- 25 Dabat in primis operam Servius filius philosophiae (cp. CDLXI extr.). *Manut*. Et a Cicerone, qui ludum aperuerat (ep. CDLI), docebatur.
- 26 Sie habent tres Ambb. et Rec., ut iam correxerat Ernestius e ms., Gu. et ed. Rom. Lamb. aliique vett. et Oliv. nihil te, vel te nihil; vulgo te abest.
- 27 Ambb. tres cum Rec. nihil melius ipso est Caesare, vel nihil ipso melius est Caesare; nimirum e glossa, quum Caesar proxime praecedat. Mox duo cum vulgo ceteri et cetera; insanis repetitio dum praecedit de reliquis.
- 28 Vid. ad ep. CDLXVIII, not. 4 et 5. Tum Ernest. post Victor. et Gebliard. alterum utrum.

## CDLXX.

- 1 Aliqui olim non vercor: quod Lamb. improbavit. At sane non male respondet seq. tamen vercor, ut scilicet dicat, se non vercri ne alia sua officia desiderentur a Caecina, sed tantum de literis se excusare debere videatur, ut observat Camerar.
- 2 Significat Caccinam a partibus Pompeianis stetisse, ut et ipse, contra Caesarem. Ideo exsilio fortasse voluntario se ipsum mulctavit. Non vero inepta est lectio Lambini aliorumque studiorum parium coniunct. ex mss. depromta, ut nimirum habet et noster 13, quam et Manutius laudavit, quamque confirmare videntur Ambb. plures aliique legentes studiorum partium c.

- 3 Nonnulli, ut Amb. 15, addunt non v., sensu recusante, ut putat Lallem. Mox unus 12 ne lit. a me officia r.
- 4 Sic optime correxit Egnatius e corruptis vett. libris habentibus etiam pridem Esedi misissem, vel pridem dimisissem, ut Ambb. aliqui.
- 5 Lamb. Nunc autem.
- 6 Edd. vett. et mss. aliquot tempus argumentum, vel in argumentum ep. differetur, vel differet.
- 7 Alii imbecillum: utrumque usitate; Ambb. duo vero aliique imbecillimum.
- 8 Ed. Rom. amantissimi.
- 9 Clodiana tempora significat (ep. XLVIII). Nec magis ipsum Clodium, quam Caesarem, Pompeium et Crassum tacite carpit. Manut. Sic tacite Schützius correxit, et discrte habet Amb. 2, ut volebat Ernestius. Vulgo putarunt, vel putarant, ut Lamb.
- 10 Negotiationis fortasse causa; confer epp. CDLXXVI et DVIII. Manut. Aliqui vett. venerunt.
- runt. De Div. I, 2; Val. Max. I, 1. Ambb. fere omnes aliique vett. libri vetustae, vel huiusce disc. Graevius dedit Tuscae.
- 12 Scilicet historiis, traditionibus.
- 13 Exsilio, reditu et bello civili; yel fortuna modo secunda, modo adversa.
- 14 Aliqui olim atqui, vel atquis.
- 15 Idest, quae consiliis meis providerim, seil. operam dederim, ne acciderent. Schiitz. Codd. aliqui propterea vel postea providerim, vel praeviderim, ut Lamb.; quod sequentibus non congruit.
- 16 Quae suaserit, ipse exponit Philipp. II, 10: Vnum ne quinquennii imperium Caesari prorogaret; alterum ne pateretur ferri, ut absentis eius ratio haberetur. Quorum

- si utrumvis persuasissem, in has miserias numquam incidissemus. Manut. Mox hic, scil. Caesar; princeps, idest auctoritate ceteris praestans, in consiliis dux et auctor.
- 17 Pompeio in suam provinciam.
- 18 Scilicet Caesaris; vid. ad ep. CCXCVIII, 4 et saepe alibi.
- 19 Pompeio sine collega A. V. C. DCCI. Pugnante est Caesaris causa adnitente. Ep. CCXCIV, 2: Cur, inquit, tantopere pugnatum est, ut de eius (Caesaris) absentis vatione habenda decem tribuni pl. fevrent? Vulgo quum, ipso consule: sed quando iam dedit recte Lamb. Ernest. aliique, ut habent quatuor Ambb. Vett. alii quomodo.
- 20 Quum Pompeius, mutata voluntate, et eius amici rationem absentis Caesaris in petitione consulatus haberi nollent; Caesar, quod ei populus dederat, id servari vellet. *Manut.* Aliqui olim *causa orta est b*.
- 21 Pompeium; ep. CCCXVII. 4.
- 22 Ep. (DLH, not. 8.
- 23 Quum egit, ut ab exsilio revocarer; ep. CCCXXVI, 1. Minus congrue aliqui quum ille aliq. def. meae.
- 24 Verba haec Schützius antiqui Tragici versiculum esse suspicatus distinxit Ad pestem etc. Amphiaraus vates proditus ab uxore, ad bellum Thebanum invitus abiit, in quo praevidebat se certo moriturum; vide Inv. I, 50. Itaque, ut hic, significat se ad bellum male manifesto exiturum occurrisse.
- 25 Lamb. aliique quando: Ambb. omnes aliique libri vett. quomodo.
- 26 Idem Lamb. cum aliis vett. debet, ut unus Amb.
- 27 Sic melius Ambb. fere omnes et aliorum plures. Vulgo involatu: quod verbum, inquit Ernestius, nuspiam alibi occurrit. Ms. Graevii prim. ex alitis in violatu.
- 28 Festus: Oscines aves Appius Claudius esse ait. quae

ore canentes faviant auspicium, ut corvus, cornix, noctua: alites, quae alis ac volatu, ut buteo, sanqualis, aquila, immissulus, vulturius. Picus autem martius feroniusque et parra, et in oscinibus et in alitibus habentur. Item cantu sinistro pro laeto et prospero dixit idem Festus: Sinistrae aves, sinistrumque est sinistimum auspicium, idest quod sinat fieri. Varro lib. V epistolicarum quaestionum ait: A Deorum sede quum in meridiem spectes ad sinistram sunt partes mundi exorientes, ad dextram occidentes; factum arbitror ut a sinistra meliora auspicia quam dextra esse existimentur. Manut. Ceterum aliquas fuisse oscines, ut corvus, quae a dextra potius quam a sinistra consuaderent, affirmat idem Manutius auctoritate Ciceronis, qui lib. IV de Div. Cur aliis, inquit, a dextra, aliis a laeva datum est avibus, ut ratum auspicium facere possint?

- 29 Augurali. Ernestius, cui favet Amb. 15, coniiciebat, Ciceronem scripsisse vestra. ut Schützius utique recepit, ut referatur ad Etruscam disciplinam, ut supra, et comparatio quaedam instituatur cum propria, quae sequitur, Ciceronis ratione divinandi. Sed et illa ad Ciceronem ipsum pertinebat ut augurem: ac praeterea quum Romani ab Etruscis illam didicerint (supra not. 11), ideoque communis facta; non video cur vulgatum nostra mutetur.
- 30 Solistimus a solo. Cic. Div. II, 34: Quia quum pascuntur aves, necesse est aliquid ex ore cadere, et terram pavire (hoc est ferire), Terripavium primo, post Terripudium dictum est: hoc quidem iam Tripudium dicitur. Quum igitur offa iam cecidit ex ore pulli, tum auspicanti tripudium solistimum nunciant. Tripudium sonivium vero sic dictum fuit a sono. Festus: Sonivio significat in carmine saliari et augurali sonanti. Idem: Sonivium

- tripudium dicitur, ut ait Appius Pulcher, quod sonet; ut quum pullo excidit puls, quadrupedive aliquid ex ore. Ambb. oumes aliique codd. et edd. vett. somniis: sed non ex somniis augurum disciplina divinabat.
- 31 Quem ad Ciceronem miserat. Alter est hie liber ac ille de quo epp. CDLXXVIII, 1 et CDLXXIX, ut iam monuit Manutius. Ille contra Caesarem dicitur a Svetonio (in Iul. 74) criminosissimus: hie scriptus est, ut de calamitate sua quereretur, et Caesarem laudabat, ut ipsum placaret, potinsquam accusaret. Aliqui olim praeclare illo libro.
- 32 Aliqui, ut Mart.-Lag. et Schiitz., addiderunt precibus, quod et in veteribus libris nonnullis quidem reperitur, ut in ed. Rom.; sed pariter ex additione, ut patet ex duobus Ambb. e diversa mamı, licet antiqua. Ceteroquin iustis commode respondet voluntatibus, scil. desideriis. Officio inceusis, scil. officii instinctu permotis.
- 33 Pro te Caesarem rogans.
- 34 Cicero ne spem Caccinae minuat veniae impetrandae, non valde laesum ab eo Caesarem ostendit, et laudationem accusatione maiorem exspectari: propterea de laudibus dixit hausturum, quo verbo copia demonstratur; de probris leviter adspersus. Manut. Pal. prim. leniter adsp. Tum Ambb. duo cum Zel. A intelliget. Mox homo est v. a. praetuli cum Lamb. Schütz. et Ambb. fere omnibus vulg. homo valde est acutus. Amb. 14 est h. v. a.
- 35 Scilicet Etruria. Corrad.
- 36 Passive, hoc est, fama apud pop. R. Mox olim vulgo prohibere. Quod edimus habent Ambb. omnes, Graev. Ernest. aliique; Lamb prohibevi a rep.
- 37 Hoc, quod dedit iam Lamb. Ernest, et recentiores ceteri, inveni in duobus Ambb. et Rec. Vulgo sine sensu nollet.

- 38 C. Cassium; ep. CDXXIV. Brutum (M.), ep. CDXXXVII. Sulpicium (Serv.), ep. CDLXIX. Marcellum (M.), ep. super.
- 39 Ambb. fere omnes et ed. Rom. rerum haec natura.
- 40 Sive status hie erit, sive mutabitur, non feret te diutius a patria abesse. Schützius, praeeunte Mart.-Lag., inseruit reip. hoe modo: Reip. nec manens etc.; quod etiamsi placet, tamen ut nimis temere invectum reieci.
- 41 Maxime significat eos quos lege Pompeia ambitu damnatos Caesar restituit.
- 42 Qua tamen utitur per insinuationem. Manut. Mart.-Lag. et Schützius cohortatione, ex ingenio, quum auctoritate non constat.
- licam arma sumsisti pro rep., ut tu putabas, contra tyrannum, etiamsi explorata victoria, codem nomine arma sumsisses, non minus esses laudandus, propter honestatem causae, quam es reapse. Mart.-Lag. te si, Schützius te qui explorata victoria arma sumsisses—non minus esse laudandum, quam si—nec decere. Atqui victoriam Parsalicam neque Caecina neque alius exploratam habere poterat. Vulgo te si explorata victoria—non nimis esse laudandum: sin propter—nec debere. Atqui nemo solatur amicum qui illum reprehendit. Ex correctione Mart.-Lag. servavi minus, quod facile in mss. cum nimis perturbatur, in quibus tainen alterutrum reperitur.
- 44 Mallem quantaeque, ut cod. Rec. Lamb. aliique simpliciter quantae d.; et paullo post sed et horum.
- 45 Scil. admenitionis, argumenti consolatorii.
- 46 Subaudi, amplectuntur me. Cellar.

### CDLXXI.

- 1 P. Volumnio Entrapelo: cp. CCXXIX.
- 2 Cur se ad declamandum Cicero contulerit, vide in ep. CDLI. Manut. Amb. 15 declarationibus.
- 3 Quum in aliis locis Cicero simpliciter dicat quod pollicerer non evat (ep. CDLXIII, 1); ideo suspicor verba illa causa invidendi, itemque forte sequens invideres, esse a glossatore.
- 4 Vnus Amb. (mihi sic visum est) Volumni; alii duo cum Pal. prim. Grut. mihi sua visum est V.; quod corrigere pronum esset mihi suasum est, nisi lectio communis optime congrueret.
- 5 Amisso regno foreusi; ep. cit. CDLI.
- 6 Aequalibus, sodalibus, quasi ex codem grege. Illos enumerat Corradus, Hortensium, Marcellum, Caclium et reliquos.
- 7 Scilicet contra aves, non contra hostes armatos. Cicero id dolet, se, qui veris in causis solebat regnare, sub Caesare in declamationibus versari; Philoctetaeque dolorem ad snum accommodat. Corrad. Optime apud Ovidium (Metam. XIII, 53) Aiax haec verba explicat:

Quo successore sagittae Herculis ntuntur, fractus morboque fameque Velatur aliturque avibus; volucresque petendo Debita Troianis exercet spicula fatis.

Scilicet in Lenmo relictus Philoctetes (de Fin. V, 11) utebatur sagittis Herculis, sine quibus Troia non poterat capi, in avibus configendis, ad quem usum non erant factae. Verburg. Vide Burman, ad Quintil, lib. IV. Alii peunigero: sed alterum plerique optimi codd, habeut, et utrumque usitatum.

- 8 Amb. 14 abiecta gloria est: sed; ex emendatione tamen. Alii obiecta vel abiecta a gl., ut Pal. et Graevii prim.
- 9 Sic mss.; olim vulgo venies, ut etiam Olivetus.
- 10 Scholam suam declamatoriam (ep. CDLI) per iocum ita nominat. Cellar.
- laborem. Conf. Tusc. II, 5, et Br. 69. Sic interpretatus est Olivetus. Bene autem, ut observat Manutius, exceperimus respondet metaphorieo concursum. Hoc vult ergo Cicero, se iis declamationibus semper operam posthac daturum, si earum laborem facile ferre potuerit. Vmis Amb. vitaverimus; alii excluserimus, nimirum ab ineptis glossatoribus.
- 12 Discipulis, ut explanat Ernestius. Ambb. quatuor aliique cum edd. vett. aliquot cum omnibus nostris amatoribus. Vuus eum Gruteriano et Stewech. cum omnibus nostris. Nam etc. Aliqui. teste Lambino, legi volebant nostri amatoribus.
- declamantes. Huie contrarium iniqui pro inimici est in ep. CCXIII circa fin. Sic ep. ACIX, 4: non aequo senatu. Duo Amb. cum Rec. me aequiss. utunt, aur. ambo ex emend. Ed. Ro. aeq. ut. artibus.
- 14 Ad hace nostra studia. Vt illud Plauti, Rud. III, 4, 21: Tu senex si istas amas huc avido argento opus est. Aliqui ex nonnullis mss. hic, alii hoc dederunt, ut consentiat seq. limatulo etc.; pro quo aliqui vett. corrupte limatulo vel delimatulo et politulo, vel solito.
- 15 Reconditis, non vulgavibus; ut cp. CCLXI, 3; Nat. Deor. III, 6; et in Bruto e. 76: Erant in co pluvimae literae, nev eae vulgares, sed interiores quaedam et reconditae. Manut. Tā literis vulgo additur meis, quod

sustulit Ernestius ut alienum, et abest a libris nonnullis. Reponendum esset potius *tuis*. Lamb. correxit *eis*: minus recte quum antecedat iam *illis*. Ambb. tres *in literis*.

16 Quia doctior es quam ego. Cellar.

- 17 Deliberatum, constitutum. Manut. Mihi, hoc est, a me, per me.
- 18 Quam egi in publicis et forensibus rebus. Cellar. Translatio ab hystrionibus, qui varias personas suscipiunt in scena. Manut.
- 19 Ita Gebhard. e Vatic. cod. aliique antea, teste Victorio, correxerunt pro ne pluribus: sed tamen durum visum est Ernestio; satis enim erat invitus. Noster 13 ne pluribus occupatus. Supra Lamb. non veritus esses.
- 20 Vulgo tuas mihi literas longissimas. Sed literas inculcatum puto a superiore, et abest a duobus nostris, quamquam in altero suppletum a sec. manu. Paullo ante codd. aliqui, ut Amb. 2 et Pal. prim., At velim.

# CDLXXII.

- 1 M. Curio, qui Patris in Peloponneso negotiabatur (epp. CDLXXXV, DCLIII, DCLIV et alibi). Cicero Tyronem suum illic aegrotantem commendarat epp. CCVIII, CCXIII et CCCI.
- 2 Peloponnesiis. Ambb. aliqui cum Pal. prim. quod mihi desip. v. quod istic, vel quum istic, ut Lamb.
- 3 Videtur excidisse *staret*, vel *erat*, vel *vigeret*; sed facile subauditur. Quasi tunc amissa libertate urbs amplius non esset. Tres nostri eum Rec. *tum*, scilicet tunc temporis.
- 4 Versiculus antiqui Poëtae (quem Accius nominat Manutius; ad Att. XIV, 12): Vbi nec Pelopidarum nomen,

- nec facta audiam; epp. DCCXXIII et DCLIII, 1. Schiitz. Hoc nomine Pelopidarum significat Caesarianos.
- 5 Vid. ad ep. CDL.
- 6 Quasi novum quiddam: proverbium ex eo natum quod rarae aves albae. Manut.
- 7 Per prolepsin opera appellat quae tantum scripta erant, amariori hyperbole. Iam ad Varronem scripserat (ep. CDXLVI) hoc ipso anno se in studiis suis libentissime conquiescere. Scripsisse autem Partitiones oratorias, deinde Laudem Catonis, tum Brutum, sive de claris orator., narrat Fabricius in vita Ciceronis ad hunc annum.
- 8 Non cum me esse qui viderer in meis libris. Graev. Vulgo d. tuae dicere te etc. pleonastica locutio te ex sermone dicere: et dicere natum e glossa, quod monente Graevio extrusit Ernestius.
- 9 Quam nunc. Hanc figuram habes ep. CDLX init. Cort. 10 Scilicet mens bona et sana.
- Vere; sic epp. DLVII, 4; DCLVIII; DCCCLVI extr. Vid. ep. CDLX, not. 2.
- 2 Ex his verbis licet colligere quod aliqui recentiores aiunt, eo actatis et vitii rem romanam devenisse, ut si Caesar non fuisset, alius certe eam renovare debuisset. Ideo Caesarem hic sicut alibi excusat. Libri vett. aliqui ut praeteritis non sit q.

#### CDLXXIII.

- 1 Ambb. fere omnes eum Zel. A, Rec. ed. Med. quatriduo: scil. ex repetitione 700 quam.
- 2 Mss. aliqui *Letho*, vel *Cetho*, vel *Retho*. Mox pro *Phileros* Ambb. onmes aliique libri vett. *Pileros*. Nec temere suspicaverimus, *tabellarius* esse e glossa.
- 3 Sie mss. apud Ernest. et Corrad. . quibus consonat no-

- ster 15. Ceteri fere pergratam sententiam meam et animum meum tibi perspectum esse gaudeo; unde et Lambinus tacite pergratam tibi esse sententiam meam, et curam valitudinis tuae, animumque erga te meum, quem tibi perspectum esse gaudeo. Lacunam hic agnovit Victorius in edd. vett. nonnullis et mss., pergratum tibi\*\*\*\*\*

  perspectum esse gaudeo, aliter ab aliis expletam. quam tamen nonnulli. ut Graev. et Verb., servarunt.
- 4 Ita correxit Victorius ope vett. codicum; nam recentiores et nostri fere omnes aliter habent ut est re vel res absens. Pal. sext. cum Gotof. ut est re ipsa. Sed reapse pro reipsa perusitatum est apud veteres. Alii ut est re ab iis.
- 5 Idest, verum fateri oportet. Amb. 14 satis a multis.
- 6 Vrbanos sales illos accipio, in quibus multum leporis, ut dicitur infra, et festivitatis insit; et quales oratores decent, a scurrili ioco et mimico remotos. Tractationem de iocis vide Orat. II, 58. Veteres autem dicit, ut excludat sales post Latinorum receptionem corruptos. Veterem urbanitatem dicit etiam in ep. DCLVII.
- 7 Scilicet Romanis veteribus: iisque co magis delector, quod nunc eas videam alienis modis inquinatas, corruptas, inquam, primum, quando Latini in societatem nostram recepti sunt; deinde hoc tempore, quo transalpinae nationes infusae sunt, hoc est immixtae Romanis. In quo ultimo iocatur non sine stomacho, ut ait Manutius, in Caesarem, qui Gallis quibusdam non solum cisalpinis, verum etiam transalpinis civitatem dederat; ex quibus nonnullos etiam in senatum recepit. Gallia braccata dicebatur provincia Narbonensis a genere vestimenti (vulgo brache, seil, femicruralia); sicut comata, quae Romanis antequam a Caesare superaretur, non paruit, dicta a comis alendis. Supra unss. aliquot quidlibet concinnius quam quod lubet.

- 8 Latinorum municipum sermone atque formulis delinitas. Oblitas ab oblino. Corruptas autem facetias veteres tum quum peregrinitas infusa est, quum Latini aliique peregrini populi immixti Romanis sunt, civitate iis data; et peregrinorum sermo in Romanum invectus. Videtur I. F. Gronovius deducere oblitas ab obliviscor ex loco ep. DCLVIII: Exaruisse iam veterem urbanitatem: quod neque Oliveto placebat. Noster 7 oblatas.
- 9 Repete omnino in urbem infusis adeo oblitas, ut: sie constabit sententia. Cortius. Amb. 12 a sec. manu pateat ut. Msti nonnulli nunc vero placet et brac., vel iacet et brac.
- 10 Granius valde facetus, et salibus dicax erat. Orat. II, 60; Brut. c. 43, et pro Planc. 14. Lucilius satyras suas multis salibus iocisque respersit; Orat. III. 43. De Crasso (Orat. c. 57), et de C. Laelio cognomine sapienti. Brut. c. 21. Hos simul coniunxit, quia, ut ait Victorius, nobiliores et urbaniores aliis erant. Amb. multi aliique libri vett. O. m. Gracchos, vel gratias, o. L. et ut v. d., vel v. d. et: Lamb. et v. ut d.
- ad Victorium. Quod quum sensum commodum non habere videretur, Manutius correxit commorationis, Gulielm. demorationis. ut propius abesset a mss.; illosque secuti sunt posteriores: planiori quidem sensu; sed nec alterum tamen repugnat; scilicet (quod praecipue notandum) ex Paeti sententia. se auctorem fuisse Ciceroni ut adesset gubernationi, directioni, administrationi urbanae, si minus opera, saltem consilio; sive custodiae, ut paullo post, exemplum afferens Catuli. Qua propter Cicero illi obiicit, ne sibi quidem tune reipublicae regimen, moderationem, deserere placuisse, quum libera erat: at nunc secus, quum omnia in unius potestate sint. Quum au-

- tem sic sensus non absurde constare posse videatur, quidni lectionem antiquam retineamus?
- 12 Scilicet urbanas. Mox magnam partem, pro magna ex parte; ep. CCXI, 3.
- 13 Quintum Catulum filium eius, qui cum C. Mario consul fuit. Mihi narras, ais ab reip. custodia numquam discessisse. Q. Catulus cos. A. V. C. DCLXXV, scilicet calamitosissimis temporibus, quae Sullae mortem consecuta sunt. Remp. contra collegam M. Lepidum constanter et strenue defendit. V. Pighium ad illum amum; Appian. Bell. eiv. I, 105-7.
- 14 Supple cum his temporibus vel rebus, vel subaudi nunc, quod habet noster 15, quodque saue ita pervenuste opponitur τῷ illa tempora, ut recipere non dubitarem, nisi saepius huinsmodi locutiones abruptae occurrerent. Quid simile, inquit, nune quum scilicet mutata sunt tempora? Porro mi pro mihi, ut vulgo, est in pluribus mss.
- 15 In forum saepe venio. Manut.
- 16 Caesarem, apud quem Pactus multum gratia valebat.

  Male aliqui ex ep. DCCXI ad M. Antonium referunt;
  nam illa epist. post, haec ante Caesaris mortem scripta
  videtur. Fortasse etiam intelligit alium quem Caesarianum, qui Ciceroni esset familiaris.
- 17 Idest inscribitur et nomen meum in senatus consultis, quasi ego scribendo affuerim. Vid. ad ep. CCXXIII, 3. Mihil ingeniosius ac verius hac Manutii correctione, quam olim Lambinus et nuper Schützius receperunt. Vulgatum ponor ad scribendum nihili est. Pro Et quidem vero uonnulli sive nostri sive aliorum libri vett. Equidem.
- 18 Supple sciam vel audiam. Peck. et Amb. 15 a prim. manu et alii duo a sec. de ea re sciam esse factum.
- 19 Caesar, quem senatus moribus in triennium praesece-

- rat; Dio lib. XLIII, 25. Manut. Mss. plures noster praefectus sine pronomine; Amb. 15 hic crit noster his praef. moribus probo auctoritatem tuam: et quidem probo pro parebo est et in aliis mss.
- 20 Ad cenandum tecum. Partem pro toto, et fungos quidem prae aliis epulis ponit, quia fungorum fortasse maxime avidus erat, ut epp. DXIX et XCI, vel quibus maxime abundabat Paeti convivale apparatum.
- lex, eum in decem dies distribuam. Tulit eam legem Caesar post bellum Africanum; ep. DXCVIII. Manut. Alia est sumtuaria, quam meminit in ep. XCI. Dies ablegat Lambinus auctore Manutio, quod sit temere repetitum a glossatore. Esse quidem potest, nec inficior; at sic habent omnes mss.
- 22 Villam Selicianam prope Neapolim; ep. CDL. Aliqui Sicilianam, quod probat Corradus. Sed tamen non abieci, scil. consilium emendi; quam locutionis formam vide ad ep. CXCVII, 2.

## CDLXXIV.

- I Solemne verbum et proprium de corporis positione veterum dum mensae assidebant. *Hora nona*, scil. tertia ante occasum solis, qua Romani veteres cenare solebant.
- 2 Hoc est, tabellis ligneis vel eboreis ceratis ipse stylo inciderat literas, quae dein ab amanuensi describerentur in charta munda, et sie denique mittendae ad quem opus erat: non quod ipsi codicilli vel tabulae mitterentur. Codicilli vero dicebantur quod breviores scripturas continerent a codices, sive caudices, qui sunt cortices arboris. Celeritatis gratia utebantur veteres huiusmodi tabellis pro atramento et charta, praecipue in itinere. Vid.

- ep. CCIX init. Vide fusius in Indice, nec non Mazochium in Dypt. Quir. p. q. et Morcellium Dello scrivere degli antichi Romani; Martorellium de Theca calamaria I, c. 3. Exemplum ergo hic est ipsum σχεδίασμα. Msti plures et edd. vett. vitiose literarum exempla; scil. ab imperito librario, qui harum accepit pro compendio τε literarum.
- 3 Atticus a dextra, Verrius a sinistra: locus honoratior erat medius, quem Cicero, vir consularis, merito obtinuit; secundus, superior. Attici; tertius, inferior, Verrii. Manut. De hoc situ accumbentium vide omnino nobilissimmun fragmentum Sall. III Ilist. et Ciaconium de Triclinio. Cort.
- Winus Amb. Rec. aliique cum Lamb. severitatem; alii senectutem: sed quod edimus, melins, et alludit ad dominationem Caesaris. Mox nostri omnes quid ego faciam.
  - 5 Dionem; infra. Manut. Qui philosopho magistro uteris.
  - 6 Lamb. aliique vett. hand possem: languidins, ut animadvertit I. V. Cler.; alii aut posse me v.
  - 7 Eodem sensu quo ep. CXLVIII, 4 dixit: quae (praemia) apud me minimum valent: sed tamen locutio insolens. Hine Manutius et Ginssanius iocum et ambiguitatem in illud minimum agnoscuut. Epicurei atomos defendentes contendint, minimum esse quod dividi nequit: id quod negant Academici. Ambb. aliique libri vett. esset in c.
  - 8 De qua una re Zárapz, hōc est quaestionem confecisti et Dioni proposuisti. *Ponere* sensu codem quo *proponere* dicitur et de Orat. 1, 22 med.: Tusc. 1, 4.
  - 9 Volumnii liberta et amica. Manut. Accubuit, quia meretrix: nam honestae mulieres sedebant. Schönb.
  - 10 Emii versus de Telamone, quos vide integros ad Tusc. III, 18. Vostrorum multi aliique spectabant vel spectabam.
  - 11 Lamb. Graev. aliique pariter ex instis ne Aristippus

\*quidem — erubuit; quod Ernestius praetulisset si stoicus memoraretur.

- 12 Quum ei exprobraretur. Ei adieci cum Lamb. ex nostro 15 et 14 a manu poster. Vulgo abest; quod etsi facile subauditur, nimis tamen durum.
- 13 A Laide omisit Lamb., fortasse ut melius consentiret graeco ἔχω, 8z ἔχωμαι. Amb. 15 cum cod. Manut. Habeo. inquit, Laida, non habeor a Laide. Cur vero mox dicit graece hoc melius (exprimit), quum singulis graecis vocibus latinae respondeant. Mimirum quia verbum ἔχω aliam insuper significationem quamdam habebat apud Graecos, caius obscocnitatem ut vitaret Cicero, latine transvertendam Paeto relinquebat.
- 14 Lamb, aliique nedum senem; utrumque e mss.; sed nunc abesse hic non potest, ut monuit Ernest, quia respondet τφ umquam. Ceteroqui ne poni pro nedum ostendit Rivius ad Sallust., et est in Verr. V, 23.
- 15 Supple venit, ut integre est de Nat. Deor. I, 23 ad fin. Proverbium obscurae originis, quo significatur quiequid occurrit, quiequid easus fert, sive, ut alibi Cicero ipse, quiequid in buccam venit; non pro ratione, aut pro recta voluntate, sed inconsulto, casu, fortuito. Vide Yarr. apud Nonium e. 9, n. 8. Codd. Ambb. aliique cum Lamb. loquor aliquod vel aliquid quod in s.
- 16 Amb. 15 gemitus: ceteri praeter umum 2 aliique libri vett. et in r. m.: quod iam Graevius et Ernest. sustule-runt. Fuerunt qui correxerunt g. etiam, quod iam sub-audiri potest in ipsa particula et.
- 17 Noli me reprehendere, quasi tu melius agas, quum a risu et iucunditate ita non abhorreas, ut etiam in philosophum irriseris. Manut. Nostrorum duo cum Victor. aliisque in philosophum ir. pracpositione e verbo repetita.

- 18 Ex instituto Gorgiae, qui primus est ausus in conventu poseere quaestionem, idest iubere dicere qua de re quis veilet audire. De Fin. II, init. Manut. Quid pro aliquid frequenter usurpatur, et sic Ambb. plures: at codd. aliquot cum Graev. Verb. aliisque quicquam. Tum Schütz. de sententia Ernestii et quum ille, ut dixeris haberet a quo pendeat: praeter necessitatem, quum sensus iam satis constet.
- 19 To a mane de cena cogitare, vel quaerere qualis futura esset cena, vel, ut explanat Gracvius, ut te invitet ad cenam hora solita instituendam. Olim a me; ed. Med. Mentel. et nostri praeter unum amoene, non inepte, sed primum in vetustioribus codd. reperitur.
- 20 Hominem fatuum et stultum significat. Vid. P. Pithoei I. Advers. e. 8. *Graev.* Sie edidit Victorius ex probatissimis codd. Nostri omnes aliique *vero*: quod literae *v* et *b* facile commutantur. Mox Amb. 15 aliique *num unum coelum*.
- 21 Scilicet de multitudine coelorum, quam defendunt Democritus et Epicurus, ut est in Acad.; de Fin. et Nat. Deor.
- 22 Ita nostri fere omnes cum Amstel, et Mentel, hoc sensu: cena non dicam quid ad te attinet, nam seio ad te multum pertinere. Vulgo inepte numquid ad te. Schützius e coniectura et supervacue nimium quantum ad te. Mox plures nostri aliique tibi pracs., sicque legi volebat Manutius. Sed vulgatum non repudiarim; nam sensus est: immo illa, seil, cena potissimum tua interest, immo illi totus es: nimirum autithesis ad quid ad te de numero coelorum.
- 23 Scilicet sumtuariam; cp. sup. Si ulla etc. subiungit propter amissam remp. Supra loco dein malim eum Lamb, et nostris aliquot aliisque deinde.

24 Minime edacent, at cp. CDLVH extr., ut monuit Manutius. Mox Ernestius e mss. plerisque omisit sed, quod etiam a nostris aliquot abest. At sanc absque ista particula nimis est abrupta locutio.

## CDLXXV.

- 1 Sie nostri omnes aliique mss. et edd. vett. Graevius e duobus delevit *meum*, quem secutus est Ernestius.
- 2 Ep. CDLXV.
- 3 Tres erant Ligarii fratres, quorum unus Quintus ad Pompeii castra transierat.
- 4 Sie mss. plerique et edd. tum vett., tum recentior. Aliqui si quis.
- 5 Hoc est die XXVII Novembris. Vt annus Romanus incuria vel malitia pontificam valde perturbatus, in eam formam quain nunc fere obtinet, componeretur, et Kalendae Ianuariae ordinatae recurrerent, necesse fuit, ut hoe anno, quo Caesar fastos correxit, dies multo plures, quam de more intercalarentur (ad ep. CLXXXI, 2). Itaque Caesar praeter mensem Merkedonium, qui ex Numae instituto inserebatur, duos alios menses inter Novembrem Decembremque inseruit, ita, ut ille annus quindecim haberet menses, idest 445 dies. Quare post idus Novembres, is qui sequebatur decimus quartus dies, ita enunciandus fuit ut diceretur XVIII Kal. intercalares priores, et ita deinceps: itemque post Idus mensis intercularis prioris, ille qui sequebatur dies, XVIII Kal. intercalares posteriores, opinor, enunciandus erat (Mazoch. in Amphit. Camp. p. 151). Nonnulli post los. Scaligerum de emend. Temp. II, aiunt Kal. intercalares priores esse diem primum mensis Merkedonii. At Merkedonius inscrebatur in Februarium; et per meu-

sem Februarium Romae Caesar non erat, sed in Africa, unde rediit die XXVI Iulii. Anonymus apud Olivetum. Gregorius Gyraldus de annis et mensibus una cum Kal. Rom. et Graecor. inter opera eius. Item Sibrandus Tetardus Sicama, Fastorum Kalendarium; item de vet. anno Rom. Romuli et Numae Pompilii. Caussis 1599, 4.º In cod. Amb. 12 correctum fuit a sec. manu Kal. mensis interkalaris prioris; alii item Ambb. aliorumque usti libri et excusi vett. ad II Kal., alii ad VI Kal.

- 6 Abiectionem, demissionem, qua ex pristino statu ad supplicandum sum adductus. Nonnulli vero illius omittunt.
- 7 Aliqui olim quae tempus tum postul.
- 8 Olim vulgo *et multis*. Quum msti alterutrum habeant, Lamb. dederat *et ex multis*.
- 9 ld est veni in hanc opinionem. Dicitur ut discedere in sententiam: Graev. Aliqui olim hac opinione discessi.

## CDLXXVI.

- 1 Ex gente Licinia, ut multis ostendit Spanhemius, de praest, et usu Num. Diss. A. p. 10. Verburg.
- 2 Ne ultra tibi esse liceret in Sicilia. Manut.
- 3 Cod. Zel. A, Lamb. aliique vett. omnibus in rebus.
- 4 Aliqui libri vett. cum suessent. Sed consuessent coniunctivo modo melius quam consuescebant; et suesco ignotum Ciceroni. Grut. consuevissent.
- 5 Amb. 3 cum Rec. amicos.
- 6 Ambb. duo cum Rec. affirmare ratione.
- 7 Sie edd. pr. et ipse Lamb., nisi quod pro vel dedit sen. At mss. quotquot exstant, et vulgo, quod probat Manut. huic meae rogationi potius: ubi aliquid intercidisse, aut vocem aliquam corruptam esse, facile perspexerunt viri docti. Graevius huic meae rogationi protinus non respon-

derunt: putans 7ò continuo explicationem esse 705 protinus a glossatore margini adscriptam, quae inde in contextum irrepsit. Bern. Rutilius huic meae petitioni vel
rogationi potius: Schiitzius huic meae rog. vel flagitationi potius. Acuta est Graevii emendatio; sed cur lectionem veterem reiiciamus, non video: actio enim hic
est abstractum praecedentis egi; et actio pro petitio alibi
quoque in Cicerone ipso reperire est, quae vero minus
est quam rogatio: ideoque hoc alterum adiicit. Ambb.
duo nunc continuo vesp.

- 8 Ambb. omnes aliique libri vett. in Gallia. Mox Lamb. aliique praestituros.
- 9 Ep. CDLXX. Ambb. duo cum Rec. et Lamb. an ut ad rel.
- 10 Ernestius ex coniectura emendavit, et Schütz. et I. V. Cler. receperunt *adiuwabit*: praeter necessitatem: Cicero enim hic loqui videtur ut de eo quod fieri solet, ut sit tempus indefinitum.
- Graevii. Ambb. omnes aliique re impetrata, aut, quod spero, aliqua.
- 12 Amb. omnes aliique mss., unde Ernestius aliique receperunt, habent *Furfano*, ut et infra et inscriptione ep. seq. At alterum scribendum esse censent alii ex inscriptione vet. apud Vrsin. et Grut. Sed apparet tamen utrumque promiscue fuisse usitatum. Lamb. aliique legunt *Furfano Postumio*.
- 13 Aliqui Ambb. quando; Graevius et Verburg. perperam quum: quod si verum esset, inquit Ernestius, sequi deberet placuerit.
- 14 Ep. videl. quae sequitur.

## CDLXXVII.

- 1 De quo ep. DVIII.
- 2 Sie Ambb. tres aliique mss.; melius certe quam vulgatum et insolens ut non ullo cum li.
- 3 Sie Ernest. post Lamb., libris vett. pluribus suffragantibus. Vulgo necesse est. Nee inepta est lectio totius loci, quam prae se ferunt Ambb. aliquot aliique pluribus scribere, quam mihi (Zel. A quam quod mihi, ed. Rom. quando mihi) n. est: cius salutem et f. q. r. p. t. ut des

### CDLXXVIII.

- 3 Querelarum; sed alter ac ille quem vidimus ad ep. CDLXX, 2. Redditus, scilicet a filio meo; ibid. Libra vett. aliqui traditus.
- 2 Sie melius cum Lamb. Ernestio et Schützio libri Ambb. aliique. Vulgo quum non tam etc.; Oliv. dum n. t.
- 3 Idest practer rem, immerito, vel, ut explanat Manutius, imprudentia nostra; quum hoc damnum vitare lieuerit libro comprimendo. Schütz., praceunte Mart.-Lag., correxit inepto.
- 4 Scilicet libri contra Caesarem scripti.
- 5 Qui stulte aliquid commisit, fama illi poena est, et stultus esse dicitur. Manut. In libris vett. nonnullis corrupte hoc scribitur, quorum minus vitiosum est ed. Rom. quum emendatione scripturae litera tollatur. Schützius stultitiam fuma multet, ut us. Graevii.
- 6 Improprie pro *punitur*. Hoc sibi vult Caecina, puto, errorem suae scripturae ita levem fuisse, ut levis est scriptura in codicillo, vel membrana, quae scriptura per stilum eradendo, vel per lituram facile tollitur: atque

- eo modo esse puniendum, quo stultus punitur, scilicet fama, non autem exsilio.
- 7 Scil. Deac Victoriae, quam Romani finxcrant et colebant.
- 8 Excusat culpam suam: nam quum armatus adversario maledixerit, idest dum contra eum militabat; id omnibus est commune, hosti quomodocumque obesse ac mala inferre. Optarit porro edimus cum recentioribus, ut consentiat sup. fecerit, pro vulgato optaret.
- 9 Quia vota non cogitat, quae in ipsum ab adversariis facta sunt. Manut. Ambb. omnes aliique omnibus in rebus felix est.
- rent. Venerari Deos frequens est, praesertim comicis, pro pecari. F. Vrsinus in libro msto se reperisse ait Qui multa deos venerati, multa precati sint c. e. s. Graev. Nemo ergo non suspicit. glossema esse, quod Mart.-Lag. incaute recepit. Libri vett. aliqui, ut cod. Rec. et ed. Rom., v. sunt. Supra vero aliqui olim quum ignoseat omnibus.
- quia etiam plane alius fuerim, dum pro more meo scribere non potuissem, sed exhorruissem. Sic fere Cortius. Scripsi de te parce, ne Caesar offenderetur. Manut. Amb. 7 cum Rec. scripsi de te Caesar p.; al. scripsi de Caesare.
- nens et ardens, quomodo equi incitari dicuntur. Sic Svet. Caes. c. 7: Eum coniectores ad amplissimam spem incitaverunt. Non autem potest esse scriptura incitata, ubi affectus saepe revocatur et retinetur, eique contrarium scribendum. Elatum genus dicendi est altum, in quod genio indulgentes quasi raptu quodam efferuntur: unde

- vides quomodo illi cui ingenium suum timide refugit contra ponatur. Cort. Solutum est libere licere in adversarium invehi, cumque atro sale defricare. Gracv. Impeditum vero est minus liberum.
- 13 Idest procacitatem, effrenem aliis obtrectandi, et acerbis dicteriis ac conviciis proscindendi libidinem. *Idem*.
- 14 Addidit Mart.-Lag. feccrim, quod sane latere videtur in corrupta cod. Dresd. 2 et Pal. 1 lectione an nescio quam tumidi fidem. Schiitz.
- of Olim addebathr beneficium: quod iam Lamb, delevit, et merito: nam nec rei satis aptum est verbum; et, si esset, poneretur potius post primum. Vidit. Ernest. Cod. Zel. A sed inde beneficium. Supra edd. vett. aliquae quod praestare non jioteram.
- 16 Sie pervenuste primus correxit Victorius e mss. deformatum et incptum vulgo tum victum. Mox infra Zel. A et probabile.
- 17 Non solum poenae metn., sed etiam etc. Vid. ad ep. DCCCXLIII., 4. Edd. vett. aliquae Sed ipsius iudicii., vel iudicio.
- 18 Quomodo animum affici atque angi meum putas, ubi hace secum ipse cogitat? Hace seilicet quae sequuntur usque ad illud quid faciet. Manut. Msti quidam apud Graev. et Verburg. ut secum loquitur vel loquetur, ut omnes fere Ambb.
- 19 Lamb. quid si muto? Msti aliquot quid vel quod si hoc mitto vel omitto.
- 20 Idem Lamb. quum porro non offendam etc. Sie legendum esse, inquit ipse, intelligent qui et attente legent et non erunt tardissimi. Hoc enim vult: Age, laudo aliquem (sie mecum cogito): num offendo Caesarem illins laudatione? Sed finge me non offendere: quid si non vult illum laudari? Fieri enim potest ut facto aliquo

aliquis non offendatur neque laedatur; id factum tamen non probet. aut id nolit. Sie fere Lamb. Alii aliter legunt, et explanant. Libri vett. aliquot, ut cod. Rec. edd. Rom. Grut., ego vero l. aliquem non offendo: Ambb. duo cum porro off. Mart.-Lag., quem sequitur Schütz. Hunc porro off. et supplet quid si non vult Caesarem offendi?

- 21 Respicit locum in Orat. c. 10: Itaque hoe sum aggressus statim Catone absoluto, quem ipsum numquam attigissem tempora timens inimica virtuti, nisi tibi hortanti — non parere nefas esse duxissem. Schiitz.
- 22 Msti plerique facit: quod aeque verum esse potest; nam sententia vera pariter est in genere; sed quod editur praeferunt fere omnes, ut Ciceronem praecipue respiciat: immo Lamb. et Schitz. ediderunt tu facis.
- 23 Exstat nimirum oratio pro Caecina. Mox sentire, quod suspectum iam fuit Ernestio. Schützius delevit. Gulielm. coniiciebat sentis oportere. Neque apud nos caret omnino suspicione: minus tamen dubitarem si esset facere oport., quod mallem, ut prox. praec. facis videtur postulare. Sed animadvertendum est, hic non Ciceronem scripsisse.
- 24 Calumniator ea fingit quae vera non sunt. Itidem timor saepe falsa proponit, ut recte propter similitudinem, calumnia timoris dici possit. Manut. Conf. ep. CDXL, not. 14.
- 25 Hoc est scribere ad alieni sensus coniecturam, ita ut in tua scriptura alterius a: imus acquiescat. Evadere dixit tamquam ex difficultate, ut vidit Manutius.
- 26 Ep. CDLXXVI, 1. Summa necessitas, scilicet eundi in Asiam. Vt imperasti feci, morem tibi gessi, qui iter illud mihi dissuasisti.
- 27 Hoc est nimio amore mei, vel nimio impetu mean restitutionem conficiendi. *Graev.*
- 28 Mart.-Lag., quem sequitur Schütz.. correxit opus: bene

- quidem, sed praeter necessitatem Ambb. aliqui cum Rec. onus omne p.; unus omnia perf.
- 29 Sic eum Ernestio et Schützio fere omnes Ambb. Lamb. eum aliis consucvisti. Graevius aliique consucris; minus recte.

## CDLXXIX.

- duit. Schiitz. Sed eur custoditur diligentissime? Seilieet, ut antequam evulgaretur perpenderent Caecina et Cicero num quid esset quod offendere denno Caesarem posset, aut ab co minus probari; ep. sup.
- 2 Sie malo cum Schützio pro vulgato *His*, quod in libris vett. facile cum *iis* permutatur; non enim ad praecedentia respicit, sed indefinite, ut paullo post *ca cogites*.
- 3 Et hoc, quod e duobus Ambb. 13 et 15 et Rec. depromsi, praetuli vulgato prospiciam, sensu postulante, quod in libris veteribus utrumque scribitur compendiose, nec rite distinctum. Illud confirmare videntur alii qui habent respiciam.
- 4 Ista calamitas exsilii (cp. sup. 1 et 2); nam in utrainque partem fortuna saepissime accipitur.
- 5 Totus hie locus vulgo sie legitur Quare ad eam spem quam extra ordinem de te ipso h. non solum propter d. et virt. tuam (haec enim o. etc.) a. tua pr. propt. ex ing. summ. virtutem. Quem locum minime cohaerentem diversimode viri docti emendare conati sunt. Primum pro vulgato extra ordinem, quod nemo explicarit, Schützius post Schönb. ex Pal. 3, cui accedit Amb. 6 in quibus est ex ordine. correxit, ut nos edimus, ex tuo ordine; seil. equestri, nobili, ut ex illustri parte Italiae, Etruria (ep. CDLXX med.). I. V. Cler. et virtutem seclusit, su-

spectum ei fortasse ob infra seq.: sed quomodo sic diguitatem consentiet cum ornamenta? Porro pro ipso h. ut Steph. et Mart.-Lag., dedit idem Schütz. ipsi h. non soli (subaudiens, sed etiam alii ex eodem ordine tuo equestri), pro non solum, quod Lamb. delevit, quod constructionem perturbare videretur. Deinde Mart.-Lag. ad explendum sensum ( haec enim -): sed etiam propter \* \* \* accedit, nempe spes. Denique pro vulg. virtutem ex anteced. temere inculcato Gronov. eruditionem, Schütz. eloquentiam dederunt: sed multo acutius Lamb. et Ernest. nobiscum doctrinam, quod nimirum est in Zel. A. Ceterum non perpendunt fieri potuisse. ut Cicero in vitium inciderit inconsequentiae, a Graecis σολοικόφανες dictum, sive aliter ανακόλυτον a grammaticis, ut et alibi in Verrinis; quemadmodum et alii eximii auctores, ut bene animadvertit Manutius.

- 6 Caesar. Alias tamen semper dicit is, ut habet Amb. 15. Item alias mehercule.
- 7 Ea ipsa eloquentiae tuae facultate, qua delectatur. Mox Lamb. aliique se v. putaret. Violatum vero dicit propter librum illum criminosissimum, de quo ad ep. CDLXX, 2, not. 31.
- 8 Lamb. ex mss. Memmianis eductus; quod defeudit Gebhardus, aliique posterr. receperunt. Mox Amb. duo ita faciundum sit.

## CDLXXX.

- r Restitutionis meac in patriam. Vid. ep. CDLXIX.
- 2 Vt in patriam redirem.
- 3 Ep. proxime cit.
- 4 Quae interciderunt. Vide tamen Ciceronis ad Sulpicium ep. cit.

- 5 Forma haec loquendi Schützium offendit, ideoque andacter mutavit in Reliquis urbis commodis ego etc. Neque insolens est locutio, et est pro ciusmodi sunt, ut his ego carerem.
- 6 Idem Schütz. post Lamb. *Itaque hoc e.* sublato *in*; quos bene refellunt Graevius et Cortius.

## CDLXXXI.

- 1 Quem Caesar Galliae Cisalpinae praefecit; ep. CDLXX, 2.
- 2 Idest corum quae ad familiam meam ad cognatos et necessarios pertineant. Schütz.
- 3 Integra; nam *sarcire* est integrum facere (conservare) Festo, p. 482; Livius XLII, c. 3: adde Brisson. VI de Form. p. 518. *Cort*.
- 4 Cisalpina, ubi patet Arpinates agros obtinuisse, ex quibus locatis vectigalia exigebant a colonis. Notum autem est, municipia etiam extra suum territorium possessiones habuisse. Vide Mazoch. in Amph. Camp.
- 5 Sie msti aliquot Ambb. et aliorum cum Lamb. Oliv. aliisque. Vulgo abest eo.
- 6 In aliis enim municipiis vel dictator creari solebat, ut Lanuvii (pro Mil.); vel consul, ut Tusculi; vel Ilvir, ut Corfinii (Caes. Bell. civ. I, 23, 30); vel IVvir, ut Neapoli et Cumis (pro Cluent. 8); vel quaestor, ut Sidicini et Ferenti (Gell. X, 3); Spartianus in Hadriano. Per oppida Latina dictator, aedilis, duumvir fieri voluit. Manut.
- 7 Idem est, quod antea dicebat negotium municipii, nempe pecuniarum a colonis exigendarum. Schiitz.

### CDLXXXII.

- 1 Proxima superiore. Schiitz.
- vulgo comminuam, quod male defendunt Victor. et Gebh.

  Mox corumdem librorum auctoritate, sensu et forma postulante, adieci praepositionem ad contra Graev., quae vulgo abest, sed ut hanc a.
- 3 Anno V. C. DCCIII, quum Cicero proconsul provinciam illam administraret.

### CDLXXXIII.

- extr.) videtur, alterque locus ex altero corrigendum. Schiitz. Nulla tamen scripturae varietas in mss. Ambb., nisi quod alter Castorinus, alter Castorius habet.
- 2 Honestus ad generis et familiae nobilitatem; gravis ad aetatem et mores refertur, et probitatem, ut explanat Manutius.
- 3 Lamb. aliique vett. et ut meum a. et ut tua d.

### CDLXXXIV.

- 1 Codd. aliqui, ut Ambb. et Rec., et edd. vett. cum Lamb. Titione: item infra Titionem.
- 2 Cod. Rec. ornato viro.
- 3 Scilicet ut Brutus Galliae praefectus (ep. CDLXXXI, 2) eam diiudicaret. Schiitz. Supra pro P. Ambb. aliique Pupilius vel Pupillus.
- 4 Aliqui vett. ut Lamb. quod: minus recte.

# CDLXXXV.

- 1 Graeciae a Caesare praefecto; cp. CDLXX, 2. Corrad.
- 2 Vid. epp. CCLXXXVIII et CCLXXXIX. Aliqui legunt Marcus diserte; alii sola initiali M.
- 3 Ep. CDXXXVII, not. 3. Antea vulgo in f. veni; quod tamen ad Tullium respiciens acque congruit.
- 4 Antea, fortasse in reditu ex provincia Cilicia; proxime vero, discedenti post proclium Pharsalicum.
- 5 Lamb. Benedict. et Schütz. ex codd. Dresd. aliisque plur., quibus accedunt duo Ambb., iam ipsum per se comm. p.; quod ego non reiicerem si abesset eum.
- 6 Hoc est e correctione Lambini, quam plerique posterr. receperunt. Aliqui duram librorum vett. lectionem retimerunt quam max. postea commend. Manutius coniiciebat quam max. potest mea: Schützius vero correxit possit. Libri vett. nonnulli, teste Lambino, quam max. postea commendat. nostra cum. ac. haud male: an vero genuina sit lectio, nemo asseverarit. Sic et Mentel. teste Graevio q. m. praeterea commendationis c. a.
- 7 Pro aliqua. Lamb. e correctione dedit si qua-

### CDL\XXVI.

- Lamb., cui favent noster 3 et Mentel., quam si vog.—
  te ultro. Plures alii mss. qui si r., vel quod si r.: Amb. 15
  qui r. Mox Schütz. coniicit .lttico respondisses tam liberaliter (quod tamen etc.) de sententi. Ernestii, cui
  vulgatum durum videbatur, nec bene consentire seqq.
  ultro ad cum scr.
- 2 Si enim mea causa fecisses, gratias ipse agere deberem: quum vero ipsius causa feceris, ad eum pertiacre gra-

tiarum actio videtur. Quamquam ne ille quidem gratias debet agere: non enim ab eo rogatus, aut admonitus, sed ultro ipse, nec opinanti voluntatem ei tuam tantam per literas detulisti. Itaque gratiarum nulla aequare potest officium tuum.

- 3 Lamb. cum cod. Rec. aliisque quem ego unice d.
- 4 Sie idem Lamb. et Oliv. ex mss. et edd. vett., sieque forma requirit pro vulg. quum mihi, cui mox consentiret liceat, non licet.
- 5 Possessionibus, quas in Epiro habebat.

## CDLXXXVII.

- Al. olim sed ea c. comm. ei est cum aliis compl. Schütz. coni. sed ea c. com. cum aliis compl.: vel sed ea (scilicet necessitudo) etiam cum aliis compl. Lamb. causa est etiam: sic et alii vett. habent, sed pariter ex emendatione. Causa intellige hospitii: ita enim veteres loquebantur, ut causa simpliciter dicerent pro causa coniunctionis, amicitiae etc. Vide Hotom. ad Or. pro Quint. c. 15.
- 2 Caesaris. Schütz.
- 3 Scilicet Pompeianorum. Item nostrisque praesidiis.
- 4 Sic Amb. 14, Ment. et Graev. 2 aliique libri vett. Nostri ceteri vero cum aliis summo st. (vel st. s.) cura peto; Hittorp. et Pal. 6 s. st. et c. peto; Schiitz. ex Asc. I cum nonnullis Corradi libris s. st. summaque cura p. Vulgo omnia a te studia summa cura peto.
- 5 Potest esse is Mennius, ad quem leguntur Ciceronis epistolae CXCVII. CCLIX et CCLX. Nam et praenomen idem est, et exsulavit uterque. Manut.
- 6 Amissa Romana civitate. Nam duarum civitatum civis esse nemo poterat; Nepos, Att. 3. *Idem*.
- 7 Olim vulgo scripsisse de se putet.
- 8 Nostri plures aliique feceris.

## CDLXXXVIII.

- Tironis, quem ex Cilicia decedens aegrum Patris reliquit; ep. CCLXXXV et seqq. Manut. Sed quum dicit meorum, ad plures referendum: et fortasse Tullia sub Aselaponis cura fuit, vel ctiam alii e Ciceronis familia.
- 2 Repetitio particulae ut in vulg. ut des op. ut int. iam Ernestium offendit; ideoque delevit auctoritate ms. Gorl., emmque sequitur Schütz., quibus adstipulamur cum nostro 15.

## CDLXXXIX.

- r Vid. ep. CCLIX.
- 2 Sie mss. omnes; quod Manutium tamen aliosque offendit; ideoque ille coniiciebat diligentissimus, quod recepit Lamb., et probarunt Graev., I. F. Gronov. et Ernest., quodque confirmare videtur unus Amb.; vel diligens, quod recepit Schütz. Ego vero minime arbitror mutandum, quum lectio vulgata non modo non absurdum, verum etiam elegantem ac varium efficit sensum, ut ostendit Victorius, et antithesin constituit antecedenti dilexit: nam quae officia quisque praestat, in eis diligendum se praebet sive amabilem, ut infra diligeretur.
- 3 Persecutionis Clodianae, qua in exsilium pulsus fui. Lamb. molestiss. meis temp. Idem supra cum aliis tum etiam quod in me, ut malebat Ernestius, sed mss. omnibus repugnantibus.
- 4 Bene suspicatus fuit Ernest., hoc esse invectum a glossatore. Schiitz. omnino sustulit, ut et prox. praeced. Hammonium.
- 5 Scilicet modestum, timidum. Aliqui vett. prudentem.

### CDXC.

- 1 Sic Amb. 12, sicque Lamb. aliique vett.; quod praetuli vulgato tamen, quia hic ineptum videtur.
- 2 Ernestius pro sua grammatica subtilitate putat legendum commendarat; Schützius vero pro suo reformandi studio avide recepit; quia sermo est de re praeterita sane paedagogice, quim innumera sint einsmodi exempla.
- 3 Quantum ei cui. Similis modus intendendi illi ep. XIV, 4: tam enim sum amicus reip. quam qui maxime. Cort.

#### CDXCI.

- Sic recepi cum Vict. Lamb. ex quatuor Ambb., quibus accedunt duo Pall. Hittorp., pro vulgato tuo; quod si verum esset, verisimilius esset et consentaneum, illum libertum a patrono suo commendari, ut Servii tribulem et amicum, nec alicuae commendationis egere, nec Ciceroni opus esset eo modo Cossinii familiam notam facere.
- 2 Ambb. tres, Rec. aliique codd. Anchilaus; unde Gulichu. coni. Archilaus.
- 3 Eodem statu gratiae; ep. CCXIII. Corrad. Mox vulgo quo et est apud. Sed recte copulam sustulerunt Bened. Schütz. aliique; quam nec plures Ambb. aliique libri vett. agnoscunt.

#### CDXCII.

1 Ita recte, latinitate postulante, correxit Ernestius; idemque est in edd. Med. et Rom. et mss. Guelf. 1 et 2. Vulgo meminerim. At iam corrigendo praeiverunt Lamb. ali-

CICER. VIII. — Lett. T. VII. 36

- que ex aliis mss. Supra vero meo post officio deest in aliq. mss.
- 2 Ep. CDLXXXVII. Mox Stewech. ex literis tui cognovi.
- 3 Sie Lamb. et Oliv. facile ex mss., quod recipere non dubitavi, dum habeut et Ambb. fere omnes cum Rec. Vulgo abest, et simpliciter tibi gr. ago.
- 4 Odium in Lysonem ex suspicione, te ab eo laesum fuisse.
- 5 Intellige, laudes tuas. Ernest.
- 6 Sie ope mstorum emendavit Victorius. Alii libri vett. plerique tamen *iisque*, vel *isque*, ut ad Lysonem referatur.
- 7 Schütz. anctoritate unius cod. Asc. interiiccit copulam, nempe officiis et liberalitate, plane ut Lamb. Sed sine copula est etiam in ep. CDXCVI gratissimo, incundissimo. Ego potius reciperem liberaliter ex tribus Ambb., nisi sine ea copula sexcenta exempla occurrerent, ut notat Manutius.

#### CDACHI.

- 1 Sic scribendum esse monnit Vrsinus ex graeco μησάρατος; qui etiam volebat *Larisaeus* ex Λαρισα unico σ ex vett. numism. Illud recipiumt recentiores: olim vulgo Agesaretus.
- 2 Quo sensu. vid. ep. CLXXXV, not. 3.

## CDACIV.

- 1 In Cilicia; ep. CCCII, CCCLXXIII et CDXXXVIII. Quae necessitudinis causa intersit inter procos. et quaestorem vid. epp. CCLXII et CDXXXVII, init.
- 2 Aliqui olim et sua c. Mox alii lib. te esse f.

- 3 Has duas voces pond, hab, ex vetustis codd, restituit Victor, et recepit Lamb, et nunc recentiores. Vulgo absunt: mss. nonnulli vero, ut duo Ambb, aliique, magni tamen esse a te nicas literas; quod non tamen est inclegans; et ipsum abruptum vulgatum defendit Cortius et exemplis confirmat.
- 4 Lamb, aliique vett, ignorantia decepti emendarunt Elide. At hoe est nomen derivatum complectens regionem circa cam urbem Peloponnesi, solita nimirum forma graeca, nt Eolide, Argolide, Tauride etc. Elis, Eli, Elim alibi quoque occurrit, nt Plin. XVI, et ipso Cic. de Nat. Peor. II, ubi pariter Eli emendare volucrunt.
- 5 Sie, mss. cum edd. vett. aliquot. Alii malunt ubique quum tum, quod iau inculeatur in hac ipsa epist. Sed utrumque usitatum variandae formae gratia.
- 6 Aubb. plures aliique uss. perscripsimus.
- 7 Rei quae in controversiam vocatur, moderatore. In partitionibus hoc verbum Cicero ipse interpretatur. Aut auscultator est modo, qui andit, aut disceptator, idest rei scutentiaeque moderator. Manut. Ernest. te superfluum duxit, ideoque seclusit.
- 8 Sic melius Lamb. Ernest. aliique recentiores ex mss., quibus accedunt Ambb. plerique, quam vulgatum male sonans quum cum. Ambb. ceteri aliique quoniam.
- 9 Ernestius, quem sequantur Schützius et I. V. Cler., correxit posses, et paullo post, praecuntibus aliis, arbitrabamar: rati hoc requiri a iuberent et sumsimus: istud quoque paedagogice. Immo res est etiamnum de futuro.

## CDXCV.

- 1 lisdem verbis; ep. CDLXIX init.
- 2 Scilicet vos iurisconsulti (qualis erat Sulpicius) facere. De eadem re alio modo est formula iurisconsultis antiquis usitata in praescribendis actionibus, quum ostenderent eiusdem rei consequendae vias complures esse et actiones varias posse institui. Brissonius. Soletis est e correctione Victorii ex vestigiis mstorum, quorum complures tum Ambb. tum alior. et edd. vett. id non agnoscunt, fortasse verius, quum facile subaudiatur. Alii etiam vultis.
- 3 Ep. CDLXXXIX. Aemilii. Av. ibidem.
- 4 Supple scripsit vel dixit. Mox rem abest in pluribus Ambb. aliisque, ita ut familiarem substantive accipiatur hoc sensu: se ita tractatum dicit, quam optime tractari potest quisquam praesens, et ut familiaris loco patroni sui absentis.
- 5 Servii Sulpicii filio; ep. CDLXI extr. Sic recipiunt recentiores [cum Graev. ex msto Amstel. Nec displicet quod habent alii plures incumdissime coniunctissimeque; sed minime placet vulgatum incumdissime, coniunctissime.

### CDXCVI.

- 1 Ep. CDLXIV.
- 2 Est in duobus Amb., uno quidem a manu post., et Rec. Sunt, quod revera necessario postulat seq. studia. Nec tamen ideo mutandum censeo; nam, ut nonnumquam fit, et Cicero scripsisse potest singulariter antequam sequentia menti occurrerent. Mox ed. Rom. tum animi

- virtus, quod faede spurium dicatur; et tum pro quum etiam Schütz.
- 3 Philosophiae. Manut.
- 4 Sic mss. plerique cum Graev. Ern. et recentiores. Olim vulgo duo sunt quae te n. r.
- 5 Si cavendum erit, neminem in posterum, quod solvetur, pecuniam aut hereditatem, petiturum. Amplius peti, non modo ab ipso Mescinio, sed ab ullo quoque alio; quorum magis causa, quam ipsius litigatoris, satisdatio exigebatur: quod scilicet in controversiam venire poterat, hereditasne ad eum qui tum peteret pertineret, atque ideo ab aliis quaestionem reis movere, quasi minus recte solvissent non iusto (illegitimo) heredi. Bern. Rutil. Haec porro erat solemnis formula iurisconsultorum, ad quam etiam Cicero alludit in Bruto (c. 5): At vero, inquam, tibi cgo, Brute, uon solvam, nisi prius a te cavero, amplius eo nomine, cuius petitio sit, petiturum. Graev.
- 6 Λe propterea L. Mescinii fratria; ep. CDXCIV.
- 7 Si Oppia putabit, sibi Romam esse veniendum, res eas quas clam distraxit, restituere cogemus.
- 8 Hoc recepimus cum Manutio, qui id in suis libris se reperisse testatur, et cum Graev. Verb. et Oliv. aliisque ex Pal. sext., quibus accedit Amb. 14. Ceteri tibi promitto non agnoscuut; aliqui id illud in me r.; alii plerique id in meque recipio, ciecta copula. Mox pro collocaturum unus Amb. collaturum, fortasse mendose, sed non inepte.

## CDXCVII.

Novae hic epistolae initium esse, vulgo cum superiore coniunctae, acute sensit Manutius. Schütz. Vt in ceteris,

- neque in Ambb. codd. ullum luius initii vestigium est; et vulgo etiammum cum super. coniungitur.
- 2 Ed Rom. non iura solum; non inepte.
- 3 Auctoritate trium Ambb. Rec. et alior. cum Lamb. aliisque delevimus ut vulgati ut his; quod temere ac superflue inculcatum ab autec. facile quisque perspexerit.

## CDXCVIII.

- Est Siculum Manlii nomen, quod solum habnit antequam civitate donaretur. *Manut. Manlius* vero nomen est eius cuius beneficio Romanam civitatem adeptus fuit. Vid. ep. DIV.
- 2 Ex urbe Catina, nunc Catania. Fuit, seil. origine, sed esse desiit postea quam in municipium Neapolitanum adscriptus est. Civis enim duarum civitatum esse nemo potest. Sie fere idem Manutius.
- 3 Si ab hoc Tullii loco discedas, nusquam reperias decuriones Neapoli, aut hanc urbem, quae multis post Augustum sacculis Graecanica floruit, municipium audivisse: contra vero Graecos magistratus ubique scriptorum ac lapidum legere est, praesertim δημάρχες, φρητάρχες etc. Quin tironibus notum est, Hadriani Augusti aevo demarchatus dignitatem Neapoli viguisse ex Spartiano II. A. p. 174. Vide ibi Martorellium.
- 4 Significat populos ceteros Italiae praeter Latinos, ut observat Manutius ex Livio: Socii latini nominis, quos mox recenset, seil. Latium onme cum Sabinis et Volscis et Aequis, et omni Campania et parte Vmbriae Etruriaeque etc. Data eis porro civitas fuit A. V. C. DCLAIII lege a L. Iulio Caesare lata. Hac primum Latini populi, deinde ctiam Italici omnes, ac propterea etiam Neapolitani civitate Rom, donati fuerunt. Quum ergo et Sosis

iam ante hanc legem civis Neapolitanus factus esset, civitatem Romanam cum ceteris Neapolitanis est adeptus. Hoc civitatis Romanae beneficio coloniarum et municipiorum, quae in Italia erant, aequata iura sunt, non nt legibus Rom. aeque uterentur (nam coloniarum dumtaxat Romanarum hoc fuit, municipia suis legibus atque institutis vivebant); sed ut aeque ius illud civium Romanorum, ferendi scil. suffragii, et adipiscendorum munerum obtinerent. Martorellius (Theca calam. p. 459) negat Neapolitanos adscivisse civitatem Romanam, idque multis probat argumentis, quae huc afferre non vacat.

- 5 Idest, iam possidet hereditatem; et generatim significat esse in possessione bonorum.
- 6 Cui Acilius praeerat proconsulari imperio, licet consulatum non gessisset. Manut. Sua, scil. patria. Schützius tacite dedit tua, quod nullibi reperio. Tum quoniam pro vulgato quum vel quando, recepi eum Oliveto et I. V. Cler. ut habent tres Ambb. cum Rec. Mox codd. plerique Ambb. aliique libri vett. non habent et post fraternam; ita ut, si iis fides est, verba et hanc hereditatem frat. non ad seq. commendo, sed ad praec. habet referenda videntur.
- 7 Sic, ut iam revocarat Ernestius ex edd. prr., habent plerique Ambb. Vulgo antea inepte aberit.

### CDXCIX.

- ı Cui primum Tulliam desponderat; ep. VIII extr.
- 2 Refertur ad superiora honesto et ornato; scil. illustris virtute sua et generis nobilitate. Ideo supra dixit ambitione, scil. non ut talis praeclari viri necessitudinem ostentaret. Vid. ep. DXIV, not. 7.

### D.

- 1 Mss. duo apud Graev. cum Amb. 7 et Rec. laudata. Aliqui olim tam lauta quam nobili.
- 2 Scilicet M. Clodium Archagatum et C. Clodium Philonem. Horum cognomina Graeca sunt (erant enim Siculi), praenomina vero et nomina Romana. *Manut*. Vid. ep. CDXCVIII, not. 1.
- 3 Vt ostendam iis, quos tibi praecipne commendo, me apud te valere plurimum.
- 4 Lamb. aliique hos homines.
- 5 Abest ut in plurimis mss. Ambb. aliisque.

### DI.

- Equestris forsan; sed Manutius conditionis aut sortis interpretatur. Cort.
- 2 Coniunctiva forma hie in genere ac indefinite accipiendum est; sed e mox seq. nt scripsi et super. utor pariter hie videtur esse legendum, ut Amb. 3 cum aliis vett. Pro scripsi ed. Rom. dixi.
- 3 Sic legendum esse monuit Vrsinus ex vett. monum. Vulgo antea *Hilarius*,

#### DH.

- Hoc adiecit praecipue, opinor, ut a Lysone Patrensi (ep. CDLXXXVIII) distingueretur. Nomen patrium ex Lilibaeo, promontorio et urbe Siciliae.
- 2 Hoc desideratur in aliquibus mss. apud Graevium: et sane abesse potest; nam facile subauditur.

### DIII.

- 1 Quia pro illo Caesarem rogavi; ut ep. seq. rogatu meo.
- 2 In eos, quos Novocomum deductos in primo consulatu civitate donavit (ep. CXCVIII). Ii fuere quinque millia et Graeci maxime illustres quingenti. Philoxenus autem Graecus, quia Siculus (Sveton. Strabo). Manut. Novum Comum antiquitus Comum dictum fuit; colonia autem eo deducta, Novocomum appellari coepit; quod tamen ad breve tempus duravit. Ademta enim civitas Novocomensibus fuit (Sveton. in Iul. c. 28, Plutarch. in Caes.); quam etsi Caesare dictatore recuperaverint, eo tamen interfecto, eamdem rursus cum recenti appellatione amiserunt, et Comum et Comenses iterum vocati. Gruterus (LXXV, 6) FORTVNAE OBSEQVENTI ORDO COMENSIVM; et alia inscriptio inedita apud Labusium CAESARI ORDO COMENSIVM D. N. M. Q. E.
- 3 Lamb., ut cod. Vatic., consecutus. Hittorp. hic secutus.
- 4 Epp. CDXXXVI et CLXXV.

#### DIV.

- Assumto scilicet praenomine et nomine Dolabellae. Schütz. Vid. ep. CDXCVIII, not. 1.
- 2 Aeneam in publico fixam. Manut.
- 3 Ne valeret. Idem. Iussisset autem intellige Caesar.
- 4 Hittorp. et Pal. sext. Demetrio gravaretur.

#### DV.

et in Verr. II; male, ut docet Chiver. de Sieil. Antiq.

- 1. II, c. 3, quam sit e Calacta Siciliae oppido prope Halesam.
- 2 A republica Calactinorum occupata sımt; sed non eius nomine?tenentur, verum alterius cuiusdam privati. Ernest. Alieno nomine, cui debebat Hippias. Cort. Quod alius, cui bona fortassis locaverat sua, non ipse, fuerit aere obrutus alicno. Func.

# DVI.

- 1 Ambb. quatuor aliique libri vett. hie et infra Brutus. Videtur autem Siculus esse, quum ibi domum haberet, et Ciceronis amicitiam iniisse dum hie in Sicilia quaestor erat.
- 2 Praetore Sexto Paeduceo, ut vult Pedianus.

### DVII.

- 1 Cod. Pal. 6, Hittorp. apud Graev. et Dresd. 3 apud Schitz. in qua.
- 2 Non satis hace consentire videntur Ernestio, quum alibi dicat: omni officio ac pictate; et quum officium sit genus; diligentia modus.

#### DVIII.

- Isaurico, qui Asiae praecrat; ep. CDLXII. Quum esset vir consularis, nescio cur inscribatur vulgo *Propr.*, quod tamen in Ambb. onmibus cum Rec. abest: fortasse quia praetor fuit, Pompeio consule. Manut. vero *Procos*. Idem creditur esse Ciceronis in auguratu collega, ut inscribitur in cpp. seqq.
- 2 Ambb. 2 cum ed. Rom. nostrac.

- 3 Exsulabat nimirum, ut dixinus ad epp. CDLXX et CDLXXVIII.
- 4 Lamb, aliique vett. debeat.
- 5 Quum scilicet Caesari de salute Caecinae, idest de reditu in urbem, supplicatum est, nec tamen impetratum.

  Manut.
- 6 Caesaris (ep. CDLXII), qui secundum consulatum cum Servilio gessit. *Idem*.
- 7 Hoc praetulimus cum Lamb. aliisque auctoritate quat.

  Ambb. et Rec. vulgato quum, quod in hac forma cum indicativo duxit, latinitas non fert, ut saepe ostendimus.
- 8 Asiam; supra not. 1. Ernestius male Siciliam exponit.
- 9 Sie bene optimi codd. Graevius defendit *reliquis*, quem sequitur Ernestius. Ambb. duo cum Rec. *etiam in rel*.

#### DIX.

- Tres iurisdictiones, scil. Laodicaeam, Cibyram, Apameam. Vide fusius ad ep. CCL. not. 8. Mox Schütz. ex codd. Lips. et Dresd. 4 attr. esse.
- 2 Sic praefero cum Graev. et Oliv. ex plerisque Ambb. aliorumque. Vulgo Non te cuim.
- 3 Idest quam pauci. Est enim dictum cum ironia. *Manut*. Lamb. et cod. Hittorp. *quam non m*.
- 4 Multi ex mss. et ut tu i. Sed quim sufficiat praec. ut, hic superabundat, et insititium puto.

# DX.

- 1 Codd. Ambb. duo aliique Michres, vel Michares.
- 2 Ambb. fere omnes aliique libri vett. Postumii.
- 3 Sie mss. omnes, pro vulgariter. Enallage non infrequens, ut Div. 2: eaque scuta sublime fixa. sunt humi inventa.

Sveton. in Tib. c. 1: Romam recens conditam cum magna clientum caterva commigravit. Tamen Victor. Lamb. Graev. et recentiores ex vitiatis exemplaribus vulgariter inconsiderate receperunt. Mox Stewech. sed pro h. int. sine ut.

- 4 Si nomen est patrium, est seil. ex Colophone Asiae minoris urbe. At forte nomen proprium.
- 5 Mallem ei, ut Lamb. aliique vett., si auctoritas faveret.
- 6 In petendo; ut ep. DCXX. Manut. Seil. molestus.
- 7 Alias tamen semper in fidem tuam, ut cp. sup. et ut Lamb. coniiciebat.

# DXI.

- 1 Hoe est, vulgares homines etiam commendo et sine delectu. *Tribuo* subaudi commendationem.
- 2 Sie mss. fere omnes; sed mallem sine pracp. in, aut ut hoc t. ut multi olim, et ex recentioribus Oliv. receperunt.
- 3 Ille forsan ad quem paullo post ep. DXIV.
- 4 Propria laus in servo. *Manut*. Nam interdum significat *utilis*. Vide Indicem.
- 5 Eius commoda promovere studueris. Func.

#### DXII.

- 1 Sic melius inss. plures; alii quoniam: vulgo quum.
- 2 Exsilii mei. Manut.
- 3 Sic Ambb. omnes aliique plures. Vulgo post Victor. et Grut. ex Medicaco, usu; quod etsi, iudice ipso Cic., melius sit, ut notat Ernestius; quis ignorat, et illum subiude consuctudini se accommodare?

# DXIII.

- Hanc a Cicerone sene amatam criminatur. Q. Fufius Calenus (apud Dionem I. XLVI). Nec Quintil. (VI, 4) et Ausonius (in Centone nuptiali) negant. Corrad. Atqui apud Quintil. nihil invenies de hac Ciceronis cum Caerellia libidinosa consuetudine; et literae ad Caerelliam. quas memorat Ausonius, Apuleii sunt, non Ciceronis. Mongalt. De Dione couf. ep. DLXIII; ad Att. ep. DCXIII, 6: Mirifice Caerellia, studio videlicet philosophiae flagrans, describit a tuis (libris): istos ipsos de Finibus habet. Vide et ep. DLXXXI, 4.
- 2 Pecunias Caerelliae debitas; ep. DLXXXI.
- 3 Amb. 14 necessitudine. Infra pro officiis ed. Rom. beneficiis.
- 4 Senatum privatorum etiam negotiis se immiscuisse iam vidimus ep. CCL, 8. Mox Ambb. tres cum Rec. et Zel. B commendandi causa.
- 5 Seil. senatorii, ut patet ex senatus consulto.
- 6 Ambb. duo cum Hittorp. et Pal. 6 benefeceris.

### DXIV.

- Tranquillitatem mentis. Vid. ep. CDXXXII, not. 8. Sie tres Ambb. et Rec. aliique libri vett. et ipse Lamb. Vulgatam constructionem ad aeq. te animi possit postea ext. ut adfectatam repudiavi.
- 2 Hoc est, caritas in te mea et amor me plura praestare coëgit, quam status hic meus, et gratia nunc immutata pateretur.
- 3 Idest Cacsare excepto, ut ep. CXLVIII, 4 circa fin.
- 4 Per Caesaris familiares, non per se Cicero egit. Si au-

tem per se apud Caesarem egisset, visus esset Caesaris causae adhaerere, et tempori servire. Alii pvo me; quod Ernestio iudice ineptum est. Al. paullo post. temp. causae.

- 5 Ep. DCCCXXXIII. Mox aliqui olim valet.
- 6 Sic esse scribendum ex Plut. et Appiano, qui Τιλλιος habent, viderunt Graevius et Ernestius. Ambb. fére omnes aliique mss. et edd. vett. Tullius; alii mendosius illius, ut Ambb. 3 et 7, Zel. A et Graevii liber; 15 tu illius.
- 7 Ambitiosae rogationes sunt quum quis aliquid a potentiore petit, ut gratiosum se ostendat; necessariae, quae fiunt pro amico intima necessitudine coniuncto. Consule ep. DXXVII et pro Ligario e. 2. Schiitz. Vide ad ep. CDXCIX. Msti aliqui valent ctiam, unde, credo, Schiitz. valent enim; quod et ego anteferrem si auctoritas admicret idonea. Mox quas, scil. rogationes necessarias; ex quo loco inferre licet, Tillium fuisse Ampii affinem. Sie vero habent libri vett. optimi. Vulgo quam, quod defendunt Gebhard. et Cellar. ad unam solummodo speciem rogationum referentes, et alterum imprebant. Amb. 7 quod.
- 8 Hoc est documentum scriptum, sive, ut nunc loquimur, salvus conductus, quo reditus Balbi concedebatur. Sic in genere dicebatur quo itineris faciendi potestas concedebatur, ut ep. CCCLXXVIII, 5.
- 9 Sie ex mss. Graevins restituit, et sie habet noster 13 cum Rec.; ceteri cum aliis quam, vel et quam: quod latinins dietum affirmant aliqui, probatque Cortius ex illo Sallustii loco (Catil. 55.): Est locus in careere, quod Tullianam appellatur. Revera cum et alia exstent huiusmodi exempla concordantiae cum subsequente, nulla habita ratione antecedentis, difficile est, utrum sit ve-

- rum, dindicare. Nos interim illud recipiunus ad perspicuitatem, quum et veniam praecedat.
- 10 Bellum civile scilicet, ex quo potentes sunt facti; vidit Corradus. Aliqui olim accidisse.
- 11 Nostri quatuor cum Rec. gratus: ed. Rom. P. m. gratus; Peck. gravis q. h.
- 12 Impetraturum, conscenturum. Graevii liber ablecturum: noster 14 allaturum.
- 13 Vxoris. Manut. Tum Ampiae, filiae, aut sororis. Mulieres gentis nomine appellabantur. ut diximus ad ep. CCLVI extr. Nostri omnes aliique vitiose Apuliae, praeter unum, qui cum aliis habet Apuleiae, ut ex suo libro Ernestius.
- 14 Idem Ernest. ex coniectura Lambini addidit oportere cum nota, Schützius vero tacite; I. V. Cler. pro suspecto et incerto recepit. Sed hoc facile subauditur. Propius tamen corrigerem perscribenda; immo Graevii mss. perscripsi absolute; verum ita otiosum esset super. putavi. Supra vero Gulielm. ingeniose coniicit magnopere e re putavi.
- 15 Sie e mss. Lamb. Graev. et Oliv. Vulgo exploratae, vel ut aliqui vett. explorate, unde Gulielm. coni. explorato.
- 16 Nostri omnes aliique nisi eam: Lamb. nisi eius quam, quod sperare spem durum existimaret.
- 17 Nisi tantum salutem eam, quae sperari potest quum plane motus hi civilis belli sedati fuerint. Ardor venuste dicit, quod alibi dixit incendium, scil. quasi reliquiae incendii, quia studia et irae partium etiamtum fervebant. Ambb. duo, Rec. et edd. olim extinctus.
- 18 Tribunatus incidit in tempora coniurationis Catilinariae A. V. C. DCXC; praetura autem, ut videtur, quum coss. Piso et Gabinius, et tribunus pl. Clodius A. V. C. DCXCV omnia in re publ. miscebant.

- 19 Edidi prout habent Ambb. fere omnes aliique codd. plures, et explano: ut esses non solum uti victor, beatus; sed etiam ut victus, si ita accidisset, sapiens. Schütz. correxit ut si victor; sed etiam, si ita accidisset, victus ut sapiens esses; Mart.-Lag. victus et sapiens ut esses. Lamb. et Oliv. prius ut deleverunt, Ernest. et I. V. Cler. posterius: ego vero utrumque ut abesse malim; nam perfacile subauditur; et paullo ante uti ad verbum, non ad victor pertinere arbitror. Alii mss. et olim vulgo victus et sapiens.
- virorum illustrium, et quidem de ipso Caesare scripsisse, si modo est T. Ampius, de quo Svetonius in Caes.; quod opus tamen non exstat.
- 21 Ambb. tres cum Rec. consimilem; aliqui olim simpliciter similem.
- 22 Quae communia sunt (nempe remp. amissam), quando illa propria iam effugisti. *Manut.* Sive ad ea quae etiammum impendent.

#### DXV.

- r Ciceronis familiari, qui perierat : codem sensu quo ep. CDLX.
- 2 Subaudi, soliciti simus, vel quid simile.
- 3 In eum veniendum sit, et dicenda sententia, nec ne. Ernest.
- 4 Subintellige uxorem (ep. CCCLXXI). Manut. Aliqui olim supplicem.
- 5 Seilicet, ut de uxore a me ducenda cum Caesonio loqueretur. Nam dimiserat Terentiam tum. Eo pertinet etiam alterum de Pompeii filia. Ernest. Alteram vero nemo novit.

- 6 Olini nihil enim v.; quod Graevius post Victorium ex antiquis libris delevit.
- 7 Febricula eiusdem condoleo. Vid. ep. CDLIII, 5.

# DXVI.

- ı De Publiliae matrimonio, quam sexagenarius virginem duxit, dimissa Terentia, quia rem domesticam, ipso absente, negligenter administraverat; practer alias lean-'sas', quae commemorantur a Plutarcho (Cic. p. 881'), Quintil. VI, c. 3. Quum Cicero obiurgaretur, quod virginem iam senex duxisset, respondisse ait: Crus erit mulier. Sed et hanc ab co dimissam, Plutarchus et Dio tradiderunt. Manut. Lamb., 'quem imitatur Schütz. bene ue feliciter: melius certe et magis cuphonicum; sed nulla necessitate neque auctoritate suadente mutarunt.
- 2 Sic multi Ambb. aliique plures mss. et edd. vett.; et alterum hoc membrum ita priori: si dignitas est-bouis viris probare, quod sentias respondet, ita perspicuam efficit apud animum meum sententiam, ut etiam contra Ernestium hoc non dubitaverim recipere cum Lamb. Mart.-Lag. et Lallem. Vulgo. sin dignitas est, quod sentias, aut re efficere possis. Gracvius vero tantum abest, ut cum Ernestio fecerit (quod hic affirmat), ut si et possis delere voluerit.
- 3 Mart.-Lag. aliique relictum; sed vulgatum melius, et auctoritati nititur.
- 4 Civili, vel Africano, sive Alexandrino; ep. CDV, 2.
- 5 Caedem Pompeiani minabantur (cp. CCCXCVIII, 1), Caesar servitutem.
- 6 Sive bellandi, ut vult Manutius (cp. CCCLXV); sive diripiendi fortunas Cacsarianorum (ep. CCCXCVIII, 3), ut melins exponit Corrad. Iratorum, vid. ep. CCCXXXIV, 1. 37

CICER. VIII. - Lett. T. VII.

- 7 Epp. CDLXI et CCCLXVI, 1. Aliqui praevidentem.
- 8 Ex castris Pompeianis. Corrad.
- 9 A Terentia male administratas.
- lam; in salute Quintos fratrem et filium. Conf. cpp. CCCXCVI, CDII, CDIV et seqq. et CDXXVI.
- 11 Ducta uxore Publilia.
- 12 Sic Ambb. aliique plures codd. et edd. vett. Vulgo abest vel.
- 13 Singulare, peculiare; ep. CCCXCI, not. 6. Exsulat idest a duobus Ambb.
- 14 Caesarianos. Manut.
- 15 Ambb. omnes aliique quis sim.
- 16 Gulielm. e vestigiis cod. Stewech. rei familiari ac. s.

# NOTE ALLE LETTERE

CONTENUTE

# IN QUESTO VOLUME

#### CCCLXXXVI.

- Per la lettera antecedente noi vediamo che Civerone si pose in marc onde andare in Grecia il giorno 11 giugno, e non tornò in Italia se non verso il fine d'ottobre, ovvero al principio di novembre dell'anno vegnente; la qual cosa noi conosciamo leggendo la lettera CCCXIV. Or noi non abbiamo altro che quattro lettere di Cicerone ad Attico in tutto quel lungo tratto, e dal contesto di quelle non pare che altre ne scrivesse; vediamo di più in questa che gli era un gran pezzo che non gli scrivea: scrius ad te scribo: un silenzio così lungo in momenti cotanto difficili, è cosa degna d'essere notata, e non vorrem pensare che fosse casuale.
- 2 Correa tra l'epistola ed il libellus quel divario che vediam noi essere fra una lettera e un viglietto. Il libellus era una lettera corta piegata in un modo particolare, dettata con uno stile più famigliare che mai, e non vestita d'alcuna formola cerimoniosa. Chiamavasi per l'ordinario libellus un viglietto amoroso. In hoc tibello obsignato attuli gaudia multa (Plauto); ed in Petronio abbiamo libellus venerius. Usossi altresi di chiamare libellus una lettera partita in articoli a modo di scrittura giudiziale, ond' è venuto il termine forense di libello alle scritture delle parti litiganti.
- 5 Cotesti due milioni e dugentomila sesterzi, equivalenti a un di presso a dugentomila lire, che Cicerone avea lasciati in Asia, erano una parte della paga riscossa da lui come governatore. Or se Tullio galantuomo, discreto, umano, nemico dichiarato d'ogni guadagno che venisse per via di concussione

58o NOTE

e di prepotenza, se un cotal proconsole potè trarsi in mano in un sol anno onestamente si fatta somma, che cosa vogliam credere che ammassassero gli Appii, i Metelli, per non dire parola dei Verre e loro pari, che n'avea Roma in buon dato per contristamento del mondo romano? Quanto alla moneta chiamato cistoforo, vedi quello che s'è detto nelle note alla lettera XXXII.

4 Intorno al carattere di Filotimo vedi le lettere CCLXVIII, CCLXIX e CCLXXXII, dove si conosce che nè Attico nè Cicerone poteano soffrire quel liberto di Terenzia; ma essa a dispetto loro commise a lui sempre l'amministrazione di tutto il fatto proprio.

# CCCLXXXVII.

1

- Colni che venía chiamato erede, dovea entro un dato termine adire l'erédità con una dichiarazione di cui queste eran le parole: Quum me N. heredem instituerit, cam hereditatem adeo cernoque. Avendo adunque Attico fatto sapere a Cicerone che un qualcheduno l'aveva istituito erede, egli risponde che nel di medesimo che avea ricevuto quella nuova avea adito l'eredità.
- 2 Tullia era stata ripudiata da Crassipede nel tempo che Cicerone stava al governo della Cilicia. Una moglie ripudiata ayea diritto di riavere la propria dote, ma il marito non ayea dovere di renderla tutta a un tratto se non nel caso che ciò fosse stato stipulato nelle scritte nuziali. Crassipede avea restituita una parte della dote di Tullia, e da quella somma Terenzia avea levato i sessantamila sesterzi de' quali Tullio ragiona; o forse essa li levò dalla somma che Cicerone avea destinato onde pagare la dote a Dolabella secondo marito di Tullia. Il Manuzio ha preteso che quella grama cui Cicerone compiagne con quelle tenerissime parole sia Terenzia e non Tullia; ma dove ha mai potuto egli troyare che Tullio amasse svisceratamente la moglie? e come non s'è invece avveduto per le lettere CCCXCI, CCCXCII, e poi per le CDXII, CDXXI CDXIII, che della figlia egli parla, della sua Tulliola, la quale fu sempre tutta la sua tenerez-

Isime per cagione del liberto Filotimo, e tanto essa ributtò il buon marito, che alfine la dovette ripudiare?

5 I cagnotti di Cesare, fattisi signori dispotici in Roma, proposcro che fosse incamerata la casa che Cicerone avea sul monte Palatino, per punirlo dell'essere andato ad accostarsi a Pompeo.

4 Le parole vestimenta e vestis erano alcune volte pigliate a significare stoffe, lingerie e masserizie; in questo luogo vuolsi intendere il bisogno degli schiavi che Cicerone aveva con sè.

# CCCLXXXVIII.

- Per intendere questa lettera è a sapersi che mentre Cesare stava a Farsaglia combattendo contro Pompeo, Celio, il quale era pretore a Roma, si diportò male; i debiti e la gelosia che gli dava Trebonio, altro pretore avuto in miglior conto di lui, gli fecero fare assai passi torti: onde gliene venne addosso pubblico biasimo e mala voce, di che egli piccato si mostra pentito d'essersi accostato a Cesare e non anzi a Pompeo, ed accagiona il suo viaggio di Spagna, e anche Cicerone, che nol dissuase dal seguitar la causa de' Cesariani.
- 2 Plutarco ne dice che Cicerone avea una villa a Formiano, e fu di colà ch' egli partì per andare ad accostarsi a Pompeo nella Grecia; nel mentre che Celio invece seguitò Cesare che andava nelle Spagne a combattere Afranio e Petreio.
- 5 Non si può capire come quel gran latinista di Manuzio, quel tanto ingegnoso perscrutatore de' sensi più reconditi de' Classici, abbia veduto oscuro e non punto intelligibile questo passo, dove riesce anzi piano affatto solo che un ponga mente alla situazione di Celio. Mentre egli stava esitante se ad una ovvero all'altra dovesse accostarsi delle due parti, lo ributtò da quella de' Pompeiani il vedere fra loro Appio Claudio, di cui fu sempre nemico; e viceversa lo allettò a seguitar quella di Cesare, il considerare che quivi stava il suo amico Curione. Le storie delle guerre civili son piene zeppe di casi somiglianti. Noterò per corollario che questa spiegazione si confà molto col pensiero che ha Celio di gratificarsi Tul-

58<sub>2</sub> NOTE

tio, onde lo abbia scusato dell'aver seguito quella parte che era riprovata dagli ottimati; e non potea certo rammentargli cosa più cara che quella d'essere amico del giovine Curione, il quale fu discepolo di Tullio e da lui molto amato, e d'essere a un tempo nemico dichiarato d'Appio Claudio, col quale Cicerone non ebbe buon sangue mai, come abbiamo veduto per le lettere antecedenti.

- 4 Fra quegli hos ch'egli odiava tanto da voler anzi morire che più vederli, v'era probabilmente il pretore Trebonio, il quale, come s'è detto, gli dava guerra, od almeno ombra; v'era forse anche il consolo Servilio. Que' due eran molto cari a Cesare, e quindi forse gli odiava Celio da rivale.
- 5 Vedemmo nelle lettere del tomo antecedente come Pompeo prima di uscire d'Italia pubblicò che avrebbe considerato e trattato come nemici di Roma tutti coloro che non lo avessero seguitato; quel superbo e duro decreto nocque alla causa della Repubblica più assai che non le giovò; eccone qui un esempio: Quod si timor vestrae crudelitatis non esset, iam pridem hine ciecti essemus. Così non facea il magnanimo e destro suo rivale: egli lasciava sempre aperto il passo a chi volesse e andare e tornare a lui.
- Gesare, i quali niuma cosa tanto bramavano quanto d'intorbidar ben bene la cosa pubblica per potere evertere tabulas e mandare in fumo tutti i crediti de' capitalisti. A spiegare questo passo alcuni hanno detto che gli usurai tennero la parte di Cesare sperando impunità; il motivo è fiacco: noi diremo piuttosto che il povero Celio, accecato dall'ira che ha preso contro molti Cesariani, dice una di quelle minchionerie che l'ira fa dire sovente; oppure noteremo che Celio non dice in generale degli usurai, ma si praeter paucos, que' tali forse che avean prestato a qualcheduno della parte di Cesare, e che non poteano sperare d'essere rimborsati se l'altra venisse a trionfare. Del resto questa lettera ha molti passi non ben chiari, e bisogna intenderla a discrezione.

# CCCLXXXIX.

- riesce quasi superfluo il ripetere, P. Cornelio Dolabella esser desso quel tale che sposò Tullia dopo che l'ebbe ripudiata Crassipede: aggiugnerem qui che la sua casa cra un ramo dell'illustre casato de' Cornelii, che fece anch' esso divorzio dalla moglie; che era tutta cosa di Cesare; che, lui morto, s' accostò alla parte d'Antonio, e che morì suicida.
- 2 Non v'è parola nelle storie che ne dica di qual casa fosse Terenzia; questo solo sappiamo, che l'era ricca assai e che non potè essere uscita altro che d'un'illustre famiglia, dacchè avea una sorella vestale. Sappiamo da Plinio ch' ella visse cento otto anni. Cicerone la ripudiò, e tolse in sua vece Publilia.
- 5 I parenti e gli amici di Cicerone gli tempestavano da tutte bande che abbandonasse la parte di Pompeo. Abbiam veduto nel tomo antecedente la bella e tenerissima lettera di Celio (la CCCLXVII), come pure quelle d'Antonio, d'Oppio, di Balbo, e perfino di Cesare.
- 4 L'esercito che Pompeo avea nelle Spagne, floridissimo che era, potea solo fare testa a Cesare dove il suo imperatore non lo avesse abbandonato; di qui viene che Svetonio fa dire a Cesare al suo partire alla volta di Spagna: « Vo a « combattere un esercito senza comandante, e tornerò ap- « presso a combattere un comandante senza esercito. »
- 5 Pompeo stava allora bloccato a Petra presso Durazzo ('De Bell. civ. lib. III ).

### CCCXCI.

I Cadeva in quel di la seconda rata del pagamento dotale dovuto da Cicerone a Dolabella; e perchè quel suo genero stava colla parte nemiea, Cicerone, prima di lasciarsi uscire di mano una grossa somma, volea stare a vedere a qual fine uscissero le cose della guerra; ed era poi anche poco inclinato a fare quel pagamento, perchè avendo udito certi

mali trattamenti usati a Tullia dal marito, ideava di farfe fare divorzio, e da questo partito ristava solo tanto da veder l'esito della battaglia che doveva nascere tra Cesare e Pompeo, e che vedevasi imminente. Quanto a un tal pensiero formato da un padre che era uomo giusto, comunque possa parere strano, lè affatto probabile considerando la natura corrotta di quel secolo. Leggiamo in una lettera di Celio a Cicerone (CCXLIII) Paulla Valeria, soror Triavii, divortium sine causa, quo die vir e provincia venturus erat, fecit. Non dee dunque far caso se Cicerone volea far far divorzio alla figliuola, avendone buona cagione.

2 Cicerone non vide Attico più dal punto in cui lo lasciò a Roma per segnitare Pompeo, e gli enoceva d'aver fatto quel passo senza averne prima ragionato a quattr'occhi coll'amico, dettegli le sue ragioni, e uditine i suoi pensamenti. Avrebbe così anche pigliato conoscenza delle cose economiche di sua famiglia, le quali egli ignorava quasi perfettamente, come accade quasi sempre agli uomini che son dati alle lettere, ovvero agli affari pubblici.

# · CCCXCII.

- Quel podere posto a Frosinone gli era caro assai; acconsentì che a pagar certi debiti mgenti fosse venduto, ma sì con patto di poterlo ricoverare; e vediamo nella lettera CDVIII ch'egli tocca questo punto del riavere il detto fondo. Frusino era una città antica de' Volsci posta sulla via latina. Del resto se Cicerone mostrò d'aver tanto affetto per quella villa, e di venire di male gambe al venderla; se pregò Attico più volte che volesse del sno sovvenire ai bisogni della famiglia; perchè mai quell'amico, che nuotava nell'oro, non pose fuori qualcosetta del sno onde risparmiare a Tullio l'amarezza del perdere il suo Frosinone? Che razza d'amico era mai quel Pomponio? Ma, dicono i suoi apologisti, tenea la mano stretta co' snoi amici, e il facea per costringerli ad aver occhio a' fatti loro.
- 2 Cicerone vedea sempre disastri d'ogni banda: la situazione di Pompeo a que' di non era bella certamente, ma non

era sì disperata quale Tullio la dipingeva; quel sno continuo tremare, quel vedere infinite le forze di Cesare e fia che quelle di Pompeo gli tirò addesso un motto pungente che lo pose segno alle risa di tutto il campo Pompeiano. " Ac- " cóstati a Cesare ( disse lui Pompeo sdegnato ) e allora " ci temerai."

- 5 Q. Pilio Celere, fratello ovvero cugino della moglie d'Attico.
- 4 Forse le nuove che dovea recare a bocca Isidoro spettayano al primo fatto d'arme; esso accadde a Durazzo: quindi Cesare assaltò il campo di Pompeo, ma fu rispinto con tanto impeto, che l'escreito suo rimanea pienamente sconfitto se Pompeo avesse saputo profittare dell'opportunità, e battere il ferro sin che cra caldo. « Per riportare una vittoria compiuta (furon parole di Cesare medesimo, e le riferiscon « Plutarco, Svetonio e lo stesso Cesare) non maucò all'escreito nemico altro che un capo che sapesse vincere. »
- 5 La perdita che fece l'esercito di Cesare in quella giornata non fu grande; egli dice che furon novecento sessanta uomini; gli altri storici dicou più, ma nessuno passa i due mila: pur tuttavia ne presero tanta baldezza i Pompeiani, che avvisavano avere già fatto il più, e che il da farsi fosse cosa da pigliarsi a gabbo. Reliqua non videntur esse difficiliora (dicea Tullio stesso a cui era tornata l'anima in corpo). His rebus (disse Cesare, Bell. civ. III, 72) tantum fiduciae ac spiritus Pompeianis accessit, ut non de ratione belli cogitarent, sed vicisse iam sibi viderentur.
- 6 Cicerone si trovava a Durazzo, dove si arrestò; onde non fu a Farsaglia quando Pompeo venne hattuto dal suo rivale.
- 7 Bruto avea alta cagione d'odiare Pompeo, il quale al tempo della guerra civile di Silla e Mario gli uccise il padre in un modo crudelissimo, onde tenne sempre con lui un contegno da nemico, e non gli parlava in senato, e nol salutava incontraudolo per via: ma quando vide in Pompeo il sostenitore della libertà, sagrificò a quella il proprio sdegno, s'accostò ai Pompeiani, e fu il saldo di quella parte (Plut. in Brut. et Pomp.).

0 10,00

## CCCXCIV.

L' È certa cosa che dopo le parole quod nostra va sottinteso Tullia; che se non è colpa de' copisti la mancanza, ciò significa che Cicerone scrivendo alla moglie sapea ch'ella avrebbe inteso benissimo parlarsi della figliuola.

2 Questi è quel Pollice medesimo che avendo mal saputo guidar Cicerone a conoscere certe cose in Lanuvio, fece ch'egli, dolendosi della sua goffaggine ad Attico, dicesse: Pollex, ut dixerat, mihi Lanuvii praesto fuit; sed plane Pollex, non index (V. lett. DCXXVIII).

# CCCXCV.

Quella parola iniuviis potrebbe alludere in astratto alle ingiurie della fortuna; ma potrebbe anche additare in concreto o le minaccie e i duri modi usati a lui dal figliuolo di Pompeo, che pretendeva addossargli il riordinamento del rotto esercito dopo la battaglia Farsalica, ovvero la perfidia dei due Quinti il fratello e il nipote suo, i quali provvedendo al proprio vantaggio calunniarono il fratello, lo zio presso Cesare.

2 Erano due le accuse che Cesare poteva apporgli; la prima d'aver seguitato la parte nemica, l'altra d'essere tornato in Italia senza ch'egli glielo avesse conceduto. Sel vedea Tullio codesto fallo, e scrivea contemporaneamente ad Attico: In oppido mallem resedisse, quoad arcesserer (Lettera CCCXCVIII).

# CCCXCVI.

Dopo la battaglia Farsalica, Catone, che con quindici coorti guardava a Durazzo la salmeria, disse che spettava a Cicerone il terre il comando dell'esercito, come quell'uno quivi che fosse uom consolare. Cicerone se ne dispensò, dicendo di volersi ritrarre a' fatti suoi; quel rifiuto incollerì talmente i Pompeiani, e massimamente il figliuolo di Pom-

peo, che stavano per mettergli le mani addosso, e l'avrian forse spacciato, se nol salvava Catone traendolo di soppiatto fuori degli alloggiamenti (Plut. Cic.). Par dunque che a questo fatto abbia a riferirsi il cominciamento di questa lettera; e di quel fatto medesimo vuol forse parlare anche in quell'orazione dove, rendendo grazie a Cesare del richiamo di Marcello, dice: « Io ho sempre tenuto per la « pace, e ciò fin fra mezzo al caldo dell'armi; con rischio « della mia vita sempre io predicai pace. » Grande lezione l'è questa certamente per quegli uomini di Stato a' quali piace il partito di starsene fra due, e non dichiararsi tutt'al più che a mezza bocca, mentre la patria è agitata da parti e da rivoluzioni! Ecco Cicerone che per poco non è spento a Durazzo dai Pompeiani e a Brindisi dai Cesariani.

- 2 Cioè al rischioso passo di tornare in Italia senza averne avuta licenza dal vincitore.
- 5 Questi è L. Minuzio Basilio, il quale fu pretore l'anno DCCVIII. Era prima tutta cosa di Cesare; ma, piccato perchè dopo la sua pretura non gli conferì il governo d'alcuna provincia, si gittò nella congiura di Bruto e Cassio. Ecco la tara delle grandi imprese (Dio. lib. XLIII; App. lib. II; Bell. civ.; Oros. VI, 18).

4 Cicerone era stato nimicissimo di Vatinio: chi nol sal basta leggere l'orazione detta contro di lui; ma s'erano rappattumati, e lo avea difeso; la qual cosa si vede per le lettere XCII e DXCIX.

#### CCCXCVII.

Uno degli ostacoli era forse quel corteo di littori che lo seguiva da per tutto come imperatore; non è mesticri ripetere tutto il già detto; hasti ricordare che dopo il suo governo di Cilicia e le sue imprese militari contro i Parti egli non era ancora entrato in Roma perchè avea domandato il trionfo; e s'è già detto che il governatore, tornando dalle provincie e dalla guerra, era considerato cum imperio fin che non metteva piede in Roma. Ognun s' immagina che motteggi si sarà tirato addosso quel pover'uomo, che avea dipinta la paura nel viso, negli atti, nelle parole, scorrendo qui e qua preceduto da suoi littori attestanti che pretendeva al trionfo.

# CCCXCVIII.

1 Su questa faccenda de' littori vedi le note antecedenti.

(121) (10) (10)

- 2 Te nune ad Oppium, bisogna sottintendere ire velim.
- 5 Gli amici di Cesare che conoscevano il gran enore di quell' uomo, sapeano quello che potean ripromettersi di lui, e
  prometter quindi a Cicerone. Di fatto Cesare, tirando un
  velo sui molti torti di Tullio, gli fece dire per mezzo di
  Pansa che tenesse i suoi littori; e quando l'ebbe a Roma,
  l' acearezzò, l'onorò e gli diede posto nell'ordine patrizio,
  dove erano certi seggi vuoti a cagione delle Case che s'erano spente per la guerra civile.
- 4 Trebonio era allora pretore.
- 5 C. Vibio Pansa, quel desso che fu console dopo la morte di Cesare. Verrà tempo in cui terremo di lui più distese parole.
- 6 Va henissimo che la condizione di Pompeo fosse divenuta si trista da non concedergli terra che il sostenesse, e da tener lontano dal dargli aiuto chunque non volea tor sullebraccia nna grave briga col vincitor suo rivale; ma che Tolomeo fosse egli l'accisore di Pompeo, farà sempre orrore ad ogni persona, ove si rammenti che se Tolomeo tenea il trono d'Egitto, ne dovea saper tutto il grado a Pompeo.
- 7 Voilà un éloge funèbre bien sec pour le grand Pompée, dice il Mongault; ma con sua pace a me pare auxi che le tre alte lodi d'integro, casto e soprattutto quella di grave, sian troppe, e che contrastino forte con quello che altrove Cicerone disse di quel personaggio. Pompeius togulam suam pictam tuetur, dice in un luogo a giustificare il titolo di levissimus che gli dà tante volte giustissimamente.
- 8 S'è parlato di Fannio nelle note alla lettera CCCXXXIX. Probabilmente morì anch'egli in Egitto, dove lasciò la vita Lentulo, quegli ch'era stato console l'anno prima, e che per comando di Tolomco morì in carcere.

9 Dopo la giornata di Durazzo in cui Cesare ebbe la peggio, come s'è veduto, vedendo i Pompeiani che l'avversario si ritraeva verso la Tessaglia, l'ebbero per un segno sicuro del suo darsi vinto, e tennero la vittoria in pugno: quindi si diedero a partirsi fra loro le cariche, le terre, le ville dei vinti. Domizio, Lentulo Spintere e Scipione pretendean tutti tre il pontificato; gli altri gli altri ufficii, e già i candidati aveano scritto a Roma onde dar mano al broglio.

# CD.

- Abbiam veduto già che quando venne dichiarata guerra a Cesare, Sestio fu nominato governatore della Cilicia. Dopo la giornata di Farsaglia egli si rappattumò con Cesare, il quale gli diede un comando unitamente ai Domizio Calvino. Dice adunque Cicerone che avendo Cesare dichiarato d'aver per nulli tutti gli atti del Senato posteriori al dì che Q. Cassio ed Antonio erano usciti di Roma, non potea lasciare a Sestio i segni d'un comando conferitogli dopo il detto tempo. Laddove in quanto a sè (Cicerone) i littori li avea tenuti per non essere ancora potuto entrare in Roma dopo il suo governo, e li avea assunti ben molto prima della guerra civile, cioè quando andò in Cilicia, sì che a lui poteano essere lasciati senza che ostasse la dichiarazione di Cesare, o paresse indi approvato alcun atto del Senato.
- 2 Cesare era stato male informato intorno a Catone, il quale s' era ritratto in Africa. Quanto a Metello, egli è quel tribuno che osò contrastare a Cesare l'aprimento del tesoro (Vedi le note anteriori alla lettera CCCLXVI).
- 3 Lamia era un cavaliere romano amico intimo di Cicerone (Vedi le lett. DCXXVIII, DCCLXXXVII e DCCLXXXVII).
- 4 D. Lelio Balbo, quegli che era stato tribuno l'anno DCXCIX, e che da Pompeo ebbe il comando della flotta che stava sulle coste dell'Asia (Ces. Bell. civ. III, 5).
- 5 Cicerone avrebbe voluto che Antonio si fosse ristretto a dire che « nessuno di coloro i quali avean tenuto la parte « di Pompeo non dovesse rimanere in Italia, salvo coloro « che ne avessero ottenuta concessione da Cesare: » e tra

questi cra egli appunto (Cicerone), giacchè sappiamo che Dolabella gli avea detto in nome di Cesare poter egli restare in Italia.

6 Intende parlare delle milizie di Giuba re della Mauritania. Non pure i Cartaginesi, ma gli Africani tutti avean voce d'essere astutissima gente.

7 Sulpizio s' era ritratto in alcuna delle città neutrali, forse nell'Acaia, della quale provincia ebbe appresso il governo conferitogli da Cesare.

## CDH.

I La storia non ci addita altro Furnio tranne Caio, il quale divenne amico intimo di Cicerone prima della guerra civile, e lo su poi appresso, sempre: di qui viene che alcuni commentatori hanno preteso che qui abbia a leggersi Fufius, e intendono Fufio Caleno, il quale era nemico di Cicerone fin dal tempo che vivea Clodio, quegli insomma che fu caldo sostenitore della parte d'Antonio. La congettura è buona; ma considerando che tutti i manoscritti hanno Furnius, io tolgo piuttosto di pensare che intorno a quest'amico di Cicerone si fossero sparse voci sinistre e calumnose, e che le avesse udite Tullio, il quale poi sappiamo com'era facile a credere ogni cosa, massimamente nel tempo della sventura; la qual cosa accade a molti: poiche il sospettare, che è prova d'anima fiacca e piccina, diventa scusato in chi appunto trovasi infiacchito dai colpi della fortuna avversa, e impicciolito della mente e del cuore.

2 Quinto Cicerone s' adoperò assai onde indurre il padre suo ad accostarsi a Pompeo: or questo era per lui un torto tanto maggiore verso Cesare, quanto che lo faceva comparire reo di brutta ingratitudine, esseudo stato beneficato da lui ed innalzato al grado di suo luogotenente melle Gallie. Quinto temea dunque non forse Cesare venisse a sapere tutta quest'opera da lui fatta a favore della causa di Pompeo, e temea che Tullio medesimo, per iscusare se stesso, allegasse che il fratello ed il nipote l'aveano spinto ad accostarsi a Pompeo.

costarsi a Pompeo.

# CDIII.

I Questa Volumnia era probabilmente sorella di Volumnio, di uno di que' due che erano amici di Cicerone. Forse ella stringea allora Terenzia a pagarle qualche somma dovuta, e questa congettura nasce dall'avere notato per molte lettere scritte da Cicerone ad Attico intorno a que' di che Terenzia si trovava allora in grande disagio di denaro.

2 Forse Dolabella. Seguendo il consiglio di lui, Cicerone cra venuto, sebbene di male gambe, in Italia (Vedi le lettere

anteriori).

#### CDIV.

A Cesare non sarebbe piaciuto punto che Cicerone non avesse voluto giovarsi dell' avuta concessione.

2 È troppo probabile che i tribuni avessero pubblicata una legge per la quale venisse dichiarato aver tuttavia vigore l'editto d'Antonio, e non poter quindi mettere piede in Italia alcuno di coloro che aveano tenuta la parte di Pompeo. Attico scrisse dunque a Cicerone essere gran sorte a lui l'essere rientrato avventurosamente in Italia prima di quel divieto.

3 Sebbene non appaia che Antonio prima della morte di Cesare si fosse apertamente dato a vedere nemico di Cicerone, s' era però messo sulla via d'essergli avverso assai, avendo sposata Fulvia vedova di Clodio; e poi la madre d'Antonio aveva sposato Lentulo, uno di que' complici di Catilina che furon perseguitati a morte da Cicerone (Plut. Ant.).

4 Quel divieto era un segno dell'ira di Cesare contro a coloro che aveano tenuta la parte di Pompeo; Cicerone era stato eccettuato, ma temea che quell'eccezione, accordata forse per politica, mentre che il numero de' Pompeiani era grande assai, cessasse poi quando i nemici di Cesare si facesser più rari.

5 Ligurio era un amico intimo di Cesarc, e avea militato sotto

di lui nelle Gallie (Lett, CLV e CCCXII).

6 Cicerone nacque il 5 gennaio: ond'è che noi conosciamo questa lettera essere stata scritta a' primi di dell'anno DCCVI. Cesare tenne la dittatura fino all'ottobre, nel qual mese elesse consoli Vatinio e Caleno.

# CDV.

- Il testo dice operas in portu et scriptura Asiae pro magistro dedit. Abbiamo già notato altrove che cosa fosse scriptum et pecus inscriptum. Dalla lettera CX' si vede che questo Terenzio era dell'ordine de cavalieri. Avverti che il direttore d'una compagnia d'appaltatori si chiamava magister, e quell'uffiziale che stava sotto di lui si chiamava pro magistro (Vedi le note alla lettera CCVII).
- 2 Cicerone, parlando altrove delle cagioni che avea per dolersi del fratel suo, dice: "In quanto a me, quando amo
  " qualcheduno, non potrei, nemmeno che il volessi, adi" a rarmi seço: tutto quello che m'è dato di fare, è d'acco" rarmi, e lo faccio a meraviglia. "Le quali parole valgono
  come per commento, e mostrano come Quinto Cicerone era
  " uno di que' caratteri che vogliono aver ragione 'sempre, e
  chi vuole aver pace con loro, conviene in ogni modo che
  sia presto sempre a confessare d'aver torto. Vedremo rappresso che il buon Tullio, con tutte le ragioni che avea per
  dolersi del fratel Quinto, l'accolse nientedimeno cordialmente
  quando tornò in Italia, e lo festeggiò.
- 5 Dopo la giornata Farsalica Descipione e Catone, raccolti gli avanzi del rotto esercito pompeiano, si ritrassero in Africa.
  A loro s'accostarono Varo ed il re del Mauritani Giuba: onde si venne a mettere insieme una gagliarda mano di combattenti.
- 4 Il nome di Pompeo dopo la rotta di Sertorio s' era fatto illustre nella Spagna. Oltre a ciò il Magno tenne per molti anni il governo di quelle provincie. Arroge che a far desiderare Pompeo nella Spagna 'cospirò la mala condotta che vi tenne (massime nella Ulteriore) Q. Cassio, il quale vi era stato spedito da Cesare a governare (¡Bell. Alex. 48.). Trebonio, che ne fu governatore dopo la sua pretura, tran-

quillò i romori e riconciliò un poco i disgustati; ma furono da capo quando si presentò Scapula, uno de' capi della parte Pompeiana, il quale, tratta a sè la soldatesca, potè costringere Trebonio ad uscire di Spagna; di che nacque muova guerra a Cesare contro ai figli di Pompeo, dopo che ebbe posto fine a quelle che gli aveano mosso Scipione e Catone nell'Africa.

5 I disordini che erano in Roma proveniano dai tumulti suscitativi prima da Celio (le ragioni che aveano disgustato quel tribuno le abbiamo vedute nelle lettere anteriori), e poi da Dolabella; la qual cosa vedremo in appresso.

#### CDVII.

Dolabella, che era a que' di tribuno della plebe, volea porre alcune leggi rivoluzionarie; una era contro i capitalisti e contro i padroni delle case d'affitto: ai primi si volea togliere ogni diritto ad essere pagati, agli altri si voleva far perdere un anno di litto. Trebellio, che era tribuno auch'egli, si opponeva a cotali atti ingiusti, onde uascea guerra fra loro, e la sostenevano coll'armi de' loro partigiani, delle quali tutto era pieno il foro. Il Senato, avvisando i mezzi di sedare quel tumulto, permise che Antonio entrasse in Roma con una mano di soldati; ma di qui non venne altro che un romore più forte: se non che recossi in mezzo la nuova, Cesare avere espugnata Alessandria, e tornare vincitore a Roma, e a quella voce la sedizione tostamente calò (Plut. Ant.; Dio lib. XLII).

### CDVIII.

- · 1 Vale a dire che Cesare rimanesse padrone d'ogni cosa. Cicerone, che avea abbandonata la parte di Pompeo, e che
  sapea qual gente violenta fossero i Pompeiani, temca di
  quelli più assai che di Cesare è de suoi. Onde vedremo
  anche per alcune lettere posteriori come paventasse il risorgimento di quella parte e il passare di Scipione in Italia.
  - 2 Quel denaro era in Asia: forse Cicerone l'avea posto nelle

mani di Scipione, il quale comandava allora in quella provincia.

#### CDIX.

- Vale a dire coloro che, stando in Asia, poteano meglio sapere che le cose di Cesare non camminavano troppo felicemente in Egitto, e che in Africa la parte de' Pompeiani si faceva ogni di più gagliarda.
- 2 Nelle ultime linee di questa lettera il senso è sì rotto e sospeso, e oltre a ciò son sì varie nei manoscritti le lezioni, che il meglio partito si è di convenire col Grevio che ninn può saper di certo qual sia la vera lezione: sappiamo per altro dalla lettera che viene appresso che l'affare di Fufidio non era per anco terminato. Il Mongault amerebbe di leggere: nisi multa de Fufidianis praediis video (sottintendasi confici posse). Tamen te exspecto: quel tamen si riferirebbe alle parole ad te scribam num quid egerit.

#### CDX.

I È noto che Cesare, invagliitosi di Cleopatra, tolse di sostenerla contro il fratel suo Tolomco, e si rimase per ciò in Egitto per otto o nove mesi a farvi una guerra svergognata e piena di rischi; si sa che dovette una volta campare la vita, fuggendo a nuoto da un nembo di saette. Ciò basti intorno a quella istoria che è troppo nota ad ogni persona. Montesquieu (Grandeur de Rom. cap. II.) biasimando anch'egli quella lunga fermata di Cesare in Egitto dopo la rotta di Pompeo, si esprime così: Quoique l'on ait dit de sa diligence après Pharsale, Ciceron l'accuse de lenteur avec raison. H dit a Cassius qu'ils n'auraient jamais crû que la partie de Pompée se fut ainsi relevée en Espagne et en Afrique, et que s'ils avaient pu prévoir que César se fút amusé à sa guerre d'Alexandrie, ils n'auraient pas fait leur paix, et qu'ils se seraient retirés avec Caton et Scipion en Afrique. Ainsi, un fol amour lui fit essuyer quatre guerres; et en ne prévenant pas les deux dernières, il remit en question ce qui avait été décidé à Pharsale. L'illustre autore del sopraccitato passo ci manda soprattutto alla lettera di Cicerone a Cassio (CDXXIV); ma lo stesso pensiero noi lo troviamo gittato qua e colà in tutte le lettere che Cicerone scriveva ad Attico intorno a quel tempo. Egli sentiva, e con ragione, il suo torto d'aver troppo presto abbandonata la parte della libertà.

- 2 Fufio, sopramominato Caleno, a cui Cesare aveva confidato il comando dell'Acaia; egli fu console con Vatinio ne' tre ultimi mesi di quell'anno.
- 5 Diceasi che volgesse in pensiero l'idea di andare a Cesare per rappattumarsi con lui. Plutarco, e Appiano che suol copiarlo, ci dicono che Cassio, il quale comandava una flotta verso le coste dell'Asia, avea incontrato Cesare mentre questi navigava ad Alessandria, sendo tuttavia ignaro della morte di Pompeo, e che sebbene facil cosa dovesse tornare a Cassio il combattere e far prigione quel suo nemico, attesa la grande disparità delle loro due flotte, pur non ostante non osò di venire alle mani, e andò anzi sul suo legno, pago d'essere accolto amicamente e graziato: tanto, aggiungono i suddetti due storici, era grande lo spavento che dava ad ogni persona il solo nome di Cesare. Ma con loro pace noi osserviamo che questo fatto non s'accorda punto con ciò che Cicerone dice nella presente lettera, la quale fu scritta più di otto mesi dopo la battaglia Farsalica. L'incontro di Cassio con Cesare, onde parlano i prefati storici, deve essere avvenuto piuttosto allorquando Cesare passò da Alessandria nel Ponto per combattere Farnace, il qual viaggio egli fece per mare, come è detto nella Storia della Guerra Alessandrina.
- 4 Esopo, il più maraviglioso attor tragico di que' di, ebbe l'amicizia di Cicerone, il quale facea stima dei talenti di qualunque natura essi si fossero (Vedi lett. LH e de Divinat.). Esopo avea coll'esercizio dell'arte sua messo insieme una immensa dovizia, la quale fu sprecata dal figliuol suo in breve tempo. Quel giovinastro cra uno de' vaghi di Metella (Horat. sat. HI, lib. H), la quale fra i tanti contava anche Dolabella genero di Cicerone, e vedremo nella let. CDXVII

anche questo sfregio che la casa Tullia ricevette da quel patrizio.

## CDXI.

- Alcuni hanno preteso che Cicerone colle parole exigue scripta est volesse significare non essere quella lettera dettata col bello stile di Cesare; e quest' interpretazione potrebbe stare se non vedessimo riferite le due solide ragioni per le quali egli non era punto soddisfatto della detta lettera. La prima è che Cesare altro non dicevagli se non che dovesse star di bnon animo, e che sperasse; ed è in questo senso ch'egli parla nell'orazione per Deiotaro; ed anche nella lettera CDXII, dove nell'accennare la lettera di Cesare soggiugne che se fosse anche veramente stata scritta da lui, essa era una cosa vana, quod inane esset, etiamsi verum esset. La seconda ragione è che Cicerone dubitava, quella lettera essere stata scritta da Oppio o da Balbo in nome di Cesare, siccome Attico solea scrivere in nome di Cicerone.
- 2 Domizio Calvino, luogotenente di Cesare, era stato battuto da Farnace, figliuol di Mitridate (Plut. in Caes.; App. lib. II Bell. Civ. ec.).
- 3 Gabinio avendo voluto prima della battaglia Farsalica accostarsi a Cesare per la strada Illirica, non potè mai penetrare nell'Epiro, e fu rotto da Ottavio Dolabella (Hirtins de Bell. Alexandr.).
- 4 Q. Cassio Longino, a cui Cesare avea lasciato il comando della Spagna, si condusse si male, che i popoli e l'esercito si levaron contro di lui; onde fu si facile ai Pompeiani la conquista di quella provincia (Philipp. II, 25, ec.).
- 5 Cicerone temea che Scipione passasse col suo esercito in Italia e se ne facesse padrone. Nella lettera antecedente ha detto hi autem ex Africa iam affuturi videntur. Ma e' non fu altro che uno di que' suoi timori panici; onde il proverbiava Pompeo, dicendo che a lui parea sempre formidabile quella parte a cui non s' era accostato.
- 6 Egli pare ben istrana cosa che si pensi di consigliare a far testamento una donna d'età fresca ancora e non punto

gravata d'aleun male; e via più strano ne pare ehe un marito pensi al testamento della moglie, mentre ha pel capo la voce sparsa da Filotimo ch'ella tenga una condotta indegna. Gli è il vero che questo testamento potea avere i soli figliuoli per iscopo, e ciò pare dalla lettera DXXXIII. Ad ogni modo se Terenzia fece allora il suo testamento, un tal provvedere fu ben anticipato, dacchè sappiamo da Valerio Massimo (VIII, 15) ch'ella visse fino agli anni 105.

## CDXII.

- Pesto era una città della Lucania posta alla foce del fiume Silari: ne' più remoti tempi essa si chiamava Posidonia; mutò nome nell'anno di Roma 580, allorchè i Romani vi spedirono una colonia (Epit. Liv. lib. XIV; Vell. Pater. I, 14).
- 2 Scipione, che tenea tutte le spiagge marittime, vi avea posto buona guardia onde torre a Cesare la comodità di comunicare coll'Africa, e a coloro che stavano colà d'andare a lui per chiedere perdono e accostarsegli.
- 5 Questi è quel Nasidio che Pompeo avea mandato con sedici vascelli in soccorso di Marsiglia. Da questo passo si conosce che a questo tempo egli comandava sulla costa Africana.

### CDXIII.

A' dì 5 di giugno egli scrisse all'amico Attieo, avere udito da Filotimo che sua moglie si diportava scelleratissimamente. A' dì 15 del medesimo mese scrive la presente alla moglie; e non solo non tocca punto le ragioni che avea per dolersi di lei, ma vi adopera anzi tutti que' modi d'amicizia e di quieta famigliarità che ponno attestare la migliore corrispondenza del mondo: che vorremo concluderne? un eccesso di simulazione nel nostro Tullio, o piuttosto errore nelle date? Plutarco poi pretende che una delle ragioni per cui Cicerone ripudiò la moglie, fosse l'aver ella trascurato d'andare a trovarlo mentre stava a Brindisi in quello stato augoscioso ch' egli ci fa intendere per le sue lettere; l'altra ragione fosse l'aver essa fornito poco denaro alla figliuola per viag-

giare in una città straniera colla dignità competente al suo stato. Ma la prima di queste ragioni è smentita dalla lettera CCCXIV; l'altra poi non pare di tal natura da meritare il ripudio, e soprattutto quella gagliarda espressione della lettera CDXI: auditum ex Philotimo est, eam scelerate quacdam faccre.

# CDXV.

- 1 Mutò pensiero e mandò a quella hisogna Filotimo liberto di Terenzia, come si vede per altre lettere.
- 2 Vedemmo nella lettera CDXIII che Tullia arrivò a Brindisi il giorno 14 giugno.

#### CDXVI.

- Cicerone si trovava tanto perduto d'animo, che s'era fitto in capo di dover lasciare la vita; e abbiam veduto nella lettera CDIV: ita omnibus rebus urgeor; quas sustinere vix possum, vel plane nullo modo possum...si me non offendes ec.
- L'essere inusitato in latino (sebhene non senza esempio) il facultas adoperato in singolare a significare il patrimonio, ha fatto nascere molte congetture; ma si son dette cose ben più strane che non sarebbe il facultas in luogo di facultates. È chiaro per tutte le lettere anteriori che quel tenero padre avea il cuore stretto fra le spine al vedere la sua Tullia così malamente maritata a quel tristo di Dolabella, e al vederla sopramercato spogliata della sua dote troppo incantamente pagatasi al marito, il quale non l'avrebbe sì facilmente restituita.
- 3 Il Mongault pensa, e forse pensa bene, che Cicerone, assalito da una forte pietà di sè stesso, parli di sè medesimo con quelle parole: nihil umquam simile natum puto.
- 4 È chiaro che Cicerone colle parole ea quae sunt vuol accennare il governo di Cesare. Se non temesse che la sua lettera cadesse male, direbbe chiaro tener esso per fermo che la parte Pompeiana debba rialzarsi e superare quella di

Cesare, a cui egli s'era accostato; ma non può parlar chiaro, non queo omnia seribere: ma vedi la lettera CGCLXXIV, dove avendo forse avuto maggior sicurtà, parlò più chiaramente, e disse: Nullo modo posse video stare istum diutius, quin ipse per se, etiam languentibus nobis, concidat; e sotto, id regnum vix semestre esse posse intelligo.

#### CDXVII.

- r Nella lettera CDXXI si vedrà che quella lettera portata da Filotimo era di Cesare.
- 2 L'illud si riferisce a ciò che Attico avea scritto a Cicerone intorno al divorzio di Tullia.
- 5 Quell'expugnationes nocturnas si riferisce alla vita dissoluta che menava il genero di Cicerone a scorno di Tullia. Usavano gli adulteri in Roma d'andare notturnamente provveduti d'arnesi atti ad espugnare le case delle amate che ricusavano d'aprire loro la porta:

Fanalia, et vectes et areas
Oppositis foribus minaces.
Hon

- 4 Abbiam detto di sopra come questa Metella, la quale era moglie di Lentulo Spintere, s' era data ad una vita rotta, e fra i molti amanti noverava Dolabella. Ovidio (Eleg. I, lib. II) ed Orazio (Sat. II, lib. III) toccano gli amori di costei col figliuolo di Esopo, quel valoroso attor tragico che lasciò al suo figliuolo un'immensa ricchezza messa insieme coll'arte sua.
- 5 Con queste parole tronche pare che Cicerone voglia parlare tuttavia del divorzio di sua figlia; e in quanto al tempus illud, pare che alluda al tempo in cui trattavasi di pagare la dote a Dolabella; e vedendo imminente la guerra, e non sapendo qual partito Dolabella potesse abbracciare, Cicerone facea conoscere ad Attico il pericolo che v'era a fare così sollicitamente quel pagamento: utrumque grave est, gli scrivea nella lettera CGCXCI, et tam gravi tempore periculum tantae pecuniae ec., dubio rerum exitu ista quam scribis abruptio.

600 NOTE

- 6 Alcuni pretendono che quel nune quidem ipse videtur denuntiare significhi (atteso quell'audimus enim de statu reipublicae) che Dolabella facea veder chiaro colla sua condotta sediziosa e antirepubblicana di volerla rompere affatte col suocero, il quale professa sentimenti tanto contrarii. Alcuni altri vogliono che le dette parole legate col tabulas novas vagliano a dire che Dolabella volca per quel mezzo scansarsi dal debito di rendere la dote di Tullia, come se dicesse: " Or ben veggo che il partito di colui delle tavole nuo-" ve, cioè del fallimento generale, tende a farmi capire la sua " intenzione di rubare la dote che dovria rendere a Tullia." Questa seconda interpretazione sarebbe giusta se la dote dovuta alla figlia di Cicerone fosse stato il solo o almeno il maggiore dei debiti di Dolabella; ma la storia ci dice invece che quello sciagniato era perstrictus aere alieno, pien di debiti, e che a pagarli tutti a un modo propose il sedizioso, l'ingiusto partito delle tavole nuove, vale a dire dell'annullamento di tutte le iscrizioni ipotecarie (Vedi Dione lib. XLII).
- Trattavasi di sapere se, attesa la ragione del divorzio, casa Tullia dovesse shorsare alla casa Dolabella la terza rata della dote; ovvero se appunto per la ragione medesima del divorzio casa Dolabella dovesse rendere le due rate già ricevute; eraquesto un punto di diritto: or perchè mai l'avvocato Marco Tullio nol risolve da sè, e volendo pure fortificare la sua coll'altrui opinione, perchè non consulta un Trebazio, un Lucilio piuttosto che un Pomponio?

#### CDXIX.

Alcuni interpreti non vogliono che Cicerone abbia ragionato a Terenzia del grave affare del divorzio di sua figlia, e alle parole de nuntio remittendo danno il senso naturale del rimandare il corriere. Quanto poi all'istius vis, troppo giusta mi pare l'opinione di coloro che riferiscon quelle parole a Dolabella, quasi dicesse: « non so quanto egli possa oggi « cotesto nostro nemico. » Del resto non bisogna pretendere di conoscere chiaro il senso di certe espressioni tronche

che forman il carattere d'un carteggio famigliare: chi scrisse sapea quel che volca significare, e sapeva ancora che le sue parole, comunque oscure, sarebbero state intese.

#### CDXXI.

- 1 Ed anche qui allude al modo indegno onde il genero suo Dolabella procedea colla moglic. Attico avea dato a Cicerone il consiglio di non parlare del divorzio fin che non avesse fatto pace con Cesare.
- 2 È facile cosa l'intendere che la prima parte di questa lettera fu dettata a qualche segretario, e che di qui innanzi Cicerone volle scrivere di propria mano, non volendo propalare le vergogne domestiche che vediamo accennate più sotto.
- 5 Pongasi mente che il termine commiserativo misera è dato da Cicerone in queste lettere sempre alla cara e sciagurata sua Tullia, e si conoscerà che quell'illa non può riferirsi altro che a lei.
- 4 Quest'altra cosa ch'egli accenna all'amico è forse quella onde ha parlato nella lettera CDXVI con quelle parole: "Dell'argento e della non troppa masserizia, ti prego ec."
- 5 Cicerone avea troppo ben conosciuto la ferocia de' Pompeiani; sapea altresì Cesare essere magnanimo: ond'è che nello stato dubbio delle cose non volea gittare sì presto il suo dado e procacciarsi tratti amichevoli da Cesare, temendo ehe gli dovessero poi essere imputati a delitto dalla parte Pompeiana, che il suo grande spavento gli facea vedere sempre vittoriosa, dappoichè non era più la sua.

#### CDXXII.

Filotimo, quel si noto liberto e fattore di Terenzia, era stato spedito da Cicerone a Cesare, siceome s'è veduto nelle lettere anteriori.

### CDXXIV.

- Farnace era figlinolo di Mitridate, re del Ponto, quel si famoso nemico di Roma. Cesare, dopo aver vinto rapidamente questo Farnace, scrisse ai suoi amici quel bollettino: veni, vidi, vici.
- 2 Cassio, che tenca il comando d'una flotta confidata a lui da Pompeo, s'arrese a Cesarc. Cicerone spiega qui cortesemente le ragioni di quell'atto, che forse i Pompeiani dissero codardo.

#### CDXXV.

- 1 Questi è Caio Trebonio, quel cavaliere romano del qual Cesare parla più volte ne suoi Commentarii sulla guerra delle Gallie: non bisogna confonderlo coll'altro Trebonio che fu pretore l'anno prima a' di che fu scritta la presente; quegli comandava uella Spagna ulteriore.
- 2 Selencia Pieria era una città della Siria vicina ad Apamea e ad Antiochia. Tenea quel nome da un monte che le sorgeva accosto, e così venía distinta dalle altre Selencie, che eran nove; la più grande era sul Tigri nella Mesopotamia.
- 5 Questi è Gueo Sallustio che fu già questore in Siria, mentre Bibulo tenea quel governo. Sallustio lo storico si chiamava Caio, ed avea sempre tenuto la parte di Cesare, dal quale ebbe la pretura nell'anno che fu scritta la presente lettera, e l'anno di poi il governo d'Africa, dove smenti col fatto tutto quanto avea detto di bello in punto di morale nella sua Storia (Plut. Caes.; Dio. lib. XXXIII; App. lib. II, civ.; Hirtins de Bell. Afr.).
- 4 Cesare era tuttavia nella provincia d'Asia; di là dovea passare in Grecia, e quindi in Sicilia per trovarvi le sue legioni che erano destinate ad essere trasportate in Africa.

## CDXXVI.

- quella scritta dal traditore Quinto Cicerone a Cesare contro Tullio. Buon per questo che il magnanimo Cesare, indegnando al veder tanta perfidia, mandò la lettera a Balbo perchè la mostrasse amichevolmente al denuuziato, la qual cosa si vede nella lettera che segue.
- 2 A qual tristo passe fosse venuta la morale in Roma, si può conoscere per queste parole dove si blandamente ragionasi dell'orrenda proscrizione di Silla; il povero Tullio non previde ch' essa dovea servir di modello a quelle che feccro appresso i triumviri.
- 5 Cicerone, amico sempre della parte degli ottimati, approvava la condotta di Silla, perchè avverso a Mario, il quale tenea per la bassa plebe e per tutti coloro che tendevano ad evertere la cosa pubblica; ma Cicerone o non vide o non volle confessare che se Mario era un iniquo, l'altro era uno scellerato; e tuttadue meritarono l'esecrazione di Roma e dell' umanità: tanto furon perniziosi alla Repubblica ed al loro prossimo.
- 4 Vale a dire, bramare che Roma abbia pace una volta: se questo Cesare vuol opprimere la libertà, il faccia in nome di Dio, ma non si sparga altro sangue cittadino. Cicerone vedea troppo chiaro che il vincere di Cesare tirava con sè necessariamente la caduta della libertà.

#### CDXXVII.

- Sul finire della lettera antecedente Cicerone muove la stessa querela: Nostri nullam mentionem.
- 2 Quella soldatesca minacciava insolentemente di disertare, se non venía loro fatta certa largizione di denaro promessa da Cesare; ma questi negò di soddisfarli, se prima quella guerra non fosse compiuta. Tornati in Italia que' marinoli, s'accordaron tutti a domandare il lor congedo, immagnando di far così una solenne vendetta; ma Cesare li fece stordire e pentire, secondando sul fatto la loro inchiesta, e nou si

piegò a tenerli tuttavia se non dopo che li vide supplici e contriti del fallo commesso.

5 Cicerone andò errato. Quella guerra fu terminata da Cesare in cinque dì, e la relazione fattane da Cesare al Senato furon quelle famose tre parole veni, vidi, vici. Farnace perdette il regno del Bosforo, che Pompeo gli avea lasciato come prezzo del suo tradimento. Quel regno fu dato invece a Mitridate di Pergamo, che avea fedelmente servito sotto Cesare nella guerra Alessandrina (Hirt. de Bell. Alexandr.; Svet. Iul.).

### CDXXX.

I Siccome nessuna delle lettere di Trebonio a Cicerone parla di questo mandato libro, concluderemo che quella di cui qui ragiona il nostro autore sia smarrita.

2 Trebonio fece que' parlari pubblici in favor di Cicerone sotto il secondo consolato di Pompeo e di Crasso, due anni dopo la sua questura, sendo tribuno della plebe. Trebonio fu questore sotto il consolato di Pisone e Gabinio l'anno che Cicerone fu in esilio.

5 Questo tribuno, contro a cui stette Trebonio coraggiosamente, era P. Clodio, quell'accanito nemico di Cicerone, onde s'è tanto parlato nelle note anteriori (Vedi tomo I e II).

4 Trebonio scrisse in Ispagna un libro contenente una raccolta di motti arguti o faccti usciti di bocca a Cicerone.

5 Questi è Licinio Calvo figliuolo di quel C. Licinio Macro, il quale essendo stato accusato, e vedendo inevitabile una condanna, s'affogò con un pannolino al cospetto dei giudici.

#### CDXXXI.

I Sarebbe indarno lo spendere parole a dire chi sia Varrone, tanto è noto un cotal nome a qualunque mezzanamente colta persona. Vivo ancora egli godè fra i suoi d'una somma riputazione, a tal che niuno fu tenuto più erudito di lui. Ne' secoli posteriori snonò sempre lodato egualmente il nome di quel dotto, la cui dottrina fu meravigliosa per essere uni-

versale. Scrisse un grandissimo numero d'opere, delle quali non son venuti a noi altro che frammenti. Per altro sappiamo da Quintiliano (lib. X) che a quel dottissimo mancò l'eloquenza. Dalle lettere a lui scritte da Cicerone si conoscerà quale ufficio tenne nella Repubblica. Visse un intero secolo; ce lo attesta Valerio Massimo nel lib. VIII, c. 7.

- 2 Considerando che questa lettera fu scritta nel punto che spirava la romana libertà, si può congetturare che qui non si parli di angustie private, ma delle pubbliche; egli è il vero che a quel tempo Cicerone n'ebbe anche di proprie e gravissime: un'amatissima figliuola maltrattata nell'onore e nella roba da quello scapestrato di Dolabella, un crudele fratello che lo denunziò a Cesare; e sopra ciò una moglie che lo metteva in camicia, dando avidamente mano a quanto poteva sì al molto che al poco; onde scrivendo egli dolorosamente ad Attico di certa piccola giunteria fattagli da Terenzia, dicea ragionevolmente: Se mi fa ora tanto col poco, che avrà fatto col molto? Quum hoc tam parvum de parvo detraverit, perspicis quid in maxima re fecerit.
- 5 Temea e della parte Pompeiana, perché l'aveva abbandonata, e di Cesare, perchè non s'era per anco rappattumato con lui.
- 4 Quivi Cicerone aveva sua villa.

#### CDXXXII.

- r Questi è Gneo Domizio Enobarbo figliuol di Lucio. Nella presente lettera noi vediamo, sì come in tutte quelle scritte da Cicerone intorno a quel tempo, il sospetto in cui vivea, che solo pareggiava il dolore sentito da quel repubblicano al vedere mezzo crollata la libertà.
- 2 Cicerone vuole alludere agli sforzi vani e intempestivi che in favore della Repubblica fecero Scipione, Catone e tutti quegli altri ottimati che si ritrassero in Africa.
- 3 La madre di Domizio era Porzia sorella di Catone, quel d'Utica.

#### CDXXXIV.

- 1 L. Planco, a cui furono indiritte molte altre lettere da Cicerone dopo la morte di Cesare. Staya, quando fu scritta la presente, guerreggiando con Cesare contro Scipione e il re Giuba. Planco era valoroso oratore, come si vede per questa medesima lettera.
- L'intero avere d'un casato si chiamava assis, e i nostri giurisperiti lo chiamano di là asse. Essere erede ex asse significava essere erede universale. L'intera eredità si divideva come l'asse moneta in uncia, sextans, quadrans, triens ec., sì che la metà dell'avere si chiamava semis o semissis, e il terzo triens. Uno avrà forse anche detto dextans, e tutti i termini delle altre divisioni; ma non si hanno esempi che di uncia, sextans, quadrans, triens, semis, dodrans: di che si può trarre argomento che i termini indicanti le altre divisioni non fossero usati. Anche fra noi si usa di dire una dozzina, e nessuno vorrebbe dire una tredicina, una quattordicina ec.

#### CDXXXV.

- Dalla lettera che viene appresso pare che si possa trar congettura, Allieno essere stato a que di governatore in Sicilia; a ogni modo questo nome si trova sparso qua e colà in altre lettere Ciccroniane, ed anche la storia nomina un Allieno dopo la morte di Cesare, mentre durò la guerra d'Antonio.
- 2 Probabilmente Democrito, cittadino di Sicione città dell'Acaia, avea affari suoi in Sicilia.

#### CDXXXVII.

Questi è Marco Bruto, quel sì noto uccisore di Cesare. Tenne dapprima la parte Pompeiana. Gli perdonò facilmente Cesare quella colpa, sì per la grande sua magnanimità, e sì perchè cra figliaolo di Servilia, femmina ch' egli avea amata fortemente (vogliono anzi alcuni storici che Bruto fosse figliuolo di Cesare). Bruto fu appresso fatto da Cesare governatore

della Gallia Cisalpina, e quivi gli fu da Cicerone indiritta la presente lettera.

- 2 Il Mongault dice che il Varrone qui nominato è il celebre, il dottissimo, il più dotto di tutti i Romani; ma lo Schütz, il Leclerc ed alcuni altri commentatori affermarono che non fu desso, e che dovette essere invece M. Terenzio Varrone Gibba, citato dall'Asconio negli Scolii sulla Miloniana: e di vero, come può stare che Varrone il dotto, il quale tenne al tempo della guerra piratica il comando d'una flotta, il quale fu luogotenente di Pompeo nelle Spagne, e che oltre a ciò dovette essere stravecchio a' di che fu scritta la presente, volesse accettare d'essere questore sotto il giovine M. Bruto? Pare ben cosa strana che il Mongault, l'Ernesti e soprattutto il giudizioso Manuzio non abbiano avvertite queste ragioni addotte dallo Schütz e dal Leclerc.
- 5 I giovanetti romani al deporre la pretesta per indossare la toga pura, la qual cosa facevano intorno all'anno sedicesimo, entravano nel foro, e quivi si poneano sotto la protezione di qualcuno de' più provetti oratori.
- 4 Quell'utrisque subselliis secondo alcuni commentatori significa che Varrone fu e giudice ed avvocato; e secondo altri, che Varrone trattò tanto le cause d'alto affare, quanto le minori; le prime eran giudicate da' giudici curuli, le altre da' semplici cavalieri.
- 5 Cicerone stava trattando destramente per rappattumarsi con Cesare senza discapitare nella sua dignità. Avverti che la parola temporibus, senz'altro aggiunto, valea tempi infelici appresso i Latini del secol d'oro.

# CDXXXVIII.

Volendo indovinare chi egli fosse quell'is non nominato da Cicerone e indicato invece con tanti particolari, alcuni commentatori han posto l'occhio sopra Pompeo, e hanno detto ch' egli avea fatto alleanza con Cesare e con Crasso, onde star contro a Cicerone, a Catone e agli altri ottimati che s'adoperavano a sostenere la Repubblica; ma que' commentatori non s'avveggono che questa lettera dovette essere stata

Go8 NOTE

scritta dopo la battaglia Farsalica, anzi dopo la morte di Pompeo, siccome lo dimostra tutto l'andare abbandonato dell'autore, il quale visto esser affatto indarno il travagliarsi più della già caduta Repubblica, lascia stare le cose della politica e volgesi alla filosofia. Alcuu altro commentatore ha preteso che l'innominato sia Catone, la cui troppa severità e l'intempestiva rigidissima osservanza delle leggi contribuì moltissimo alla caduta della Repubblica. V'ha per ultimo chi ha voluto che l'is sia Cesare: ma come spiegasi allora quell'ipse beatus esset? non l'era egli forse essendo giunto alla sua meta, e tenendo quel potere che ambiva da vent'anni? Ma forse Cicerone intendeva parlare di quella felicità che nasce dalla coscienza d'aver operato giustamente, e il togliere la libertà a un popolo non potea dirsi opera giusta.

2 Le cose d'Africa di cui parla sono le guerre di Cesare contro Scipione, Catone, il re Giuba e tutti que' della parte Pompriana che erano sfuggiti alla strage di Farsalia.

5 E di vero poco avea a sperare il repubblicano Cicerone nella nuova forma di governo assoluto che Cesare intendeva di porre: chè se le armi di lui fossero state sfortunate e avessero avuto miglior successo quelle de' Pompeiani, che non avea a temer Cicerone da que' furibondi, dopo avere abbandonata la loro parte?

4 Mescinio Rufo, seguendo l'esempio di Cicerone, avea tenuto la parte degli ottimati, e s'era quindi accostato a Pompeo; morto quel capo, seguendo tuttavia l'esempio di Tullio, avea dato a vedere sommessione e voglia d'avere amico Cesare; ma con tuttociò a lui era stato interdetto l'entrare in Roma. Or ciò parea grave ingiustizia a Cicerone, e compativa forte quell'onesto cittadino a cui venía fatta, si come compati Cecina (che trovossi nel caso medesimo) con quelle parole della lettera CDLXXIX: haerere non potest tam bonis civibus tam acerba iniuria. Del resto, quanto a Rufo, è forza credere che gli fosse però concesso di starsene in Italia, se non in Roma, da che Cicerone gli promette d'andarlo a trovar quanto prima.

5 Convien dire che le lettere a que di fossero altro da quelle che son oggi, ovvero che i letterati le trattassero altramente

di quello che oggi si fa, dacché veggiamo che tanto conforto ne trae Cicerone nelle grandissime sue sciagure. E dovettero veramente essere trattate assai più nobilmente: ne fa fede il vedere che gli uomini di Stato erano i più caldi, i più celebri cultori delle lettere: basti il citar Cesare e Cicerone; basti il dire che dei moltissimi amici di Tullio, pochissimi non erano uomini di Stato, tutti furon uomini di lettere.

6 Tante erano le sciagnre che Cicerone vedea stargli sul capo, che al paragone gli parve dolcissima la passata sua vita; e sì la storia ne la mostra (massime dopo il suo consolato)

tutta piena di guai e privati e pubblici.

7 Nel trattato delle Leggi vedesi che cosa veramente significasse secondo Cicerone peccatum: l'era una volontaria trasgressione di quella legge naturale di giustizia, d'umanità, di bontà che ciascuno porta anche a suo dispetto scolpita nel cuore.

# CDXXXIX.

- 1 In villa, probabilmente la Cumana.
- Qui e altrove dove Cicerone parla dei barbari Romani, intende degli ignoranti e non del minuto popolo, il quale non avendo colpa nella sua ignoranza, non merita l'asprezza di quell'appellativo. Cicerone accenna la gente agiata, che potendo dirozzarsi non cura o sdegna di farlo; costoro, punti poi dal rimorso e dal dispetto di vedersi così inferiori per loro codardia a coloro che sanno, si ricattano col deriderli come gente disutile.
- · 5 Le lettere che ambedue coltivarono con tanto amore.
  - 4 Lo stato moribondo della romana libertà.

## CDXL.

- r Chi fosse Caninio, l'abbiam ridetto già in molti altri luoghi.
- 2 Accenna la vittoria avuta da Cesare in Africa, presso Tapso.
- 5 Se un qualche difetto si può apporre al buon Cicerone, è desso l'apperito disordinato d'ogni specie di gloria; egli non ponea penna in carta, se non coll'idea che quella carta do-

- vesse dargli onore; qui manda una lettera resa inutile dalla mutata circostauza; altrove ne manda un'altra, sendo pentito d'averla scritta, e confessando che la voleva piuttosto essere lacerata: cur hanc non scindam nescio.
- 4 Tam linceus. Antichissima fu presso i naturalisti l'opinione che la lince abbia acuta vista: onde uno degli Argonauti fu sopraunominato Linceo per l'acutissima penetrazione dell'occhio suo. Se vuoi, o lettore, udirne di belle su quella meravigliosa veduta, leggi Apollonio nell'Argonauta, e troverai che un muro non impediva a quell'Argonauta di vedere le cose che fossero da quello coperte; che vedeva i metalli sotterra, e scoprì molte miniere d'oro e d'argento; dopo ciò non avea poi gran torto Fileminta di dire:

J'ai vu clairement des hommes dans la lune;

e via più discreta fu Belisa che rispose:

J'ai n'ai point encore vu d'hommes, comme je crois; Mais j'ai vu de clochers tout comme je vous vois. Mollere, Femmes Savantes.

5 Delle vittorie di Cesare si rallegravano anche coloro che dentro ne sentivano una pena e un dispetto senza misura: così volca la politica.

6 Baia, luogo celebre per certa fonte d'acque minerali, onde i Romani usavano a guarire di varie malattie; la gente di bel tempo accorreva quivi col pretesto delle acque, e col vero scopo di divertirsi, poichè gli uomini d'allora erano sottosopra gli uomini d'oggidì.

7 Curia era il senato dove parlava della cosa pubblica; Forum la piazza ove trattava le cause de' privati avanti al popolo.

# CDXLI.

- 1 Anagni era la capitale di que' popoli che si chiamavano Hernici; oggi ancora ella si chiama collo stesso nome, ed è discosta dodici miglia da Roma.
- 2 Garrire presso i Latini diceasi degli uccelli; oggi volendo

- servirsi di un termine analogo, ed atto a spiegare la vivacità d'una fanciulla, diremmo cinguettare.
- 5 Per dare sicuramente il vero senso a questo passo, converria avere sott'occhio la lettera di Attico; mancando la quale non si può fare altro che indovinare: per altro tutti i commentatori s'accordano a spiegare in questo modo.
- 4 Alcuni commentatori vogliono che le parole Axio dederam debba chi legge intenderle seguite dal diem, e quindi spiegano: a io avea stabilito il tal di con Assio, n forse per desinar seco, forse per leggere alcuna cosa; ma ad ogni modo non può stare che Cicerone intendesse d'avere scritto, a meno che non si voglia leggere: Quinto dederam literas quo die venissem, vale a dire: a scrissi a Quinto il di del mio arrivo; n e siccome Quinto si trovava appunto là dove Marco arrivò, dunque fu scritta una lettera ad uno chi era presente.
- 5 Nelle lettere anteriori abbiamo udito il nostro Marco dolersi amaramente del nero tradimento fattogli dal fratel Quinto e dal nipote; adesso udiamo che sono già rappattumati: or qual distanza non vorrem credere che passi fra quelle lettere e questa? Chi può stare contento a un ordine cronologico che pone qui una lettera la quale e col suo audare tranquillo e collo stile faceto ci avverte essere stata scritta in tempi al nostro autore meno avversi?

## CDXLII.

- Alcuni commentatori han preteso che quel tamen si riferisco al senso d'una lettera d'Attico; può stare, ma può anche darsi che no: nella lettera CDLIV Cicerone garrisce Peto con queste parole: tamen a malitia non discedis (tu se' tuttavia malizioso).
- 2 Stazio Murco luogotenente di Cesare non era morto, come la fama diceva; egli militò appresso in Ispagna contro il figliuolo di Pompeo, fu pretore l'anno 708, e l'anno susseguente governò la Siria. Caduto Cesare, s'accostò a Cassio, da cui obbe il comando d'un'armata. Dopo la giornata di Filippi passò in Sicilia, dove Sesto Pompeo pigliatolo in sospetto, lo pose a morte (Vedi Cesare, Guerra Civile III, 15,

Velleio II, 77; Dione lib. XLVIII; Appiano, Guerre Civili lib. V ec.).

5 Asinio, quegli che comunemente è detto Pollione, uscì da una casa volgare, e dovette tutto a Cesare il suo tanto venire innanzi in fama, in onore, in dovizia; Cesare sel conosceva affezionatissimo. L'anno antecedente a quello di questa lettera era stato tribuno; sette anni dopo ebbe il consolato; ottenne anche il trionfo per aver conquistato Salona nell'Illirio. Governava la Spagna Ulteriore quando fu spento Cesare; le idi di marzo lo scoraggiarono, ed ebbe la peggio in molte giornate contro il secondogenito di Pompeo: s' accostò quindi a Lepido e ad Antonio dopo la battaglia di Modena. Pollione era nomo dotato d'ingegno e di gusto fino; fu chiaro oratore, fu poeta, fu istorico; serisse tragedie che son perdute; nè il danno è forse grave: tutte quelle benedette tragedie de' Latini son cose gelate, compassate, piene di noiosa filosofia; bensì vorrem dolerci che siasi smarrita la sua Storia delle guerre civili de' suoi dì. Sappiamo da Svetopio ch' egli discordava in quella spesso dal detto di Cesare. Pollio Asinius, dice quello storico, parum diligenter, parumque integra veritate compositas putat (i commentarii), quum Caesar pleraque, et quae per alios erant gesta, temere cvediderit, et quae per se, vel consulto, vel etiam memoria lapsus, perperam ediderit. Or che bella cosa il poter conoscere per la Storia di Pollione i luoghi dove Cesare fu trascurato, dove fu poco sincero! ec. Che peso non avrebbe una critica fatta da un contemporaneo, da uno che tenne sempre la stessa parte, da un amico. Davvero il libro di Pollione disingannerebbe gl'innamorati della storia, e ci costringerebbe a dire sdegnosamente con Voltaire: Et voila comme on écrit l'histoire! Di Pollione son rimase alcune lettere le quali stanno tra le familicri. Per quelle pare che fosse amico di Cicerone vivo, ma sappiamo che morto ne lacerò la fama, e fece il poter suo per detrarre alla gloria del romano oratore. Egli è il vero che quelle critiche non fecero altro che mostrarne, Pollione essere stato non ignobile oratore, dacche sentì gelosia per la gloria d'un Marco Tullio. Pollione avea una fina critica, ma la spingeva talvolta al sofisma, e massime ove trattavasi di stile era censore severissimo; disse di Tito Livio che scrivca da Padovano. La potenza di Pollione sotto Augusto s'accrebbe a tal segno, che i letterati di que' di gareggiavano a corteggiarlo; egli deve ringraziare Orazio e Virgilio dell'essersi conosciuto il suo nome: le lodi dategli a piene mani da que' poeti puzzano, è vero, di strana esagerazione; ma sono espresse con si alte idee, che ad ogni modo noi dobbiamo trar fuori dal volgo e salvar dalla dimenticanza chi fu suggetto di si nobili versi (Porphyr. in Od. Horat. I, lib. I; Vell. Paterc. II, pass.; Senec. lib. I. Suas.; Quintil. I, 5; XII, 11 ec.).

- 4 Utica fu dopo la caduta di Cartagine la città più nohile e più vasta dell'Africa; la tencano i Pompeiani, e vi comandava Catone.
- 5 Dopo la giornata Farsalica Sesto Pompeo era andato nelle Spagne; appresso parti di colà per accostarsi a Scipione che guerreggiava in Africa.
- 6 Le isole Baleari stanno, come ognuno sa, nel Mediterranco in faccia alla costa orientale della Spagna. Son tre, Maiorca, Ivica e Minorca.
- Pacieco era spagnuolo; ebbe la cittadinanza romana da Cesare, e quindi, secondo l'usanza di que' di, tolse dal suo patrono il nome di Iulius: alcuni pretendono che sia Iunius, e che sia quel desso di cui parla Cesare nella guerra delle Gallie (V, 27), ed Hirtius ovvero Oppius nella Guerra Spagnuola al capo 16. Ad ogni modo troviam il nome di Paceco nelle lettere Familiari e in varii luoghi della storia. V'ha in Ispagna un casato, il quale portando questo nome, dicesi che vanta Giulio Paceco fra i suoi antenati; non so quali prove si possano trovare di si lontana origine in una terra che fu tutta soqquadrata dai Mori.
- 8 Preneste (ora Palestrina) era città del Lazio vicina a Tusculo; ivi era quel si famoso tempio dedicato alla Fortuna di Roma.
- 9 Irzio non seguitò, come vediamo, Cesare in Africa: ond'è che se questi è quell'Irzio che scrisse la Guerra d'Africa, non merita troppa fede, non avendo potuto essere testimonio delle cose asserite.

ro Nonne βεβίωται; queste parole soleansi ripetere dagli Epicurei, i quali affermavano coloro solo poter dire d'avere vissuto, che aveano passata godendo la loro vita. Seneca (1ett. XII) ci conta d'un Epicureo che dopo la crapola si facca portare nella sua stanza, dove una turba d'altri crapuloni cantava intorno a lui βεβίωται βεβίωται. Cicerone disse qualche volta quando vivemus? quando godremo la vita! E Catullo disse soavemente alla sua Lesbia: vivemus. I Greci dicevano ἀβίωτος βίος (vita non vissuta) a voler significare un vivere stentato.

Epicureo, non lo era che in parole, perchè in fatto tenea un sistema affatto epposto, chè, stando lontano dai diletti e dagli ozi, vivea immerso negli affari, così volendo la sua grande bramosia d'accumulare; ond'è che Cicerone il garriva, e a lui son forse volte quelle parole: utatur suis bonis oportet et fruatur qui beatus est (De nat. Deor.).

12 Vedrassi in una delle lettere che vengon dopo, come s'era fissato un di per udire la lettura d'un' opera dettata da Tirannione. S'è detto altrove come Tirannione era un valente grammatico greco, che fu preso da Lucullo all'assedio di Amisa, e che fu precettore del figliuolo di Quinto Cicerone.

## CDXLIII.

- Le cose dette qui da Cicerone intorno a certi principii di Diodoro vanno intese come dette da celia; poichè egli stesso li condanna parlando da senno nel libro de Fato, dove mostra di tenere la sentenza di Crisippo: chi ha la maledizione d'udirsi dettare la filosofia scolastica, ode anche a questi di la vnota questione intorno ai possibili, ai futuri contingenti e simili corbellerie atte a far addormentare un Argo.
- 2 Nel libro de Fato, cap. 7, vedesi l'opinione dei due filosofi Diodoro e Crisippo; ecco in che termini Tullio quivi discorre di quella materia. Maxime tibi, Crisippe, cum Diodoro certamen est. Ille enim id solum fieri posse dicit,

quod aut sit verum aut futurum sit; et quidquid futurum sit, id dicit sieri necesse esse; et quidquid non sit futurum, id negat fieri posse. Tu et quae non sint futura, fieri posse dicis, ut frangi hanc gemmam, ctiamsi id numquam futurum sit; neque necesse fuisse Cypselum regnare Corinthi, quamquam id, millesimo ante anno, Anollinis oraculo editum esset. " Ogran Crisippo, v' ha un gran disparere fra te e Diodoro. Imperocchè egli vuole che non possano dirsi possibili altro che quelle cose che o sono accadute, ovvero hanno ad accadere, e che tutte le cose future abbiano ad accadere necessariamente; nega d'altra handa che sian possibili le cose che non hanno ad accadere. Laddove tu affermi essere possibili quelle cose che non hanno ad avvenire, come, verbigrazia, la frattura di questa gemma, la quale non avverrà mai; e non essere stata cosa necessaria il regnare di Cipselo a Corinto, sebbene l'oracolo d'Apolline l'avesse profetizzato mille anni prima. 22

- 3 Questo Diodoto era un letterato greco che visse in casa di Cicerone, e quivi morì: era Stoico. A vedere quanta stima Cicerone facesse di quel suo ospite, basta leggere quelle parole da lui poste nel libro primo De Nat. Deor. Diodoto quid faciam Stoico? Quem a puero audivi, qui mecum vivit tot annos, qui habitat apud me, quem admiror et diligo. Ma Cicerone non fu sempre così fortunato nel dare ospizio a filosofi e letterati greci: alcuni non conobbero, alcuni altri mal ricambiarono la sua cortesia.
- 4 Alcuni commentatori hanno posto Cocceius in luogo di questo Coctius, nome affatto sconosciuto nella storia romana: ma con tale sostituzione che cosa guadagnasi? Intendesi perciò meglio onde venisse il diletto di Cicerone?

## CDXLIV.

attesa la fertilità del loro snolo, e più ancora attese le maraviglie che se ne contavano, dacchè erano pechi quelli che avessero navigato fin colà. Il primo che vi fermò il piede su un certo Betencourt francese, nell'auno dell'era nostra 1402 (Strab. lib. III.; Plin. XI, 52).

2 Questo suo delersi di uon avere la Storia di Vennonio dà a vedere che non l'avea ancora letta, poichè quando l'ebbe conosciuta la dispregiò, e disse che questo scrittore non avea alemna idea della storia, exulem in historia: poco è dunque il danno dell'essersi perdute le sue opere.

5 Vale a dire, acquistare all'incanto beni già pertinenti a qualcheduno cui Cesare avea bandito, ovvero a qualch' altro morto combattendo contro di lui; i costoro beni vennero

confiscati e venduti all'incanto.

4 L'era una cosa odiosissima il comperare di que' beni, e l'era poi un comperare senza sicurezza di poter possedere. La morte di Cesare, una rivoluzione, una vicenda guerresca potean dar facoltà ai banditi di ripatriare, ai figli degli spenti di ridomandare i loro averi: in quel caso l'atto, quantunque soleune, dell'incanto in odio dell'antore sarebbe stato posto in non cale, e l'acquisitore spogliato senza avere chi lo risarcisse, nè trovar pure chi lo compiangesse.

5 Nessum dunque si presentava a quegli incanti, fuori i partigiani di Cesare, i quali non temcano alcuno scacco dalle vicende della guerra; ed eran poi alcuni di sì perduta riputazione, da non curar punto l'odiosità puliblica che si tiravano addosso con tali acquisti; e da cotali prepotenti come

ottenere il dovuto pagamento?

6 Volgarizzando il testo letteralmente converria dire « Quando « verrà egli codesto anno di Metone? » Metone fu un astronomo greco, il quale inventò il ciclo d'anni dicianuove, a ogni volgere del quale, così credeasi allora, la luna e il sole si trovavano nello stesso punto. I moderni più esatti hanno tenuto a calcolo la differenza che v'ha d'un'ora, minuti ventisette, secondi trentadue. Cotesto ciclo d'anni diciannove è quel desso che si chiama numero d'oro. Ora il Metone sunnominato colla sna invenzione fece nascere l'espressione proverbiale, Metonis annus, a voler significare un lungo tratto di tempo; alla qual maniera de' Latini noi abbiam sostituito le calende greche. Si sa che i Greci non avean calende, sì che gli è quanto accennare un tempo che non deve venir mai.

7 Alcuni commentatori vogliono che quel semisse accenni l'interesse del mezzo per cento al mese, alcuni altri che si tratti della metà dell'intero capitale; i più tengono per il primo senso.

# CDXLV.

- Pare che quel restitutus est mihi dies festus voglia significare: a godrò qui un bel giorno di più; re ci ainta a tenere per questo senso la frase che vien dopo: addam igitur.... unum diem: a giacchè stai bene, io penso di star un giorno di più in questo luogo delizioso. r
- 2 La parola composta Evereu Secerou significa letteralmente: alquanto più rosso. Forse Attico pativa allora qualche male cutaneo, e forse Tirone non parlò d'altro rossore fuor quello che pare in viso a certi febbricitanti.
- 5 Il lodar Catone e non venir in ira a Cesare è un problema d'Archimede; giacché quegli fece il poter suo per sostenere la patria, questi per opprimerla; quegli si diede morte per non vedere spenta la romana libertà, questi trionfa per aver ottenuto l'intento suo, che fu quello di farsi tiranno. Del resto niuno fece mai a Catone un più energico, più splendido e più succoso elogio di quello fattogli qui da Cicerone: ea quae nunc sunt, et futura viderit; et ne fierent, contenderit; et facta ne videret, vitam reliquerit.
- 4 Ma un tal clogio piacerà egli a Balbo, ad Oppio ed a quegli altri suoi commensali, tutta gente della parte di Cesare?
- 5 Un tal clogio piacerà egli ad Alidio? Chi vorrà essere quest Alidio? questo è sicuramente un nome enignatico, dacchè la storia romana non ci fa cenno d'un tal personaggio
  fra coloro che fur chiari in quel torno; e il senso di questo passo ci dice che Alidio dovette essere persona importante. I commentatori si son dunque dicervellati per isciorre
  cotesto enigma, e correndo a dirittura a veder Cesare sotto
  questo nome, si sono forzati di trovare nell'etimologia d'Alidio quel personaggio; ma qui han veramente gittato il loro
  tempo, sì come lo han gittato quando han voluto cereare l'etimologia del Sampsiceramus e degli altri nomi enigmatici,

onde Gicerone si valse sovente a dinotare Pompeo. Alcuni altri, non avvertendo che le parole horum quid est quod Aledio probare possimus, poste subito appresso quel grande elogio di Catone, fan vedere in Aledio un personaggio d'altissima levatura, un personaggio a cui l'elogio di Catone debba piacere; han detto questo nome non essere altrimenti enigmatico, e sono andati a pescare un Aledio nominato da Tacito, da Giovenale, ed anche in una delle lettere Ciceroniane, nè perciò reso mai quel chiaro personaggio che qui vuol essere additato. Finalmente qualche altro interprete ha preteso di mutare l'Aledio in Q. Tedio, ovvero in Atedio o piuttosto in Ascellio, o in Alledio, o in Arredio; e chi stette per quest'ultimo nome, disse voler esso significare Balbo, stiracchiandone spietatamente dat greco l'etimologia; ma non monta il correr dietro a tali indovinaglie.

## CBXLVI.

- 1 Terminata la guerra d'Africa, Cesare se ne tornava trionfante a Roma: quivi i Pompeiani e tutti gli amici della Repubblica aspettavano tremando le sue risolazioni.
- 2 Una pietra letterata rinvennta a Polo, villa del cardinal Farnese, ci dà chiaro a vedere che Alsium è quel luogo che oggi è detto Cere, posto sul mare Adriatico. Questo documento è citato dal commentatore Ursino.
- 5 Cotesti sui sono i più dichiarati partigiani di Cesare, Balbo, Oppio, Irzio cc.
- 4 Varrone stava allora nelle Spagne, luogotenente di Pompeo unitamente a Petreio ed Afranio (lib. de Bell. Civ.).
- 5 Cotesti amici sono i Pompeiani.
- 6 Il Mongault traducendo quel bestiarum, senza porci nè olio nè sale, dice, les elephantes de Iuba. Sarà così; ma con sua licenza a me questo senso non pare sì chiaro, e son inclinato a credere che Cicerone chiamasse sdegnosamente con quel nome i barbari Africani, coi quali si collegarono tutti coloro che tenean la parte di Pompeo.
- 7 Varrone su uno de pochissimi che al vedere caduta la libertà si ritrassero dalle cose pubbliche, e usciti dal naufra-

gio, trovarono dolce porto e consolazione nelle lettere. Ciecrone vedea la bellezza e l'utilità di quel partito, ma la sua ambizione non gli concedea d'abbracciarlo.

# CBLVII.

- r Questi è quel Scio che vien nominato in qualcheduna delle lettere ad Attico.
- 2 Che cosa vorrà essa essere questa che Cicerone dice essere già matura? Il Mongault non solo commenta, notando volersi intendere di parteuza per andare ad incontrare Cesare, ma traduce a dirittura il est tems de partir. Avverto queste mende del Mongault, perchè mi sembra il miglior traduttore delle lettere Ciceroniane.
- ς Σύν τε δο έρχομένω è un emistichio dell'Iliade, X, 224.
- 4 La frase proverbiale equis viris è dedotta dalle battaglie ove correan nomini e cavalli, avendo questi e quelli parte nella fatica guerresca:

.... Quantus equis, quantus adest viris sudor!

Hon.

- 5 Cotesto Cesare, figlinolo d'un altro Cesare, fu uno de pochissimi sui quali cadde la vendetta di Cesare vincitore. Per quante fossero e quanto gravi le offese che in sè e ne suoi aderenti avea ricevute quel magnanimo dai Pompeiani, tre soli pagarono colla vita il loro torto: Afranio, Fausto e Lucio Cesare: se i due primi erano rei quanto l'ultimo, non si potrebbe fare altro che plauso a Cesare che li volle spenti. Ecco quel che dice Svetonio intorno a L. Cesare: « Egli avea « fatto patire crudelissimi tormenti agli schiavi ed ai liberti « di Giulio Cesare. »
  - 6 Quid hie mihi faciet Patri? Parole di Terenzio nell'Arianna, att. I., 1, 85.
- 7 Africa terribili ec. è un verso d'Ennio ripetuto da Orazio.
- 8 A que di l'aria della Sardegna era pessima; Marziale dice:

Nullo fata loco possis excludere: quum mors
Venerit, in medio Tibure Sardinia est.

Quell' isola era quasi la sola romana provincia che Cesare non aveva per anco veduta. Aveva guerreggiato nelle Gallie, in Ispagna, in Tessaglia, in Africa; era passato per Sicilia, ec.

9 Publio Cornelio Dolabella, quel genero di Cicerone che trattò sì male Tullia, avea accompagnato Cesare in Africa. Parlaudo di lui, Tullio disse nella Filippica II, cap. 30: ter depugnacit Caesar cum civibus in Tessalia, Africa, Hispania. Omnibus affuit his pugnis Dolabella.

# CDXLVIII.

- 1 Pare che accenni il calore della stagione.
- 2 E qui pure allude al preso partito di andare a Cesare per rappattumarsi con lui.
- 5 Qui tocca coloro che rimaser fra due: coloro meritaron sì quell'otiosorum, ma non furono però senza rischio. Abbiamo veduto nelle lettere anteriori come Pompeo all'uscire di Roma decretò che avrebbe trattato quali nemici della Repubblica tutti coloro che non lo avessero seguitato: fu dunque necessità il gittare il proprio dado, nè dava sicurezza niuna la neutralità.
- 4 Oltre che fra gli antichi era usatissimo il bagno, era poi un debito d'ospitalità l'offerirlo a chi avea viaggiato.

# CDXLIX.

Il ter, il quater, e quindi il tertius e il quartus eran numeri indeterminati presso i Romani; e nol sono per noi, i quali abbiam sostituito cento, mille, centesimo, millesimo. Del resto ho un gran sospetto che ad onta della tristezza de' tempi Cicerone abbia voluto por qui uno de' suoi favoriti giuocherelli di parole: quintus, quartum.

2 È noto che la festa de' Lupercali si celebrava in onore del Dio Pan; i Romani la tolsero dagli Arcadi; fu Evandro quegli che l'istituì nel Lazio. Roma avea due compagnie di Luperci, i Fabiani ed i Quintiliani. La potenza di Cesare suggerì ai suoi adulatori d'istituirne una terza, che fu chiamata Luperci Iulii, ed ogni persona cercava di far parte di quella compagnia; Antonio, sendo console, non si vergognò d'uscire in pubblico guidando quella sfacciata gente. Ma Cicerone sdegnava giustamente quella si bassa adulazione, e non sapea darsi pace pensando che un suo nipote si fosse arruolato fra i Luperci Giulii, affratellato con Stazio e con Filotimo, razza di schiavi tuttadue. Il primo era quel liberto di Quinto Cicerone che lo menava per lo naso a suo talento; il secondo era liberto di Terenzia, famoso broglione che si fece straricco maneggiando gli averi della sua padrona. In quanto alle cerimonie dei Lupercali, non penso che vogliano essere descritte onde render piano questo passo.

5 Di travagliarmi per cotali cose; vi pensi egli, dice più sotto:

ipse viderit.

4 'Eρανον significa propriamente lo scotto che deve pagare ogni commensale all'imbanditore prezzolato d'un banchetto; vale anche per latitudine di significanza a dire quella parte che tocca a ciascuno in una tale spesa comune. Si vede che l'impudente giovinastro s'era vólto allo zio Attico, chiedendo denaro onde pagare quel che gli toccava per un qualche συμπόσιο dato dai Luperci Giulii.

5 Qui Cicerone risponde per le rime al celiare d'Attico, che alludendo forse alla prima ode di Pindaro dovette aver citato il fonte d'Aretusa, chiamandolo, come già il poeta tebano, sagro spiro d'Alfeo. Il commercio fisico-mitologico fra Alfeo e Aretusa, non che il fonte di Pirene, son cose si note a ogni persona, che non bisogna spendervi parole.

6 Pare che accenni quell'elogio di Catone che avea ideato di

scrivere, come s'è veduto in una lettera anteriore.

7 Per l'onore di Cicerone io tengo che questo sia un tratto di modestia. E intendo il passo così: « Il mio Catone, cioè « il mio lavoro sopra Catone mi piace; ma ciò non prova « nulla, poichè penso che anche a Basso Lucilio (il quale « era probabilmente un mediocrissimo scrittore) piacciono « le cose sue. » Un qualche commentatore vuole che Basso Lucilio avesse anch'egli fatto un clogio di Catone: ma allora perchè sua e non piuttosto suum? Vediamo nominato un Basso nella lettera DCCLV. Anche Aulo Gellio cita uno

scrittore che portò questo nome. Abbiamo alcuni frammenti d'un Cesio Basso poeta, e d'un altro Basso che fu grammatico.

- 8 Il Manuzio, volendo che il novi sia verbo anzi che nome, da un tutt'altro significato, come ognun vede, a queste parole.
- 9 Pare che Cicerone intenda significare voler egli provvedersi di metallo prezioso, per poter meglio e più speditamente valersene e trasportare il suo avere, come le vicende politiche lo richiedessero; egli avea per esperienza conosciuto, quando uscì di Roma seguendo Pompeo, quanto poco si potesse fidare nelle tratte di banco: era dunque suo volere che si riducesse in contanti l'aver suo tutto, e in contanti di ristrettissimo volume; tale è senza dubbio il senso di quello mnia undique contrahenda. Celio, Aulo, Pisone erano banchieri.
- Per questo passo si vede che Attico conoscea bene la storia di Roma; egli avea scritto un'opera cronologica sui magistrati romani, in cui spiegava la genealogia delle prime case di Roma. Avea fatto anche la storia di molte famiglie; quando Cicerone avea bisogno di qualche notizia istorica ricorreva ad Attico; qui vuol sapere vita e miracoli di Tubulo di cui gli occorreva parlare nel libro de Finibus che stava scrivendo. Tubulo era stato accusato d'aver venduto la giustizia, sendo pretore. Leggi il detto libro dove è detto che Scevola il tribuno fu quegli che portò quel processo avanti il popolo romano. Cicerone sapea il fatto, ma ignorava l'auno, sì che domanda sotto quali consoli Scevola fosse tribuno. A distinguere questo da un altro Scevola che visse nel tempo medesimo, lo chiama sommo pontefice, laddove l'altro non fu altro che augure.
- a morte certi Lusitani, calpestando la fede del trattati che li guarentiva. Di questo fatto parla Cicerone nel libro intito-lato Brutus, il qual libro egli avea allora compiuto; ma prima di darlo fuori volca consultare Attico su varii fatti storici da lui introdotti. Lo scopo di queste note non richiede che si venga ragionando a parte a parte di tutte le persone che qui sono citate, dacchè esse nulla hanno a fare

nè colla storia del tempo in cui la lettera fu scritta, nè quindi colla intelligenza di detta lettera.

- 12 Bruto avea fatto per uso proprio varii compendii di storie; e Plutarco ne racconta che il di prima della battaglia Farsalica lavorò tutto il giorno a scrivere un compendio di Polibio. Pare che Attico non valesse qui a vincere colla propria l'autorità di Fannio, di Bruto e d'Ortensio, dacchè Cicerone gli dice netto che quegli autori lo confutano γεω-μετρικώς.
- 15 Chiama bonus auctor Ortensie, volendo significare la sua esattezza nel riferire i fatti, i nomi, le date, la quale si desidera in molte storie.
- 14 L'interesse de' capitali si pagava alle calende e alle idi, cioè al principio e alla met'i del mese. I commentatori s'accordano quasi tatti a dire che Cicerone dà qui il nome di nicasiones agli usurai. Perchè? nol sappiamo; ma si posson fare alcune congetture soddisfacenti. Noi troviamo Nicasio nelle Verrine, e lo troviamo qual personaggio in una commedia di Cecilio. Suppongasi che vi fosse stato o ci fosse (allora non si avea tanto scrupolo a nominare con infamia viventi) un Nicasio capitalista, usuraio famoso: eeco naturalissima cosa il chiamare nicasiones gli usurai. Nicasio potrebbe anche essere stato il nome d'un usuraio in qualche commedia nota, e allor pure sta bene il dare quel nome a tutta la confraternita. Se oggi uno dicesse mi trovo fra le ugne d'un Arpagone, chi non intenderebbe volersi significare un avaro? e se si dicesse temo dei don Marzii, chi non vedrebbe che si accennano i maldicenti?

## CDL.

- I Vedesi in alcuna delle lettere ad Attico, aver Cicerone desiderato di comperare una villa appartenente a Silio. Pare che codesto Silio fosse un corriere.
- 2 Pare veramente impossibile come il senno e il gusto non dicessero a Ciccrone che quelle sue facezie, fondate quasi sempre su miserabili giuocherelli di parola, davangli tutt'altro che nome d'ingegno. Che se Cesare, quell'uom veramente

ingegnoso, il quale schivò sempre di porre cotali facezie ne' suoi scritti, pur mostrò di far capitale di quelle che uscivano di bocca a Cicerone, posto che vediamo qui che quame ce lumina confecerit ἀπορθερμάτων diede fra quelli luogo anche ai sali Ciceroniani, io concludo che questo fu uno de' mille mezzi onde quell' accorto si giovò per tenere la sua meta. Cicerone era tal uomo in Roma che non potea essere posto in non cale da chi volca occupare lo Stato; bisognava farlo suo: ma con qual moneta si potea mai comperare quel-Fuom integro? La trovò Giulio, l'adulazione: a quel tocco il povero Tullio era molto sensibile.

- 3 Questi è Servio Claudio, nom dottissimo, il quale morì sendo consoli Metello ed Afranio; i suoi libri furono dal fratello erede donati a Cicerone.
- 4 A cotesti apostemi di Giulio Cesare Svetonio dà il titolo di collectanea dicta.
- 5 Forse Peto nel consigliar Cicerone avea citato un qualche verso dell'Enomao, tragedia d'Accio, citata da Nonio e da Festo.
- 6 Le commedie Atellane eran d'un genere piuttosto grave, laddove le Mime crano tutto burlesche.
- 7 I commentatori han posto il cervello nell'alambicco per intendere a che cosa alludesse Gicerone colle parole pompilum, denarium; e perchè da cotale distillazione non s'è cavato alcun costrutto, reputo vana cosa il riferir tutte le loro strane indovinaglie. Quanto alla patina tirotarichi, ell'era una vivanda grossolana composta di carne salata e di cacio; n'abbiam fatto parola nelle note anteriori.
- 8 Ecco il repubblicano che ha pigliato il partito d'adattarsi alla tirannia, la quale accorda ai cittadini di mangiare, bere e sollazzarsi, vieta che si travaglino delle cose spettanti alla politica. Cicerone repubblicano, pieno il capo e il cuore della sua Roma, non pensò mai alla delicatezza delle vivaude, e si contentò spesso della trivialissima patina tirotarichi: Cicerone, suddito di Cesare, non avendo altro a fare di mergio, pensa alla tavola, e se la propria non è imbandita con sufficiente delicatezza, s'accosta a quella de' cortigiam Irzio e Dolabella: mutata res est.

- 9 Vi fu un Famea liberto, il famoso suonator di flanto; Tigellio era suo nipote.
- piuttosto che πολιπες, è una spezie d'insetto marino che ha otto piedi; cotto, divien rosso: e quindi Cicerone lo assomiglia a certa statuaccia di Giove che stava nel Campidoglio, e che i sacerdoti tenean sempre ben tinta di minio, onde si chiamava Iupiter Minianus.
- brodo, una cosa insomma che desse ovvero accrescesse l'appetito, e non che lo spegnesse: ne dà prova quello scherzo di Petronio: hoc tam rude belle cras in promulside libidinis nostrae militabit. Di questa pozione Tullio parla un'altra volta, scrivendo scherzosamente al medesimo Peto (Vedi lettera CDLVI).
- che non sempre il ridicolo s'accorda col faceto, e cita il Sannio, il quale è tanto ridicola persona da non poterlo essere più: eppure non è in lui dramma di facezia. Quel passo ci gnida a conoscere che Sanniones eran miserabili buffoni che moveano a viso, non già con detto alcuno faceto, ma con brutte e strane contorsioni del viso. È poi una cosa quasi impossibile l'indovinare il senso di questo scherzo di Cicerone.

## CDLI.

- Abbiam veduto in una delle lettere anteriori che questi suoi scolari erano Irzio, Dolabella, Balbo e qualch' altro giovanotto amico di Cesare. Di cotesta scuola di Cicerone parla Quintiliano nel lib. XII, c. 11.
- 2 La stoica tranquillità conservata dal re Dionisio dopo aver perduto il trono, lo fa degno di stima. Cicerone si piace di paragonarsi a quel saggio. « Anch'io (disse) ho aperto scuola « come il re Dionisio, dacchè il mutamento dello stato mi « lia tolto il mio regno forense. »
- 5 Coloro che accusano Cicerone di poltroneria, affermano ch<sup>2</sup> e<sup>2</sup> si finse malato a Durazzo per non rischiare la pelle nella

giornata Farsalica; ma prima d'accusar di viltà questo grand'uomo, bisogna esaminar tutta la sua vita, e considerare con che atto coraggioso la coronò, offerendo spontaneamente il capo onde fosse reciso.

4 Troppo noti sono tutti i personaggi che qui son nominati, perchè bisognino illustrazione. Quanto al loro movire, Tullio lo chiama vergognoso, perchè periron tutti oscuramente, o per mano d'assassini, come Pompeo ed Afranio; ovvero in prigione, come Lentulo; oppure in qualche poco notabile fatto d'arme, come Scipione il suocero di Pompeo, il quale morì nel porto d'Ippona dove era bloccato da Sizzio.

5 E qui tutto è scherzo. Cicerone crede migliori e più deliziose le vivande della tavola d'Irzio in confronto di quella

di Atcrio.

6 Questo passo oscuro si farebbe chiaro se avessimo sott'occhio la lettera di Peto, dove vedremmo qual sua celia ha fatto nascere quest'altra che Cicerone serive di rimando come ne fa vedere quell'ut video.

# CDLII.

Cicerone, divenuto spensierato, dovette aver fatto una grande specie a chi avea conosciuto il console, l'oratore, il proconsolo; i suoi nemici ebbero allora in mano materia di sparlare di lui: onde egli scrive la presente a sua giustificazione, affinchè l'amico abbia in mano argomenti per ribattere le accuse che udisse levarsi contro di lui: Vt haberes quod diceres, si quando in vituperatores meos incidisses.

2 Quel tot annos fa credere che Cicerone ponga i guai della Repubblica avere avuto cominciamento fin da quando Cesare fu console la prima volta: e veramente egli cominciò allora a gittare la prima base dell'edifizio di dispotismo da lui ideato fin dall'anno che fu edile. Ciò afferma Svetonio nella sua vita di Cesare, e cita una lettera di Cicerone ad Assio, in cui parlasi di quella lunga macchinazione; la lettera citata da Svetonio è perduta, ma questo pensiero di Tullio noi lo troviamo sparso qua e colà in molte altre lettere.

5 Cicerone vedeva che i guai non potevano cessare si presto;

- e che il cadere della Repubblica non dovea essere il solo de' mali che Roma avea ad aspettare: e di vero, siccome nel governo dello Stato eranyi alcuni senza credito, senza morale, senza denari, doveasi temere che que' ribaldi cercassero di soqquadrare ogni ordine per poi pescare nell'acqua intorbidata. Tutti quanti gli aderenti di Cesare, tutti i suoi cagnotti eran come lui pieni di vizi e di debiti, ma la magnanimità croica di quel grand' nomo nessun l'ayea.
- 4 Questa sua situazione angosciosa di dubbiezza e di perplessità sul seguitare Pompeo uscito d'Italia, ovvero rimanersi, l'abbiam veduta nelle lettere anteriori che portano la data di quel tempo.

5 Neque magnas copias neque bellicosas: Cicerone parla così dell'esercito di Pompeo prima che a lui si accostasse il suo

genero Scipione.

- 6 Se la parte di Cesare avea degli spiantati, quella de' Pompeiani contava de' ladri, de' concussori crudelissimi: tali erano Scipione il suocero di Pompeo che disertò la Siria mentre ne tenne il governo, tale fu Lentulo il console, e non era specchio d'illibatezza nemmeno il Magno. Cesare, parlando di Lentulo, dice chi era pien di debiti, e che voleva avere comando d'eserciti, governo di provincia per metter questa a ruba, per creare dei re onde averne magnifici presenti. Nella lettera CDLXX Cicerone dipinge con uguali colori tutti gli altri che tenean la parte di Pompeo. Egli è il vero che dice poi ben di peggio quando parla de Cesariani: in sostanza quell'uomo giusto abborriva e l'una parte e l'altra; e se tenne per l'ompeo, fu solo perchè il Magno proteggeva o fingeva di proteggere la fibertà.
- 7 Quadam ex pugna si riferisce a un fatto d'arme accaduto a Durazzo fra Cesare e Pompeo, in cui questi ebbe un po' · di vantaggio.
- 8 Abbiam vednto nelle lettere anteriori come tutti i Pompeiani andaron per soccorso a Giuba re mauritano, ponendo così - quel principe in ira a Cesare, il quale, vintolo, trasse in trionfo il suo figliuolo; ma fu gran ventura quel disastro al giovinetto mauritano. Cesare lo fece allevare con ogni cura, e venne si innanzi nelle lettere e nelle scienze che, a detta

di Plinio, diventò un de' migliori scrittori che avesse il secolo d'Augusto. L'onore d'essere lodato da Plinio è ben più splendido e più durevole che quello di tenere uno scettro e morirsi nel suo barbaro regno, come tutti gli avi suoi, senza lasciar di sè nome alcuno.

9 Parla di Pompeo, a cui nocque l'imparentarsi con Cesare, perchè non s'oppose al suo ingrandimento, anzi ve lo spinse.
10 Rodi, Mitilene, città libere dove ripararon molti, essendo quelle città libere.

## CDLIII.

- Egesia fu un oratore Ateniese, il quale datosi ad imitare lo stile conciso di Lisia, andò tanto al di là della discrezione, come fan tutti gl'imitatori, che i suoi periodi parevano singhiozzi: onde e il nostro antore e Dionisio d'Alicarnasso aveano in dispregio quel modo di scrivere: saltat incidens particulas, quid est tam fractum, tam minutum? così leggiamo nel Bruto. Ma pure un sì fatto stile non dispiaceva a Varrone: tanto è vero che il cattivo ha i suoi ammiratori al pari del buono, e che perfin il pessimo a ses partisans, come disse Labruyere.
- 2 Amo le persone popolari, e quindi godo in vederti ammiratore d'un tenuissimo argomento.
- 3 Che libro volle essere quello letto da Tirannione, il quale meritò gli aggiunti di tenuis, acutus, gravis? sappiamo che Tirannione era grammatico, dunque si può supporre che il libro contenesse qualche Despitat grammaticale; il Popma ed il Bosio affermano che era un trattato sugli accenti.
- 4 Cotesto sol assus e sol nitidus et unctus dovettero aver avuto un'allusione; Attico l'avrà veduta chiaramente, e noi non ci vediam nulla, nè vorrem stare contenti all'interpretazione di que' commentatori i quali han detto che Cicerone alluse a un desinare che volea avere da Attico. Quando mai i Latini diedero al desinare il titolo di sol nitidus, sol unctus? lasciamo stare queste baie; udiamo il Mongault. Egli comincia giudiziosamente dal farci intendere che presso i Latini correva usanza di passeggiare per cagion di salute ignudi al

sole, qualche volta si facevano anche ungere; ora quel commentatore intende clie la cura del sole semplice fosse detta sol assus (assus significa semplice, solo, unico; onde il nostro asse nelle carte da giuoco), e quando vi si aggiugneva l'untume, sol unctus. Non occorre far meraviglie sulla concisione di cotali espressioni: dove esiston le cose, un cenno basta ad indicarle; ma teniam dictro al Mongault. Che cosa posso io trarre, dice Tullio, dal libro di Tirannione, la quale giovi al mio libro de Finibus? ma lasciamo stare, soggiugne, questa troppo lunga materia; ben io ho altre cose a domandarti onde giovarmene, e ricattarmi ad usura delle frivole cognizioni che ti ho comunicate nel mio orto, quando colà al sole propter Platonis statuam (Orat. cap. 6) ti lessi il mio libro de Oratore; tu quivi non avesti altro che un bagno di sole, laddove io intendo d'avere da te l'unzione sopramercato: tanta è l'utilità che mi prometto dai tuoi lumi e del tuo sentire finissimo. Facciam plauso all'erudizione, all'ingegno, alla sana critica, che furono il filo col quale il Mongault uscì felicemente dall'intricato scurissimo laberinto.

5 Creme, tantumne ec. è un passo di Terenzio. Menedemo dice a Cremete: E che gli affari tuoi ti lascian tant'ozio da poter badare agli altri? Cicerone, applicando a sè il verso, leva via aliena ut cures, e sostituisce ut etiam oratorem legas? Questa è stata in ogni tempo la formula modesta degli autori; ma almeno Cicerone confessa il gran gusto che ha sapendo essere letto il suo libro.

6 Nel libro de Oratore Cicerone avea citati certi versi, attribuendoli ad Eupoli poeta comico greco, dove erano d'Aristofane; s'accorse dell'abbaglio, e adoperò perchè fosse corretto; l'amico lo servi esattamente. Nessun de' mano-

scritti offre quell'errore.

7 Cesare, che si piccava di purezza nello stile, non teneva inopportuna un'osservazione grammaticale anche dove si trattava di gravissimi affari. Che cosa poi vedesse d'improprio nel latinissimo quaeso, noi nol possiamo figurare; ma non ce ne affliggiamo poi tanto: ad intendere l'improprietà di quel termine bisognerebbe sentir troppo finamente in fatto di la63o NOTE

timità, e un così fatto sentire non era comune nemmeno a que' dì: di fatto Cicerone non seppe vedere che cosa vi fosse a riprendere nel quaeso adoperato da Attico. Un qualche commentatore pensa che Attico ponesse il quaeso in una supplica diretta al vincitor di Pompeo in favore degli abitanti di Butroto, le cui terre furon pubblicate ed assegnate ai soldati in pena d'aver dato troppo sfoggiati ainti ai Pompeiani. Ma Cesare fece lor grazia, come si può vedere in alcune lettere indiritte a Planco e a Capitone dopo la morte del Dittatore.

# CDL1V.

- Si osserva che in quasi tutte le lettere a Papirio Peto, Cicerone ponea lo scherzo a piene mani; di che si vuol concludere che Peto fosse e dicitore e gustatore di facezie; ma consideriamo un'altra cosa. Tullio scrive lettere tutte riboccauti della più schietta naturale e veramente natia letizia in un tempo che negrissimo avrebbe dovuto essere per lui che avea perduta la libertà, di cui fu sempre colonna, la Repubblica, la patria, di cui fu padre. Il non deplorare amaramente una tanta perdita, ne dice ch' ella fu compensata; in che stava il compenso? nella grandezza di colui che aveva occupato lo Stato. Di fatto in nulla nocque il governo di Cesare a Cicerone, e i timori da questo espressi nella lettera seguente tornarono del tutto vani.
- A tempi antichi eran chiamati col nome di tiranni o con quello di re coloro che tencano assolutamente uno Stato: onde Tullio dice reges tutti i famigliari di Cesare, perchè godeano con lui dell'assoluto potere; e in un altro luogo dice: Balbo regia conditio delegandi. Ecco qui uno degli scherzi dei quali Tullio era cacciatore, di quelli cioè che stavano sulla parola, di quelli che però appunto contengono un falso spirito: chè nullo è veramente quel tratto d'ingegno che tu non puoi esprimere con tutte le lungue. Ora il ginoco sulla parola Balbus, che era il nome del favorito di Cesare, e che nel tempo stesso significava un balbuziente, regge per caso anche nella nostra lingua, ma per tutte le aftre non può essere intelligibile.

## CDLV.

- Ecco una lettera tutta piena di timori e di speranze: vane queste, panici quelli ed irragionevoli. Quanto poi all'essere Cesare guidato dalle circostanze, ciò potè forse accadere qualche volta rispetto ad atti di poco momento; ma nelle cose d'alto affare, nelle cose che potean fruttare gravi conseguenze, Cesare si mostrò tutt'altro che tale quale qui Tullio lo dipinse per iscusarlo; nessun operatore d'alta impresa velle più fermamente di lui ottencre il suo scopo, nessuno più di lui vi camuninò con passo lento sì, ma sicuro, nessuno più di lui si giovò dei tempi e delle circostanze. Dall'anno della sua edilità, cioè venti anni prima della sua dittatura, egli pensò a divenir dittatore; e tutto quanto egli fece o disse in quel lungo intervallo, servì a condurlo alla prefissa meta.
- 2 Abbiam detto altrove che Balbo era un amico di Cesare; egli era natio di Cadice, ma avea ottenuta la cittadinanza romana.
- 5 Pare che la domanda di Peto si riferisse ai municipii e territorii posti nella Campania, dove egli dimorava allora e dove avea le sue terre.
- 4 La guerra civile era cominciata sotto il consolato di Marcello e di Lentulo; correa a<sup>2</sup> di che fu scritta la presente quello di Cesare e di Lepido, si che i quattro anni non erano per anco compiuti.

#### CDLVI.

- Dall'essere il velite un soldatello poco pregiato, e dal non aver esso luogo stabile nelle battaglie, venne l'uso di chiamar velites le persone vane, senza alcun fermo proposito, gli stolidi. In quanto poi ai pomi, chi può indovinare l'allusione? il Mongault suppone che Peto avesse mandato un regalo di mele a Tullio.
- 2 Se vale il senso letterale di quel verso d'Orazio:

Si collibuisset ab ovo Usque ad mala citaret, dobbiam concludere che il desinar de' Romani cominciasse colle nova e terminasse colle mele.

- 5 Qui pare che terminasse invece con un arrosto di vitello; ma questo passo non si oppone al senso d'Orazio. Anche i nostri desinari terminano colle frutte; ma perchè l'ultima portata è quella dell'arrosto, così a voler accennare tutto il tempo del desinare, si potrebbe tanto dire dalla minestra all'arrosto, quanto dalla minestra alle frutta.
- 4 Cicerone era filosofo Accademico, e quindi tenea una sentenza affatto opposta a quella degli Epicurei; imperocchè questi affermavano, la vera felicità consistere nel conseguimento del piacere, laddove quelli volcano che dal solo esercizio della virtù derivasse felicità all'uomo.
- 5 La spesa della tavola era sì grande a que' dì, che Cesare dovette porvi freno con una legge sontuaria.
- 6 La guerra civile rese caro il denaro, e per conseguente avvilì il prezzo delle terre; la cosa è naturale: chi sta sull'ale per fuggirsi, vuol avere in oro e non in campi il fatto suo. Ora siccome quello scadimento nuoceva forte all'agricoltura, Cesare vi pose ordine con istabilire per legge che il debitore potesse pagare, dando le sue terre alla stima ch'esse aveano prima della guerra civile. Quella legge nocque forte a Peto; egli era capitalista, e dovette tutto a un tratto diventare possessore di terre, dalle quali poi egli non potea ricavare nuovamente il suo denaro, chè il venderle era cosa quasi impossibile: che fare? ristrinse saviamente le sue spese: ecco la ragione del veterem lautitiam; etsi numquam plura praedia habuisti.
- 7 Οψιμαθης significa colui che impara tardi. Vedemmo in una delle lettere anteriori come Cicerone e per trovarsi disoccupato, mancandogli le faccende del foro e della cosa pubblica, e per consolarsi un po' della perduta libertà, s'era dato al piacere del banchettare con Irzio e Dolabella; e siccome questa novella sua erudizione venne a lui tardi, così si pone fra coloro ai quali in Grecia davasi il titolo suespresso. I Latini non aveano un termine col quale si potesse esprimere la tarda istruzione; Orazio (Sat. X, lib. 1) volle supplirvi con quell'

O seri studiorum.

- 8 Siccome l'artologano è roba da mangiare, ragion vuole che anche sportella lo sia; ma oggi nè le sportelle nè i canestri si mangiano. Che vorran dunque essere coteste sportelle? forse giuncate? vediamo in certi paesi rappigliarsi il latte in certi canestruzzi intessuti di felce ovvero d'altri giunchi; quindi il latte rappreso ivi contenuto piglia il nome di felciata ossia giuncata dalla materia del contenente. Forse i Romani chiamaron la giuncata sportella dalla forma di sportella che tencano i giunchi in cui lo si rappigliava. Un altro significato potrebbe avere questa parola. Usarono i Romani di presentare i loro patroni con frutte, cacio, selvaggiume, nova ed altro; le quali cose perchè ordinariamente recavansi in una sportula, venne il nome di sportula a que' doni, ed oggi pure usiamo di chiamare sportula quel presente, o, dirà meglio, paga che il cliente dà all'avvocato. Suppongasi che Peto giurisperito solesse fornire la sua cucina colle sole robe donate dai clienti, il suo desinare dovea essere difettoso. Non pensare, gli dice danque Tullio scherzosamente, non pensare che le sole sportule bastino ad imbandire il desinare a un me che son già sì addottrinato in gastronomia, che ho avuto cuore d'invitare, ec.
- 9 Questi è forse Verrio Flacco; parla di lui Macrobio nel primo de' suoi Saturnali; era moltissimo dotto nella scienza pontificale, era uomo di gusto, e tenea una tavola squisita.
- dalle lettere di Cicerone, fuor che fu amicissimo della casa Tullia; che s' intendea d'affari, e forse che era giurisperito.
- 11 Un qualelle commentatore pensa che la colpa fosse tutta della lesina, dalla quale fosse imbrigliata l'arte del cuoco.
- 12 Il favor popolare che Tullio avea acquistato co' suoi eloquentissimi parlamenti tanto in difesa de' cittadini accusati, i quanto in discussione di cose pubbliche l'avea reso tanto illustre, e soprattutto importante, che la parte de' vincitori, schbene naturalmente a lui avversa, usavagli ogni maniera di cortesie, e l'osservava studiosamente. Fra i clienti e i cortigiani onde era circondato Tullio, i più erano Cesariani: così Cesare volca.
- 15 La gioventù romana si riduceva a certe ore nelle case de

più valenti oratori, e quivi udiva ammaestramenti nell'arte del dire e nelle scienze del diritto politico, criminale e civile.

14 Le cure che Cicerone pigliava del suo corpo erano il desinare, il sonno, la passeggiata, l'unzione, il bagno. Oggi parrebbon troppe; ma a que' di era lodato di sobrietà chi non dava maggior pensiero alla propria persona: tanto erano fine ed infinite e generalmente adoperate le arti del viver molle.

# CDLVII.

Il bosco Gallinario è collocato nella Campania fra le foci del Vulturno e del Linterno. Varrone (lib. III de Re Rust.) ne dice che quel bosco era così detto per le molte galline selvatiche che vi trovavano i cacciatori.

## CDLVIII.

Libone apparteneva alla casa Scribonia, illustre casato dell'ordine plebeo.

2 Pompeiano era, come s'è detto più volte, una villa di Cicerone presso alla città di Pompei. Quivi anche Mario avea una sua villa.

5 Chi mai non sente il tuon dello scherzo in questo: si quod constitutum cum podagra habes? Si ravvisa in questa celia una sorella gemella di quell'altra: constitui ad te venire ut et te viderem, et viserem et coenarem etiam; non enim arbitror cocum etiam te arthriticum habere: « Ho fissato di « venirti a trovare e di cenar anche con te, giacchè spero « che il cuoco non avrà la gotta. »

#### CDLIX.

1 Questo chiaccherone fastidioso era L. Marzio Filippo, il quale era parente di Cesare, avendo sposato una sua nipote; gli è quindi per rispetto verso Cesare che in luogo del suo nome lo accenna enigmaticamente con quello di figlinol d'Aminta. Filippo il Macedone era figlinolo d'Aminta: ecco il nodo dell'enimma.

# CDLX.

Atamante dovette essere o schiavo, ovvero liberto d'Attico, e così pure Tisamene ed Alessi. Per l'onore d'Attico vorrem credere che il suo dolore per la perdita di quello schiavo non procedesse dalla vista del danno, ma sì da vero amore che gli portava. Qual meraviglia che persone piene di coltura e di modi attici, quali evano quasi tutti gli schiavi che Attico avea tolti in Grecia, arrivassero a cattivarsi l'amore del loro padrone? Ma la vilissima loro condizione... Essa avrà reso difficile ma non impossibile che il padrone accordasse loro e confidenza e affetto e stima, se veramente ne crano meritevoli.

## CDLXI.

- i Sehben Sulpizio non fosse malveduto da Cesare, e avesse anzi ottenuto da lui il governo dell'Acaia, era tuttavia tutto contristato per vedere spenta la libertà.
- 2 Sulpizio era console l'anno che Cicerone tenne il governo della Cilicia.
- 5 Il consiglio di Sulpizio era sanissimo; egli volea che non si nominasse alcun successore a Cesare prima del tempo fissato dalla legge Trebonia; volea che gli venisse conceduto di porsi qual candidato per essere console anche stando lontano; era una cosa vietata dalle leggi, ma era stata concessa a Pompeo e ad altri; sì che l'habere rationem absentis non partoriva tanto scandalo quanto era il rischio che ovviavasi con quel mezzo. Ma Catone rigidissimo osservatore delle leggi, e con ini molti altri fanatici nemici di Cesare tennero la sentenza opposta, e tirarono addosso alla Repubblica ed a sè tutti i danni che ne seguitarono.

# CDLXII.

Per questo passo si vede che Cesare fu sommo pontefice a un tempo ed augure (come tale era collega di Cicerone); questa duplicità di sacerdozio non era nuova: sappiamo da Tito Livio che Fabio Massimo, quel che fu soprannominato - cunctator, fu anch' esso pontefice ed augure.

## CDLXIII.

- 1 Tutti coloro che han parlato di Nigidio, l'han levato al ciclo come un dotto di cima, un sapientissimo da potersi mettere a paro con Varrone. I suoi maggiori studi furono intorno alle cose fisiche; scrisse anche intorno alla grammatica ed anche intorno all'astrologia. Svetonio dice che in quest'ultima scienza era si valente, che avendo notato il di e l'ora in cui nacque Ottaviano, quegli che fu poi imperatore, dichiarò che quel bambino era destinato a divenire signore del mondo. Credat hace Indaeus apella!
- 2 Te socio defensa respublica? Come intendere questo passo? In qual luogo delle tante storie della congiura di Catilina è mai nominato Nigidio? Forse Cicerone consultò qualcho volta quest' astrologo; i suoi avvisi uscirono a bene, onde gliene dà una generosa gloria con queste amplissime parole.
- 5 Sebbene la riconoscenza da una banda e il timore dall'altra costringessero Cicerone a parlar bene di Cesare, v'era tuttavia sempre in un cantuccio del suo enore quell'amarezza che dovea essere inseparabile dal pensiero che la parte vittoriosa non fu mai la sua.
- 4 Costoro, contro i quali Cesare era più irato, eran forse coloro che, spento Pompeo, riappiccarono la guerra.
- 5 Questo tempo tristo di cui fa cenno qui Cicerone, era senza dubbio quello del suo esilio.

## CDLXIV.

- Questi è quel medesimo Claudio Marcello onde è parlato in altre lettere a Servio Sulpizio; era stato console con Sulpizio, cra ricco, possedeva roba assai e ingegno in buon dato, ed era amatissimo in Roma. Fu de' Pompeiani; e vinta quella parte, temendo l'ira di Cesare, si ritrasse a Mitilene e poscia nell'isola di Rodi, dove Cesare il lasciava quieto. Ma Cicerone volca farlo venire a Roma.
- 2 Il partito di Cicerone era stato diverso; egli s'era commesso, siccome abbiam veduto nelle lettere anteriori, alla generosità di Cesare, e l'avea indovinata.
- 3 Vedemmo nelle note anteriori chi fossero costoro che passarono a guerreggiare in Africa dopo la giornata Farsalica; i capi furono Catone e Scipione.
- 4 La filosofica e dignitosa rassegnazione con cui Marcello sopportava la pena dello star confinato a Mitilene fu proposta come splendido esempio da Seneca, da Valerio Massimo e da Cicerone. Questi fa dire a Bruto: Vidi enim Mitylenis nuper virum, atque, ut dixi, vidi plane virum (Brut. c. 71; Senec. Consol. c. 9; Val. Mass. lib. IX, c. 11).
- 5 Fin allora Caio Marcello non era per anco stato avverso a Cesare; n'è prova il suo intercedere a favore del fratello Claudio: ma qualche anno dopo diventò suo aperto nemico.
- 6 Marcello, uomo giusto e colto, e come tale avuto in grande considerazione da tutta Roma, era negletto da' suoi parenti; la ragione è ignota, e non occorre cercarla: l'odio de' parenti, che è il più grave, è anche il più cieco.

### CDLXV.

Questi è quel Ligario tauto noto per l'orazione scritta in sno favore da Marco Tullio. Compreso nel numero de' Pompeiani, e standosi quindi in sospetto lontano da Roma, Cesare lo richiamò, e pur tuttavia si pose fra i suoi assassini. La gratitudine è tal peso, che le sole anime grandi possono sostenerlo. 2 Quando dopo la giornata di Farsalia, e terminata colla disfatta di Pompeo la guerra civile, i Pompeiani audarono a rinnovarla in Africa, quel loro sconsigliato partito destò una grande ira nel petto di Cesare; ma uscita a bene anche quella guerra, egli depose l'ira ed accordò perdono a chiunque lo domandò.

## CDLXVI.

Vediam qui quanta distanza sia tra il praebere e il praestare; il primo è un offrirsi a fare, il secondo un mettersi a fare.

# CDLXVII.

- che fosse questo Gallo, è cosa ignota; il Pighio pretende che fosse un certo Fadio Gallo; ed è pur cosa affatto ignotà il suggetto della dissensione fra Tullio e Gallo.
- 2 Vedi la nota latina 5.
- 5 Questa scusa, che ci fa argomentare l'accusa, dà un po' di lume onde vedere l'origine del disgusto fra Gallo e Cicerone. Gallo dovette aver tacciato Tullio di servite animo, senza dubbio per il suo contegno coll'oppressore della libertà.

#### CDLXVIII

- La dignità victava a Marcello il pregare perdono; e Cicerone, che volca trar molti a fare quello ch'egli avea fatto onde avere forse una seusa, s'affaticava a persuadere sommessione a quell'altro.
- 2 Essendosi Cicerone recato al quartier generale di Pompeo, cbbe a pentirsi poscia di questa sua risoluzione, cui si appigliò per imprudenza e per consiglio di Scipione, suocero di Pompeo, di Domizio Enobardo, Lucio Lentulo, ec.; e da quel punto l'animo suo si staccò (così egli ne dice più volte) dalla parte de Pompeiani, e si accostò a Cesare.
- 5 Quell'extrema belli persequi è allusivo alla disperata guerra d'Africa fatta dai Pompeiani.

# CDLXIX.

- 1 Pare che Sulpizio mandasse per più vie varie copie delle stesse lettere, acciocche se alcune si smarrissero, arrivassero le altre.
- 2 Subtilitas si riferisce ai concetti, elegantia alle espressioni.
- 5 I Romani chiamarono Acaia tutta la Grecia; n'è prova l'essere questo medesimo Sulpizio chiamato ora governatore dell'Acaia, ora della Grecia ed ora d'Atene, mentre nè Atene era una città dell'Acaia, nè tutta la Grecia consisteva nella provincia d'Acaia propriamente detta. Achaei ed Elleni fu a' passati tempi un nome col quale significavansi sommatamente tutti i Greci.
- 4 Udiam continuamente Tullio lodare Cesare di moderazione; nè questa lode provenia da paura, ovvero da un sentimento di gratitudine; chè veramente moderatissimo fu Giulio nella vittoria, come lo sono tutte le grandi anime.
- 5 Abbiam veduto nelle lettere anteriori la dignitosa condotta di Marcello, e quel che fece e disse Tullio per indurlo a pregare perdono. Qui vediamo accennarsi come cosa maravigliosa il modo onde a Marcello fu perdonato; vorremmo conoscere più minutamente questa circostanza; ma possiamo congetturarla, dacchè veggendo accennato un tal fatto subito dopo le lodi date a Cesare, e quasi a convalidare quel quo nihil moderatius, è troppo natural cosa l'immaginare che Tullio tocchi un qualche detto sublime di quel magnanimo vincitore, il quale diè già una gran prova di grandezza d'animo coll'ascoltare tranquillamente i molti liberi e arditi concetti che sono sparsi nell'orazione che disse Tullio a difesa di Marcello.
- 6 Questi è Calpurnio Pisone, suocero di Cesare, contro cui fu detta la nota orazione di Tullio. Due case Calpurnie erano in Roma; questa che era patrizia, e l'altra di Calpurnio Bibulo la quale era plebea, nobilissime ed antichissime tuttadue.
- 7 C. Marcello fratello dell'accusato fu l'unico fra tutti i parenti di quest' esule che facesse qualcosa onde ottenergli il perdono.

- 8 Un giorno in cui si vide una fratellevole concordia nel senato, un giorno reso illustre per la magnanimità d'un cittadino, un giorno in cui fu reso splendido onore alla virtù e alla dignità, col difenderla dai colpi d'una fortuna nemica, d'un tal giorno Tullio dice: ita mihi pulcher hic dics visus est, ut speciem aliquam viderer videre quasi reviviscentis reipublicae. Ecco da qual lato un giusto, un saggio vede bello il governo repubblicano.
- 9 L. Volcazio Tullo, che era stato console con Marco Emilio Lepido tre anni prima del consolato di Cicerone.
- nentava amaramente il perduto onore de' pubblici parlamenti: quello era vero rammarico. Lo udiamo ora esprimere un sentimento di paura che abbiano a tornare da capo le sue fatiche nel foro: questa è una paura non vera; e quando scrivea questo metuo, gongolava tutto per la gran gioia del vedersi ristabilito nella sua gloriosa carriera.

# CDLXX.

- Veramente un cittadino non può profferire parole più arroganti di queste. Del resto que' tali che, secondo Cicerone, procacciarono di farlo esiliare, acciocchè, lui cadato, potesse issofatto cadere anche la Repubblica, furon Cesare, Crasso e Pompeo.
- Vedemmo nelle lettere scritte intorno a quel tempo come tutti gli amici di Tullio prevedevano che il suo esilio non potea durar molto, che sarebbe terminato, come fu, in un glorioso e trionfante ritorno. Cicerone stette fuor di Roma circa diciassette mesi, conciossiachè vediamo nelle lettere ad Attico che uscì verso il fine di marzo e rientrò il 4 settembre del seguente anno. Plutarco ed Appiano dicono che quell'esiglio durò soli sedici mesi; ma essi lo contano forse terminato quando Cicerone pose piede in Italia.
- 5 Tutto il ciarlatanesco sapere intorno alle predizioni dell'avvenire cra venuto a Roma dall' Etruria, dalla qual terra provenia la casa di Cecina; questi cra figliuolo d' un Cecina volatervanus, il quale fu capo del collegio degli auguri (Vedi la lett. DVIII).

- A Nella seconda delle Filippiche vedonsi riferiti i suoi avvisi dati a Pompeo: furon due: il primo che non si volca lasciar correre più in là il governo di Cesare; il secondo ut non haberetur ratio absentis, vale a dire, l'abbiam spiegato varie volte, che non gli fosse concesso di porsi fra i candidati stando fuori.
- 5 La legge Trebonia ayea prolungato a Pompeo il governo delle Spagne; ma Pompeo non mettea piede fuor di Roma. gli ottimati, che lo consideravano come il proteggitor della Repubblica, non gli faceano alcun delitto di quella disubbidienza alla legge; ma Cesare volle che quel suo rivale adempiesse il dover suo, e partisse per la Spagna: questa fu la sua condizione prima, senza della quale egli non acconsentiva di sottomettersi ai voleri di Roma. Stando la cosa in questo modo, si può dire che fu Pompeo quegli che occasionò la guerra civile; ma fu egli puro zelo delle leggi quel che mosse Cesare? la condizione da lui posta che Pompeo uscisse di Roma e andasse in Ispagna, non fu essa per avventura un pretesto? tutto mi porta a credere che tale fosse; e in questo caso, se l'ubbidienza di Pompeo gli avesse tolto quell'appiglio, non ne avrebbe egli trovato mille altri onde giungere al meditato scopo?

6 La mitologia greca raccontava qualmente Amfiarao avendo conoscinto per virtù profetica di dover perire alla guerra Tebana, schivava a tutto potere di andarvi, e a questo fine s'era nascosto; ma cercandolo que' che sapeano la sua virtù, e però voleanlo seco a quella guerra, la moglie lo manifestò loro, e n'ebbe in mercede una collana d'oro. Amfiarao fu tratto a Tebe, e quivi morì, si come avea previsto (Vedi

Eschilo, trag. ).

7 È noto che gli auguri, oltre l'esame delle intestina degli animali sagrificati, oltre il volo e il canto degli uccelli, no-

tavano anche il modo onde mangiavano i polli.

8 Come ridonda questa lettera di splendide lodi a Cesare! Considerata la vile condizione in cui era caduta la Repubblica, e la speranza che Roma potea riporre nel governo, assoluto sì, ma saggio e mite, di quel magnanimo, chi portea dolersi di quel mutamento politico?

- 9 A detta di Svetonio lo scritto di Cecina era criminosissimus; ma Cicerone si piaceva d'atticizzare e onestare con mansuete e tranquille parole l'asprezza delle cose.
- 10 Non è questa un'adulazione: Cecina era veramente un illustre personaggio: habetis (leggiamo nell'orazione pro Caecina) hominem singulari pudore, virtute cognita, et spectata fide, amplissimis viris Etruriae totius in utraque fortuna cognitum multis signis et virtutis et humanitatis.
- di Pompeo furon condannati all'esilio per rei de ambitu, e che Cesare richiamò. Questo fatto è toccato anche nella lettera CCCLXVIII.
- suoi familiarissimi ai quali Cicerone dava il titolo di re per il grande arbitrio che avea loro concesso: essi erano Pansa, Irzio, Balbo, Oppio, Mazio, Postumio, e un qualche altro.

## CDLXXI.

- 1 Abbiam veduto nelle lettere anteriori come Cicerone, trovandosi ozioso, chè il foro non gli dava più briga, s' era dato ad istruire nell'arte oratoria alcuni giovanotti amici di Cesare, Irzio, Balbo, Dolabella, ec.
- 2 Per que' perduti suoi compagni intende quegli ottimati che teneano, come lui, la parte di Pompeo, e che periron tutti o a Farsaglia, ovvero nella guerra d'Africa: Ortensio, Marcello, Scipione, Celio, Catone, ec.
- 3 Allude a un passo d'una tragedia d'Accio intitolata Filottete. A chi non è nota la storia di quello sventurato amico d' Ercole, il quale, relegato dal suo destino nell'isola di Lenno, quivi vivea della caccia, e adoperava contro i pennuti le invitte erculee frecce destinate ad essere adoperate contro gente coperta d'arme e non di penne. Se di tali concettuzzi brillavano le tragedie d'Accio, è poco male che siano perdute.
- 4 Allude ai pubblici parlamenti.

## CDLXXII.

- I Questi è quel Curio che era tribuno della plebe quando Cicerone tornò dall'esiglio.
- 2 Quando Curio vide ite affatto a male le cose della Repubblica, andò a Patrasso città del Peloponneso, e quivi si diè al traffico.
- 5 Pare che Cicerone alluda a qualche tragedia o poema in cui fossero vivamente descritti i guai della casa di Pelope.
- 4 Usavano i Romani di visitarsi nelle ore della mattina, onde Marziale dice:

Prima salutantes, atque altera continet hora.

## CDLXXIII.

- Ogni maniera di gentile facezia o lepidezza era chiamata sal atticum presso i Romani, i quali davano all'Attica l'onore di superare in ciò le altre genti. Ma qui udiamo Cicerone affermare che ben più fine e più gentili erano le facezie de' vecchi Romani; nè ciò paia di strano, egli ne rende la ragione: Roma andava imbastardendosi e perdendo tutto il nazionale suo conio a mano a mano che si dava la cittadinanza ai barbari. Sappiamo che Cesare non solo diede l'ius Latii a molti Galli, ma ne fece persino alcuni senatori.
- 2 Granio era un pubblico banditore, il quale si rese celebre per le sue lepidezze. Parla di lui Cicerone in molti altri luoghi (Vedi lib. II de Orat., in Brut. e nell'oraz. pro Planc.). Aulo Gellio riferisce questo verso di Lucilio:

Conficere in versus dictum praecont volebam Grani;

il qual Lucilio è appunto quel desso che è qui lodato da Cicerone. L. Crasso è il famoso oratore del quale Cicerone lamenta la perdita nel lib. III de Orat. C. Celio è quegli che meritò il sopraumome di Sapiens. Eva familiarissimo del secondo Scipione l'Africano; della sua gentilezza parlasi nel Brutus.

- 5 Quinto Cátulo figliuolo di Q. Cátulo, quegli che fu console con Mario, e che fece fabbricare presso alla casa di Cicerone un portico, che era detto il Portico di Cátulo. La fermezza nel volere, l'imperturbabilità nel ponderare, la giustezza nello scegliere erano i pregi di Q. Cátulo il figliuolo.
- 4 Cesare, il quale sebbene avesse posto mano ad una verga assoluta, e avesse in fatto chiamato a sè tutti i poteri dei varii ufficii della Repubblica, pur non ostante nè re si disse mai, nè levò via alcuno degli uffici della Repubblica: a lui bastava la sostanza delle cose, e della forma e de' nomi non curava.
- 5 Parla della legge sontuaria posta da Cesare.
- 6 Villa presso a Napoli che già appartenne a Silla.

## CDLXXIV.

- I Romani usavano di portare in saccoccia certe assicelle, sulle quali notavano checchè loro venisse in mente e non volessero dimenticare; ve n'erano di più maniere, ma le più comuni eran quelle sulle quali si scrivea con una punta d'osso; quella solcando un leggero intonaco di cera colorata scopriva il fondo e lasciava il segno.
- 2 Il cavaliere Volumnio Entrapelo era il noto amante della bella Citeride; fu detto Eutrapelo dall'uso che avea di celiare e del dono di celiare con ingegno. Nel tempo della guerra civile militò sotto Antonio tenendo il grado di colonnello del Genio, praefectus fabrúm.
- 5 Il supra e l'infra significavano la maggiore o minore diguità del posto.
- 4 Citeride si pose a giacere a mensa, siccome gli nomini, accubuit; di qui si vede che quella commediante era anche cortigiana, giacchè quelle sole usavano di sdraiarsi, mentre le femmine pudiche sedevano. Citeride lasciò Volumnio per Gallo e Gallo per Antonio.
- 5 Perchè sia meglio Ἐχω οὖκ ἔχομαι di quello che habeo non habeor, lo avran sentito Cicerone e Peto; il nostro orecchio non giunge a tanto.

Troviamo il proverbio quod in solum venit nel lib. I de Nat. Deor., ed ivi pure ha il senso elle Cicerone gli dà qui.

- 7 Nel lib. Il de Finibus leggesi che Gorgia fu il primo filosofo che con ciarlatanesca tracotanza si offerse a rispondere a qualunque domanda.
- 8 Per questo passo si vede che a que' di usossi di dire anche coela come plurale di coelum, sebbene l'uso comune volesse che si dicesse coeli.
- 9 Accenna la legge sontuaria che Cesare pose essendo censore.

## CDLXXV.

I Intorno agli intercalari ecco la teoria di Middleton. Romolo avea stabilito l'anno latino di trecentoquattro giorni, divisi in dieci mesi, dei quali il primo era quel di marzo. Ma perché quell'anno non andava nè col corso del sole nè con quello della luna, lo regolò Numa sul corso lunare, il quale ha trecentocinquantaquattro giorni, ore olto, minuti quarantotto; al che aggiunse egli un giorno, per la simpatia che avea coi numeri dispari. Quindi levò sei giorni da ciascun mese, perchè riuscivan lunghi trentacinque o trentasei giorni; ne formò due altri mesi, uno di ventinove, l'altro di ventotto giorni, e sono gennaio e febbraio, e volle che uno fosse il primo dell'anno, l'altro l'ultimo; appresso poi febbraio fu collocato fra gennaio e marzo. Ma con tutto ciò l'anno zoppicava, imperciocchè quel solare l'era più lungo del lunare di giorni dodici e un quarto; ond'è che si avvisò di creare un mese intercalare da porsi ogni due anni. Un tal mese era ora di ventidae ed ora di ventitre giorni, e decorreva dopo il ventitrè di fel braio. Il mese intercalare fu anche detto mercedonius ad onorare la dea Mercedonia. Dopo quella riforma fatta da Numa, l'anno lunare si trovò più lungo d'un giorno dell'anno solare. Fu pensato al rimedio, e i decemviri ordinarono che ogni ventitrè o ventiquattro anni si sopprimesse il mese mercedonio. È da notarsi che il regolare l'intercalazione era ufficio dei pontefici, ai quali venía quindi molta autorità. Volcasi che un maestrato terminasse presto l'ufficio suo, faceasi cortissima

l'intercalazione; aveansi altre mire, l'intercalazione era lunga. L'arbitrio e il disordine andaron si avanti, che quando Cesare avvisò la sua riforma, il primo di dell'anno trovavasi spostato di sessantasette giorni; egli ordinò che l'anno andasse secondo il corso del sole, e per tor via tutt'a un tratto, il disordine, stabili nell'anno 708 di Roma che que' giorni sessantasette fossero aggiunti per allora al mese intercalare, cotalche quell'anno ebbe quindici mesi, ossia quattrocentoquarantacinque giorni, e fu quindi soprannominato l'anno della confusione. Passato quell'anno sì lungo, vennero anni aventi trecentosessantacinque giorni per ciasenno ed ore sei, le quali ore sei formando un altro giorno, ogni volgere d'anni quattro venisse inscrito allora un giorno dopo il sexto kalendas martii. Non è bisogno che si dica come nè anche quella ripartizione si trovò esatta, poichè rimanendo certi minuti fuori del calcolo, questi col volgere de' secoli si sono moltiplicati per modo, che diventò indispensabile la riforma Gregoriana, la qual pure ha mestiere d'essere riformata. Ma torniamo a Cicerone; ognun vede che avendo egli scritto a Ligario l'anno appunto della riforma di Giulio Cesare, egli potè esattamente dare il nome di prior intercalaris al primo di que' due mesi onde Cesare ingrossò l'anno 708.

2 Vedonsi qua e colà per le lettere Ciceroniane i nomi di cotesti parenti. Erano essi Tullio Brocco suo zio, L. Mazio suo figlio, Caio Ceseno e L. Cornificio.

#### CDLXXVL

1 Pare che questo Larzo (nominato soltanto da Cicerone e non mai dalla storia romana) fosse un fattore di Cecina.

2 Cicerone, godendo dell'amicizia di Cesare, si adoperava in favore de' suoi amici, e avea ottenuto che Cecina potesse andare in Sicilia e starvi un certo tempo.

5 L. Cornelio Balbo era nativo di Cadice; venuto a Roma, si pose sotto la protezione di Cicerone, il quale scrisse in sua difesa l'orazione che abbiamo. Entrò in grazia di Cesare, e quindi venue in somma autorità. Egli lo fece cittadino ro-

mano, e in quell'occasione tolse il nome di Lentulo che era un altro suo patrono. Ho già detto altrove che il forestiero cui accordavasi la cittadinanza romana sceglieva un patrono di cui toglieva il nome. Caio Oppio era un altro favorito di Cesare, ed era stato lnogotenente nella guerra d'Africa. Oppio e Balbo non aveano il favore soltanto e la protezione di Cesare, ma anche la sua stima; n'è prova una lettera ch'egli scrisse loro dopo l'affare di Corfinio. Balbo la mandò a Cicerone onde tranquillare l'animo suo, e Cicerone la mandò ad Attico; l'abbiam quindi unita alla lettera CCCXLVIII, e vale a dimostrare come tanto Cesare quanto que' suoi amici amavano la mitezza e la moderazione, e detestavano l'orgoglio sfoggiato e la crudeltà.

4 Forse questi è quel T. Furfanio Postumo che fu successore di Allieno nella pretura di Sicilia nel tempo della guerra d'Africa. Quanto alle varie opinioni sul doversi leggere Fur-

fanus ovvero Furfanius, vedi le note latine.

5 Questo passo prova ad evidenza che exemplum significava copia.

# CDLXXVII.

Non faccia specie il veder qui dato il titolo di proconsolo a T. Furfanio, il quale altrove è detto pretore, sebbene quest'ultimo grado fosse veramente da meno dell'altro, quanto la pretura era inferiore al consolato; pure, siccome non era ben determinato quali fossero le provincie pretorie (dove si mandava un governatore che usciva dalla pretura), e quali le consolari (dove si mandava chi era stato console), così venne l'uso di dare ad honorem il titolo di proconsules anche a que' governatori i quali, non uscendo dal consolato, ma dalla pretura, avrebbero dovuto rigorosamente essere chiamati propraetores.

#### CDLXXVIII.

I Vediamo alcune linee appresso che Cecina subì la pena del bando per avere scritto un libro in cui sparlava di Cesare: "Che gran male ho fatt'io? (dice egli) ho detto roba "d'un nemico, e quelli che pregavano pubblicamente gli "Dei perchè fosse disterminato non fecer peggio? mandinsi "dunque tutt'i Pompeiani, anzi tutta Roma, che per un "tempo non vide in Cesare altro che un oppressore, un "ribelle."

2 Avverti qui il multa posto avverbialmente in luogo di multum; ne avevamo un esempio in Virgilio in quel passo delle Georgiche, v. 501:

.... Et spiritus oris
Multa reluctanti obstruitur:

ma un esempio di prosa è assai più valido.

5 Due sempoli ha Cecina relativamente al suo libro; uno è d'avere irritato Cesare col troppo lodare Cicerone (a que' di non erano per anco rappattumati), l'altro d'avere offeso il lodato colla fiacchezza ed insufficienza dell'encomio.

4 Ecco le parole di Cicerone nell'Oratore alle quali allude Cecina. « Io protestai (dic'egli a Bruto) che non ho fatto al« tro che accondiscendere alla tua preghiera, e che questo
« libro l'ho scritto contro voglia; mi piace di metterti così a
« parte della colpa che può essere nel mio ardire: per tal
« modo se la faccenda esce a male e cade la grand'opera,
« verrà tauto imputata a te che l'hai commessa, quanto a me
« che ho accettato la commessione. » Il Mongault cita questo passo: ma il Leclere è d'avviso che Cecina non a quello
ahbia voluto alludere, ma sì all'altro dell'opera stessa, il qual
dice così: « Per un'età così nemica d'ogni virtù io non avrei
« mai intrapreso di scrivere questo libro, se non avessi con« siderato qual delitto il non obbedire a Bruto. »

5 Abbiam veduto essersi parlato di quel viaggio nella lettera CDLXXVI.

## CDLXXIX.

Plinio nel ventesimo libro della sua Storia Naturale ci dice come Cecina era un soprannome della casa Licinia. Il Cecina qui nominato e altrove alla lettera CDLXX e seg. avea le sue possessioni nell'Etruria, come si vede pur anco nelle altre lettere di Cicerone a lui; onde è a credersi che il nome di Cecina lo traesse dal finme Cecina che scorre presso a Volterra: e veramente Plinio stesso lo chiama Cecina Volaterranus. Il Manuzio tiene anche egli questa opinione, e pretende che dal Tiber venisse il nome di Tiberio, e che agli Aufidii ed agli Aterini venissero i nomi loro da que' finmi. La moglie di Cecina si chiamò Cesennia, ma l'orazione scritta pro Caccina ci fa conoscere che il figliuolo nominato nella lettera CDXXIX era nato d'un'altra moglie.

## CDLXXX.

- Il libro che Cicerone accenna è quello che gfi fu mandato da Cecina colla lettera che qui ha il numero CDLXXVIII: in essa Cecina fece forse una palinodia di quell'altro che gli avea tirato addosso l'ira di Cesare (l'abbiam veduto nelle note anteriori), e temendo non forse gli fosse sfuggita qualche parola men che prudente, l'avea sottoposto all'esame di Cicerone.
- L'amere che Cesare portava alla dottrina, e soprattutto alle lettere, lo rese amico di Cicerone, sebbene egli avesse l'occhio penetrante abbastanza per vedergli in fondo al cuore l'invincibile sua avversione per l'oppressore della romana libertà. Tullio dal canto suo conoscea perfettamente che l'amore di Giulio per il sapere guarentiva il perdono a tutti coloro che erano caduti nella sua disgrazia, se avean la fortuna di valer qualcosa nelle scienze ovvero nelle lettere.
- 5 S'è osservato che Cicerone non nomina mai apertamente Cesare quando parla dell'assoluto potere ch'egli s'era tratto in mano; le perifrasi ordinarie colle quali allora lo accenna sono penes quem potestas est, ovvero qui tenet rempublicam, ovvero qui omnia tenet, e altrove omnia delata ad unum sunt, ovvero qui plurimum potest.
- 4 Che magnanimità fosse quella di Cesare, lo conosciamo dalle parole di Svetonio, il quale ragionando del libro scritto da Cecina contro di lui, dice: A. Caecinae criminosissimo libro laceratam existimationem suam civili animo tulit.

# CDLXXX.

timo scrittore nel fibro de Claris Orat. Il Manuzio leggendo questa lettera ha torto il naso, ed ha sentenziate esagerate le lodi date a Marcello da Cicerone: ma al contrario alcuni altri critici han veduto qui l'eloquenza accoppiata con quella dignitosa moderazione che convenia alla circostanza in cui trovavasi quel personaggio. Lettor cortese, hai udito due opposte sentenze, giudica ora tu stesso come vuole il tuo proprio sentimento.

2 I Latini conoscevano due gradi d'amicizia; poneano in uno quelli ai quali davano il titolo di familiares, l'era un'amicizia cementata dall'uso di vivere insieme quasi come appartenendo ad una medesima famiglia; e collocavano nel grado superiore quegli amici che erano detti necessarii: la sola parola accouna quanto questi fossero più pregiati. Quanto cara deve esserci una persona quando protestiamo di non poterne far sonza, quando affermiam che l'è per noi un essere nevessario!

## CDLXXXI.

- 1 Arpino era una città del Lazio, posta sulle sponde del Tibreno, piccola, a dir vero, ma resa illustre per aver dato Mario, e soprattutto Cicerone.
- 2 E in Italia e fuori le città reggevansi, permettendolo Roma, a lor modo. Vediam qui che Arpino avea un magistrato composto di tre persone chiamate edili. Lanuvio amò d'avere un solo rettore, che era detto dictator; a Tusculo v'era una corporazione detta consilium; a Corfinio un duumvirato; Napoli e Cuma aveano lor Il viri; Sidicino e Ferento erano retti da un questore. L'imperatore Adriano rispettò dappertutto i dittatori, gli edili, i duumviri, ec., nè altro domandò se non d'essere anch'egli promosso a quelle cariche, e quella fu degnazione e non orgoglio.

## CDLXXXII.

Allorche Cicerone governava quella provincia e guerreggiava quivi contro i nemici di Roma; le quali cose si son vedute alla distesa nelle lettere anteriori.

## CDLXXXIII.

Il municipio di Lucca era una città d'Etruria; oggidi ancora ha il medesimo nome, ma non l'antico splendore.

#### CDLXXXV.

- I Questi è il famoso giureconsulto Sulpizio del quale s'è parlato molte altre volte. Governava la Grecia sotto il quarto consolato di Cesare.
- 2 Abbiam già veduto altrove il nome di Curio; giovi qui notare che il suo prenome era Manius, il qual veniva da mane, siccome Lucius veniva da luce.

## CDLXXXVI.

1 Servio era il prenome di Sulpizio. L'Epiro era nell'Acaia; quivi Attico, a detta di Cornelio Nepote, avea quasi tutte le sue possessioni. Vediamo nell'orazione in Pisonem che l'Epiro appartenne già alla Macedonia.

## CDLXXXVII.

- Vedemmo già in alcune delle passate lettere che Cicerone, tornando dal suo governo della Cilicia a Roma, lasciò il suo caro servo Tirone in casa dell'amico Lisone, affinchè potesse quivi guarire da certa febbre. Patrasso, patria di Lisone, era una città del Peloponneso; essa sta ancora e non ha mutato nome.
- 2 Questo C. Memmio è forse quel desso a cui è indiritta la lettera CXCVII.

#### CDLXXXVIII.

1 Presso i Romani la medicina non era considerata per un'arte liberale: ond'è che l'era esercitata o da schiavi o da forestieri.

#### CDLXXXIX.

1 Intorno ad Aviano vedi la lettera CCLIX.

### CDXC.

- 1 Tespi era una città della Beozia.
- 2 Varrone era il soprannome della casa Terenzia, e Murena della casa Licinia. Ondechè è giocoforza concludere che il Varrone qui nominato fosse passato per via d'adozione dalla casa Terenzia nella casa Licinia. Era forse figliuolo di questo quel Varrone Murena che fu console con Augusto nell'anno di Roma 750.

#### CDXCIV.

- i Il Mescinio qui e molte altre volte altrove nominato avea tenuto la questura in Cilicia l'anno che Cicerone governo quella provincia. Avea un fratello chiamato Mindio, del quale eziandio è fatta menzione in parecchie lettere.
- 2 Eli ossia Elide era una città del Peloponneso dalla quale ebbe il nome la provincia così chiamata.

#### CDXCV.

1 Nelle lettere a Trebazio si son vedute coteste formole usate dai giureconsulti. Quanto ad Aviano vedi la lettera CCLIX.

## CDXCVI.

- Nel libro di Cicerone detto Brutus leggesi un passo che vale non poco a rischiarare il senso di questa lettera: at vero, inquam, tibi ego, Brute, non solvam, nisi prius a te cavero, amplius co nomine neminem, cuius petitio sit, petiturum. È chiaro che quell'amplius eo uomine non peti era una frase usitata dalle persone del foro, sì che Cicerone la chiama formola de' giureconsulti.
- 2 Gratissimo non è altrimenti sinonimo di iucundissimo.

#### CDXCVIII.

- 1 Acilio della casa Acilia, notissima nella romana storia, governava la Sicilia col titolo di proconsole, sebbene non fosse mai stato console. Ho notato molte altre volte, come accadeva sovente che uno il quale usciva dalla pretura venisse mandato a governare una provincia che avea il titolo di consolare, e come in quel caso, invece di propraetor, venía detto proconsul.
- 2 Catania era una città siciliana delle primarie di quell'isola; un terremoto l'ha tolta via.
- Nell'orazione di Tullio pro Balbo vediamo come per la legge Iulia data fuit civitas alle varie città qui nominate. Quella legge fu confermata da un'altra che posero Silano e Carbone quando tennero il consolato. Ma in quanto a L. Manlio, era già cittadino romano inscritto a Napoli in virtù d'altra legge. I decurioni aveano nelle città il grado a presso a poco che aveano a Roma i senatori, vale a dire che erano i consiglieri della potestà, i capi della quale nelle città ove erano dieci venian chiamati decemviri, e con altro nome se erano più o meno. Così a Roma il senato era il consiglio dei consoli: i suoi atti aveano forza di legge dove non sorgesse nessuno ad inframmettere opposizione; e dove questa fosse inframmessa, veniano registrati tanto e tanto col titolo di senatus auctoritas. Del resto sappiamo da Tito Livio (lib. IX, 19) che cosa precisamente valessero le deno-

minazioni Latini et socii latini nominis. Ecco le parole di quello storico: Latium omne, cum Sabinis, et Volscis, et Acquis, et omni Campania, et parte Vmbriae, Etruriaeque, et Picentibus, et Marsis, Pelignisque ac Vestinis atque Apulis, adiunctaque omni ora Graecorum inferi maris a Thuriis Neapolim et Cumas, et inde Antio atque ostiis tenus Samnites, ec.

#### CDXCIX.

1 Parla di Pisone Frugi, il primo dei tre mariti di Tullia; apparteneva alla casa Calpurnia.

#### D.

- r Chi viaggia in Sicilia, vede presso il fiume Alesa una collinetta, e su quella sparse le rovine d'uu'antica città; quivi fu Alesa.
- 2 Archagato e Filone erano due Siciliani che, avendo ottenuto la cittadinanza romana, avean cercato per loro patroni due personaggi della casa Clodia, e quindi, siccome l'uso volea, aveano assunto il nome de' patroni.

#### DIII.

Contano le storie qualmente Cesare, sendo console la prima volta, inviò a Novocomum (oggi Como), città dell'Insubria, cinque mila uomini, dei quali cinquecento erano Greci d'illustri casati; e data loro la cittadinanza romana, li rese suoi clienti: un d'essi era Filosseno, il quale, postosi sotto la protezione di C. Aviano, assunse il suo nome.

#### DIV.

Anche questo Mega siciliano, avendo ottenuto la romana cittadinanza, s'era posto sotto il padronato d'un romano personaggio, il quale essendo della casa Cornelia, il nuovo cittadino assunse quel cognome.

#### DV.

r Calacta era a tempi antichi una città siciliana, la quale oggi chiamasi Cayonia, ed è posta presso il fiume Alesa.

#### DXIII.

Questa femmina è celebre nella storia romana, non tanto per l'amore che portava alle lettere, quanto perché fu amicissima di Cicerone; onde nacque il sospetto che fosse tra loro un'amorosa corrispondenza. Caleno, nemico capitale di Cicerone, sparse la mala voce, e Dione pose nella sua Storia le parole di quel malédico, come vediamo nel lib. XLVI. Non so quanta fede sia dovuta a Caleno, ovvero a Dione; ben so che, stando anche il fatto, esso non può detrarre un gran che all'onore di Cicerone. Qual meraviglia che quel pover nomo, stancato dal carattere superbo, salvatico, duro, scortese dell'avara Terenzia, ponesse affetto nella gentile e colta Cerellia? E in ogni modo le parole candide e franche colle quali Tullio loda a cielo quella sua amica, il candore con cui la dice necessaria sibi, fan credere ch'egli non avea ad arrossire di quella intrinsichezza.

#### DXIV.

- Sembra che questo Ampio Balbo sia lo stesso cui scrisse poi Cicerone la lettera DCCCLX. Così avremo quattro Balbi nominati: questi della famiglia degli Ampii; un altro della famiglia degli Azzii, che sposò Giulia sorella di Caio Cesare, e dalla quale ebbe una figlia chiamata Azzia, madre di Angusto: gli altri due, nati a Gade, e fratelli; che avendo ottenuto la cittadinanza romana, assunsero il nome di Cornelio. Questi due fratelli si distinguevano fra loro col chiamarsi Balbo maggiore e Balbo minore. Balbo il maggiore godeva della confidenza e dell'amicizia di Cesare.
- 2 Caio Pansa era della famiglia de' Vibicni; fu nomo rispettatissimo per il suo merito, per l'amicizia di Cesare, e per il

suo attaccamento agli amici. Fu console l'anno stesso che avvenne la morte di Cesare; si distinse nell'amministrazione: morì per le ferite riportate nella battaglia di Modena, nella quale si era prefisso di liberare Decimo Bruto ivi assediato da Marc'Antonio. Era stato tribuno della plebe sotto il consolato di Sulpicio e di Marcello.

- 5 Irzio, collega di C. Vibio Pansa nel consolato, fu ucciso anch' egli nella battaglia di Modena. Era un nomo nuovo, autore cioè della propria fortuna, nel senso istesso che rimproverar ciò soleasi a Cicerone. Dione racconta che Irzio fu il solo fra i proscritti da Silla che da Cesare sia stato elevato ad impieghi onorifici. San Girolamo scrisse (lib. I ad Iovinianum) che Irzio avendo offerto in isposa sua sorella a Cicerone, dopo il di lui divorzio da Terenzia, questi a lui rispondesse che non poteva occuparsi simultaneamente e della moglie e della filosofia: se philosophiae simul et uxovi operam dare non posse. Di Balbo e di Oppio fu fatto cenno in altre lettere precedenti.
- 4 Mazio, nomo di un merito grandissimo: Cicerone ne descrisse altrove il carattere allorche rispose ad una bellissima lettera da lui scrittagli.
- 5 Postumio non è conosciuto che per l'amicizia che avea con Cesare: a meno che senza prova di sorta non voglia credersi che questi fosse quel Postumio che comandava in Sicilia, come vedrassi nella lettera DCXL; oppure quell'altro di cui parla Cicerone nella lettera DCXC.
- 6 Allude alle lettere di grazia, diploma, che dovean esser seguate di proprio pugno da Cesare.
- 7 Questo trombettare equivele al nostro suonare a stormo. Nell'egual senso Ciccrone disse di sè: Bellicum me cecinisse dicunt.
- 8 Apulcia era la moglie di Ampio, ed Ampia era sua figlia; la quale così chiamavasi secondo l'uso presso i Romani di dare alle figlie il nome della propria famiglia.
- 9 Da questo passo si arguisce che Ampio abbia scritto qualche opera senza potersene però conoscere il preciso soggetto. Tuttavia, se vogliam credere a qualche dotto scrittore, sembra che quest'Ampio fosse quegli di cui parla Svetonio nella

Vita di Giulio Gesare; ed inallora, seguendo il senso, si può ragionevolmente supporre che l'opera scritta da Ampio fosse l'elogio di Gesare.

## DXV.

- r Cicerone, padre della patria, tutore della Repubblica, sostegno della libertà, costretto di venire a pubblico parlamento in mezzo a quel Senato che tutta avea perduta la sua autorità, il suo arbitrio, nè altro conservava fuor che il nome; a quel Senato che tremava considerando il potere assoluto di Cesare; Cicerone dice dover in quella dura circostanza trovarsi sulle spine: come conciliare la dignità colla propria salvezza? quella suggeria libere parole, questa volea che si desse l'incenso debito al potere. Egli consultò Attico; ma questi dovea essere in allora il più inadatto di tutt'i consiglieri. Un Epicureo, che peue la pace e la soddisfazione propria sopra tutte le cose del mondo, non potea fare altro che dinervare vieppiù il già infiacchito animo di Tullio, e togliergii affatto quella gagliardia colla quale soleva a' di della libertà rispondere al gravissimo DIC M. TVLLI.
- 2 V'ha chi pensa che Gicerone parli qui per se medesimo, e che stia trattando sul pigliare nuova moglie, chè avea ripudiata la Terenzia. Ma alcuni altri critici avvisano che queste femmine egli avesse in vista per dar moglie a un qualche suo pupillo, come a dire il figlinolo di Catone, ovvero quel di Lucullo, o di Triario. Ma lasciando stare questo punto, vuolsi qui notare a gloria di Cesare la libertà colla quale poteasi trattare intorno al matrimonio della figliuola di Pompeo, e onorare la memoria del gran genitore col pomposo titolo che egli chbe da Roma libera, e ciò potea farsi mentre Roma stava sotto la potestà d'un solo; di quel tale, che per tenere l'ambito potere dovette combattere e spegnere il Magno, poichè egli era il preteso proteggitore della Repubblica.

## DXVI.

- 1 Questi è quel Gneo Plancio che Cicerone difese coll'orazione che tuttavia sta. Egli fu fra coloro che audarono in csilio volontario, caduta la parte de' Pompeiani.
- 2 Coloro che nel considerare le cose non passano oltre la scorza, e di tal gente non v'è carestia in nessuna età, teneano per ristabilita la libertà romana, perocchè vedeano Tullio restituito all'onore de' pubblici parlamenti, il Senato allo scrutinio, ed ogni maestrato al suo ufficio; ma quelli che alla sostanza delle cose badavano più che ai nomi, intendevano troppo bene che la Repubblica era spenta veramente, che di quella Cesare non avea conservato più che una fantasima, che la somma del potere stava nelle sue mani, che niuno in Senato poteva aprir bocca se non per dir parole a lui piacenti o almeno da lui concedute; chi tutto vedea, tutto questo affermava sospirando, come Cicerone, ne vestigium quidem ullum esse reipublicae.
- 5 Questi augurii di Plancio si riferivano al matrimonio di Cicerone con Publia. Parve a qualcheduno sconsigliato quel partito, considerata massime l'avanzata sua età; ma a sua giustificazione noi vorremo invece considerare il disordine che avea posto nella sua famiglia il mal governo della ripudiata Terenzia, il tradimento del fratello e del nipote, e finalmente il bisogno che sentono gl'infelici di trovare chi voglia dividere con loro la trista fortuna. Del resto, Roma rise di quelle nozze, e Tullio dovette armarsi di filosofia e fare franco viso per sostenere i motteggi e ribatterli. Narra Quintiliano (lib. VI de Risu) che il di delle sue nozze scontratosi Cicerone in uno sfaccendato indiscreto, il quale chiese come a quell' età avesse possuto scegliere una fanciulla per isposa, " State quieto (rispose Tullio), domani a sarà donna. » Publia fu poi ripudiata anch'essa per non aver mostrato alcun rammarico quando Cicerone perdette la sua carissima Tullia.
- 4 È gran gloria a Tullio Favere preveduto e predetto tutto l'andare della romana rivoluzione. Leggansi le sue lettere

- anteriori alla guerra civile, e si vedrà ch'egli prenunziò i successivi avvenimenti con una quasi storica esattezza.
- 5 La parola salus significa la personale sua sicurezza, la quale fu posta in forse pel tradimento di Quinto e del figliuolo di lui; e la parola fortuna significa la sostanza dilapidata, rubata da Terenzia.
- 6 Publia avea e dote e parenti cospicui, onde Cicerone sperava e di rattoppare il lacerato patrimonio e d'opporre esterni difensori alla perfidia de' suoi. Ma le sue speranze andarono fallite: la giovinetta Publia, non soddisfatta del marito, mostrò mal umore, la casa fu piena di querele, di litigi, di guai, e Tullio fu ridotto al partito di ripudiare la nuova moglie.

FINE DEL VOL. VII DELLE LETTERE







.

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

